

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

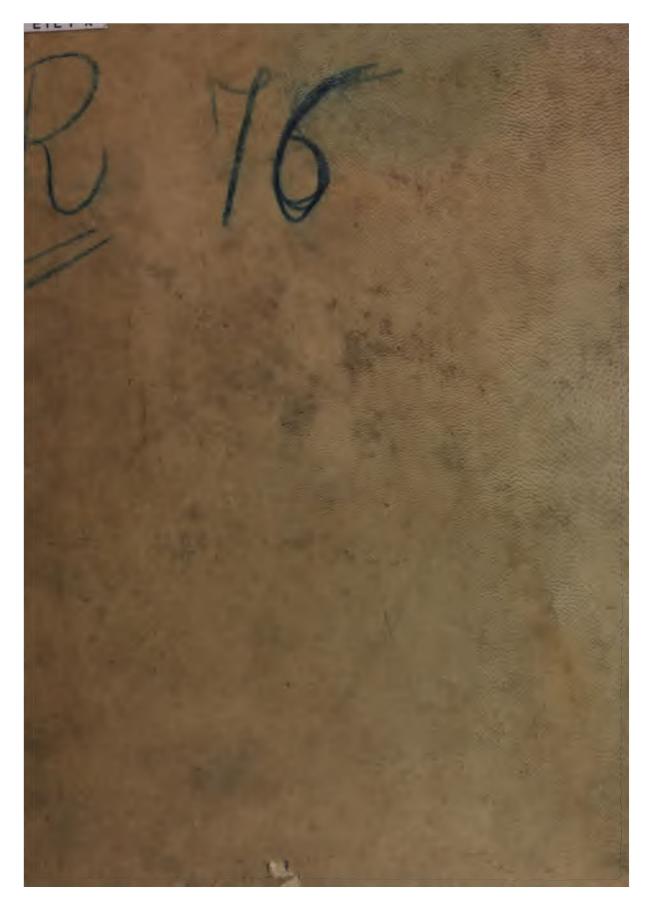

Ital 3822.14

45316

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF

NORTON PERKINS

CLASS OF 1898

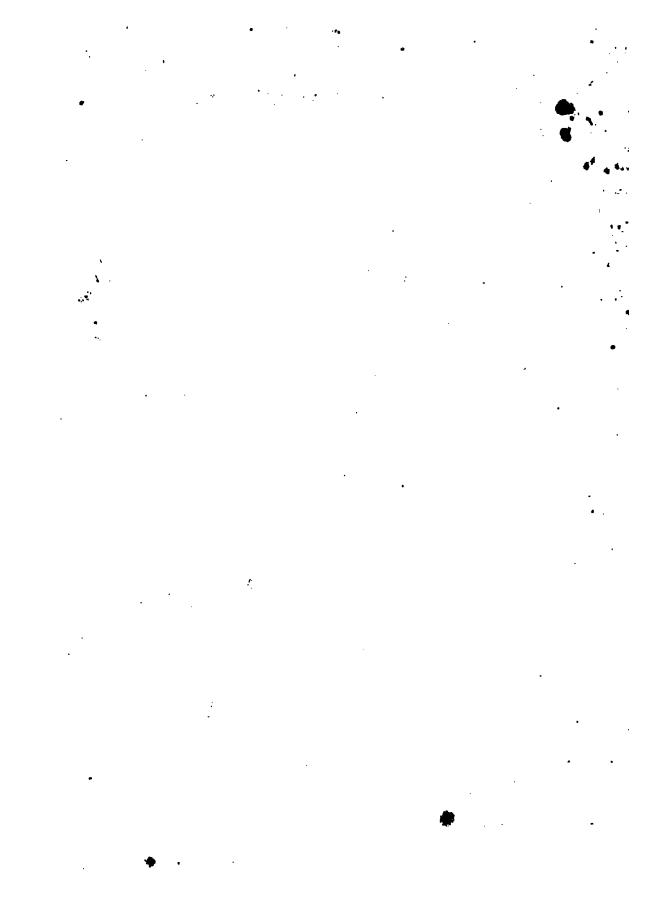

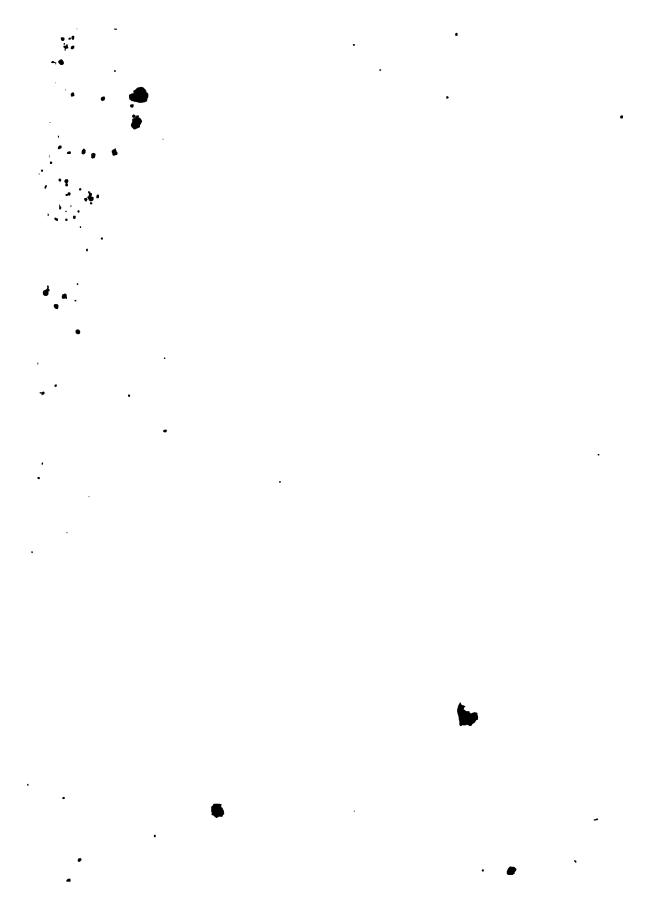

## RACCOLTA

Di tutti i più rinomati Scrittori

DELL' ISTORIA GENERALE

DEL

## REGNO DI NAPOLI

Principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno

DEDICATA

ALLA MAESTA' DELLA REGINA

NOSTRASIGNORA (D.G.)

TOMO QUARTO.



#### NAPOLI

Nella Stamperia di Giovanni Gravier MDCCLXIX.

Con licenza de' Superiori.

Etch. 3822.14

JUN 17 1925

## ALLA MAESTA

# MARIA GAROLINA D' A USTRIA REGINA DELLE DUE SICILIE.

S. R. M.

L continuo zelo, che hofempre avuto pe'l vantaggio e'l comodo del Pubblico, mi ha fatto imprena 2 de-

dere l'edizione de migliori Storici Napoletani raccolti insieme ed esattamente stampati in una Collezione. L'ambizione di farla comparir decorata d' un illustre ed augusto nome, mi dà l' ardire di mettervi in fronte quello della M. V. Mi lusingo, che tra i diversi titoli, onde sarà la mia impresa per guadagnare l'approvazione del Pubblico, sia questo forse il principale, dacchè sa ognuno il gusto singolare, che ha V.M. per le Scienze e le belle Arti, e'l distinto favore, che lor si compiace di accordare. I vostri fedelissimi sudditi non cessano di ammirare e decantar questa tra le altre belle qualità, che adornano il vostro eccelso animo; ed io per parte mia non vo' lasciar indietro agli altri nel render pubblica testimonianza ad esso, ed agli al-

5

tri

tri infiniti pregi, che concorrono nella persona di V. M. per rendervi l' idolo de'nostri cuori, e l'ammirazione di tutto il Mondo. La generosa vostra benignità mi fa ragion di sperare, che siate per gradire questo picciol omaggio della mia divozione, e proteggere gli sforzi d'un vostro fedel Vassallo in illustrare la Storia di questo Regno, ed arricchir d'utili e pregiati libri i torchi Napoletani. Non mancherà ciò di accrescere la vostra gloria, e di consegrarla alla più rimota posterità, dalla quale egualmente che da noi avrete il dritto perciò di esigere que ringraziamenti, e quegli encomj, che giustamente si devono a ranto benefizio. Iddio conservi per molti anni l'augusta persona di V. M., e si degni di felicitarla con continue prof-perità e contentezze. Tali sono gli ardenti voti, che mandano incessantemente al Eielo tutti i vostri Sudditi, e con ispezialità

Di V. M.

Napoli 11. Settembre 1769.

Il vostro Umil. Dev. ed Osseq. Serv. e Vassallo GIOVANNI GRAVIER.

## L'EDITORE

#### A BENIGNI LETTORI.

A Storia, che al presente vien fuora al pubblico da' miei torchi, Le è stata fin ora sconosciuta e inedita, non saprei dirne la cagione. Ella comprende un periodo curioso ed interessante, descrivendo con molta esattezza e giudizio tutti gli avvenimenti e le rivoluzioni succedute in questo Regno dalla morte di Carlo II. d'Angiò sino a quelta d' Alfonso I. d'Aragona. Sarebb' Ella per avventura restata nell' obblio, se il degnistimo Signor Marchese Sarno, Gentiluomo fornito d'ogni virtù ed erudizione, ed in particolare assai versato nella cognizione della Storia patria, non mi avesse confortato a farne regalo al Pubblico, stampandola per la prima volta nel quarto tomo, che ora esce in luce, della mia Raccolta degli Storici generali del Regno di Napoli, a qual fine mi ha egli cortesemente somministrato il Mamoscritto, ende si è ricavata la presente Edizione. Il titolo, che il Manoscritto porta, si è. Cronica di Napoli d'incerto Autore; ma non essendo altrimente una Gronaca particolare, sl bene una Storia bella e compita, ed in ogni sua parte circostanziata delle cose di questo Regno succedute in quei tempi, ho stimato di mellervi in fronte in quella vece quest' altro titolo: Istoria del Regno di Napoli d' incerto Autore. L' Autore non essendosi voluto palesare nel principio dell'Opera, toglie a noi la pena di andar rintracciando il nome suo, che difficil è di scoprire in tanta distanza di tempo. Più agevol è di denotare da diversi luoghi di quest' Istoria il tempo, in cui questo Autore scrisse, e particolarmente da un passo, che si legge al lib. IV. pag. 113. di questa edizione. Novera ivi l'Autore la fortunata discendenza del famoso Malizia Carrasa, Ambasciadore mandato dalla Regina Giovanna II. al Re Alfonso d'Aragona, e ciò facendo, adopera le seguenti parole: Si vede per cosa rarissima da quel tempo in quà, che sono meno di 140. anni, esser uscito dal suo seme un numero infinito di posteri dell' uno e dell'altro sesso, grandissimi Principi, tanto profani, come facri, e tra gli altri la Santità di Paolo IV. Papa Signor Nostro; e poco dopo tornando a nominar Paolo IV., lo chiama: Paolo Ottarto nostro Signore. Da tali parole ed espressioni pare, che possa affermarsi di sicuro, che l'Autore scrisse questa Istoria nel Pontificato di Paolo IV., che durò dal 1555. fino al 1559.; ch'è quanto dire più anni

٩.

**...**.

anni prima, che venisse in luce la Storia del Costanzo, i primi otto libri della quale non furono pubblicari che nel 1572., e gli altri dodeci libri nel 1581., come ci ragguaglia il Tafuri nella Vita del Costanzo. Da che si può conchindere con qualche fondamento, che il Costanzo avesse avuto presense questa Storia nella composizione della sua , e che da essa colto avesse qualche cosa; ed a ciò credere non fia ripuisto leggier argomento il trovarsi nell'uno e nell'altro Autore molu passi simili, ed espressi quasi co' medesimi sentimenti e parole: come è facile spezialmente di offervare in que luoghi, dove sutti e due questi Autori parlano del carattere della Regina Giovanna I. e di Carlo III. di Durazzo, e dell'ingrandimento de Fratello della faun ofa Lucrezia d'Alagno, favorita del Re Alfonso I. d' Aragona. ed in più altri luoghi somiglianti. L'Autore delle Annotazioni a questa Istoria ci manifesta il suo nome in una Nota, che si trova alla pag. 217.: egli s'appella Innocenzio Fuidero, seppure errato non sia ovvero supposto nel Manoscritto il cognome, come ci si rende probabile di credere, dacche Italiana non sembra l'inflessione di esso, che anzi Tedesca; e l' Autore per contrario, che scrisse le suddette Annotazioni nell' anno 1677., secondo che può rilevarsi dalla cuata Nota, si mostra affai più pratico, che un forestiero non è, o non ha inpegno di effere, nella Storia di questo Regno, e più che sufficientemente versato nella lezione non meno degli Storici Napoletani, che d' altre Storie ed Autori Italiani. Questo è quanto dovea avversirvi, benigni Lettori. Gradite la mia attenzione e zelo in fervirvi , e vivete felici o

## BARTHOLOM, FACII

DE REBUS GESTIS

A B

## ALPHONSO PRIMO

NEAPOLITANORUM REGE

COMMENTARIORUM

LIBRIDECEM

Opera, & studio Jo: Michaelis Bruti, vetustissimis collatis exemplaribus, emendati



N E A P O L 1 In Typographia Joannis Gravier MDCCLXIX.

Superiorum facultate.



## DIMENSO PERSON



The state of the s



## ALBERICO CIBO

MALASPINÆ MASSÆ ET CARRARIÆ

PRINCIPI

Jo: Michael Brutus S. D.

CI qui se unquam ( Alberice Princeps ) eo animo ad honesta India continerunt, ut que illi præclare agerent, comm frudum omnem in optima mentis conscientia constitutum haberent, fatis illum semper & uberem sunt & magnum consequuti. Nam? cum una rerum omnium maxime per le ipla expetenda virtus est, tum ut cætera etiam longissime ablint, quæ nunquam sere illam non confequentur, gloria, fama, nomen, fludia hominum, existimatio; per se eadem cumulate habet, quo animum quidem quamquam appetentem in primis laudis, avidillimumque expleat. Lit enim animi divina quædam vis, & præclara, quæ ut facile omnia alia contemnit, quæ minus magnitudini illius confentanea fint, ita una modo contenta virtute, in una illa, ubi id est affecuta, conquiescet. Ut minime jam oportent mirari, neque eos, qui spe sua orbem terræ complexi, magnam illius partem fuo imperio adjunxissent, animum non potuisse explere: potuisse eos facile, qui unius studio addichi virtutis abditi, illam in solitudine quærendam, excolendamque statuissent. Namque terrarum Orbis quidam fines funt, nulli funt animi, ut cum longiffime etiam terminos imperii produxeris ( id quod tamen haud ita contigit multis ) capiditate infinita quidem, cum illa ex animi infinita vi proficifcatur, spe tamen nulla, quo attingit animus perveniendi, efferri nherius, provehique pollis. Virtus autem cum illam animus e Divinæ quali mentis fontibus hauferit, ita illum implet, ut ejus le rei fieri compotem fentiat, qua nihil illi prae terea ( natura jam expleta fui ) quarendum, ulterius experendumque lit. Sed quorum ea suit sententia, sibi illi plane potuerant consulere, cum honestum in primis sinem sibi in vita agenda proposuissent; parum iidem prospicere hominum rebus cum hijus rei caula, inflituto quodam naturæ præciaro, omnia a nobis facienda fint, hoc vitte genere excolendo pomerunt. Etenim recte factorum una ratio ett, quemadmodum fentio, ut eomin frudu uberrimo tum illi fruantur, qui ea gellerunt, cum quidem his non de præfentihus modo hominibus, fed de iis etiam, qui funt postea suturi ( id quod summorum hominum est ) præclare aliquando se posse mereri intelligant. Ita autem corum laudes sama illustri post multa sæcula excipiuntur, ut quidem ( id quod ad vitam agendam conducit plurimum ) incenti honesta æmulatione polleri, & ad res præclare gerendas excitentur vehementius, & optimis vitæ rationibus, & inflitutis perfequendis corum etiam virtutem, quorum gloria ac laude creverunt, facillime assequantur. Nam memoria veterum Themistoclis acerrimam illam vim, que suis civibus aliquando, arque adeo Græcorum omnium imperio faluti fuit : fæpe Miltiadis trophæa excitalle proditum est, clarissimi Imperatoris, & qui Persas Gracorum libertati imminentes , magna cum gloria apud Marathonem devicit. Alexandri enim animum virtus fumma Philippi patris eoulque dicitur excitalle, ut cum ille brevi fumma felicitate effet adeptus, quiequid parari in terris virtute hominis, & fortuna posset, incendere illius cupiditatem tanta gioria parta, exæquare camdem, cum immanis atque infinita ellet, quamquam nova Regna atque imperia quotidie invaderet armis, nullo modo potuerit. Jam in Romana civitate, unde illustria in primis ad virtutem exempla peti & permulta pollunt, Gamilios, Decios, Paulos, Scipiones, Cæfares, magnitudo rerum a majoribus geflarum & extulit una maxime, & magna cum corum gloria polleritati commendavit. Atque tanta ell ( in claro præfertim homine ) ad æmulandam gloriam vis , ut quo honesta magis de illa sit & speciosa contenuio, sape emantur, tamquam ex tenebris anti-

antiquitatis; qui magnam aliquando laudem adepti : & gravem in primis gloriæ æmulationem, & spem difficilem illius allequendæ polleris faciant. Quod tu quidem, Alberice Princeps, ita præflas, ut non folum pervolutandis veterum feriptis, quæras ex tuis majoribus claros homines & præstantes virtute, quos tibi in hoc gloriæ curfu æmulos ad virtutem constituas : sed quo tua nobis virus & perspecta magis, & tellata sit, que illi cum laude vivendo egerunt, cures ea in lucem, ac tamquam in Orbis tertheatrum a doctis hominibus educenda. Qua etiam in re ( id quod te est in primis dignum ) præclarissimo sungi munere pietatis videris. Ita enim fummorum hominum gloriam tuorum majorum, cum iis quidem quafi jam tenebras, & nodem quandam vetustas offudisfet, ab interitu atque oblivione hominum vindicas ( quod præmium eorum, quæ recte fiunt, ampliffimum ell ) & polteris tuis æque consulis : cum quidem cures ea, ut habeant a majoribus exempla propolita ad virtutem, quibus cum dedecore iis fint deteriores, haud magna cum laude pares, sludio virtutis illos vincendo, sperent veram se modo & solidam gloriam confequeturos. Neque vero animo rem totam complexus, non pari eam es fludio assequutus. Nam & animi, qui pulcherrimæ libi rei conscius est, laudem tibi comparas immortalem, & hujus tuze diligentize præmia fers ampliffima & maxima. Etenim nemo jam illa non noverat , Te Principem longe nobilissimum atque amplissimum, ex iis ortum Majoribus, ex quibus veterum memoria Bonifacius Nonus, Innocentius Offavus Pontifices Maximi, nostra, patrumque ætate, Leo Decimus, Clemens Septimus extitissent : hoc quidem tempore cum alios fere Italiæ Principes omnes, tum Reges externos maximos & potentissimos propinqua cognatione attingere. Sed erant illa quidem minus nota, quæ cum magna atque illustria sint ( id quod Tu quidem summo sludio perfecisti ) sugere amplius poterunt neminem, ex Familia Cibo, quod Tibi est paternum genus, quadringentis jam ab hinc annis Majores mos, Genuensum Rempublicam inter Principes Civitatis domi forifque magna effe cum laude moderatos; honores omnes, qui maximi in libera Civitate habentur, gessisse; sacerdottis esse fundos amplissimis; bellicæ gloriæ studio elatos, sæpe saluti suis civibus, omamento Familiæ; terra marique magnis rebus gerendis fuisse. Atqui Arunti quidem Cibo proavo tuo Innocentii Octavi Patri Pontificis Maximi, est Tuo maxime studio vetusta gloria mortuo restituta & laus;

cum celebre illius olim & illustre nomen sere esse ex memoria hominum obliteratum. Jam quæ ille Neapolitano bello gessit Renati partium Dux, eum is debitum sibi Regnum per Joanna Reginse adoptionem majore animo, quam viribus repeteret; quanta hominis virtus & fides dubiis illius temporibus, civiles simul res & bellicas administrando, quae temperantia, abstinentia, quæ animi vis & consitii extiterit; tum quæ tursus, bello confedo, apud victorem Regem cum illius fuitlet hostis acerrimus, existimatio, ita posteri agnoscent, ut quod illim mortui memoria, quæ obruta pene injuria temporum latebat, tanta cum: illius laude vigeant, Tibi plane pari in laude ponant: quod domellicæ gloriæ æmulum tantum minime veritus, ne superior in virtutis contentione esses, tibi proposueris: ex hac animi prae-Alantia tanta & virtute conjectura facta, sperent superiorem etiam. Te aliquando fore. Jam cum ita paterni generis memor sis, no videaris esse materni oblitus, quod nobilissimum quidem a gente Malaspina ducis ( quicquid sequums sis, quare hoc Tibi este agendum statueris ) negotium mihi dedisti, meis ut scriptis complecterer, quæcumque Majores mi christimi homines gestillent, qui ab Aleramo gentis Principe ad noltra usque tempora per sexcentos, aut eo amplius annos ant in Italia, aut in Germania floruitlent. Is enim Otonis Cælaris filia Alasia uxore ducta. qui primus ex Saxoniæ Dacibus imperium adeptus, in Germanorum gentem invexit, dotis nomine Monferratenfium Principasum accepit, cujus quidem Gulielmo filio intlinuto hærede naus majori, ex liberis alium, cuius haud traditur nomen, autorem tantum Malaspinæ Nobilitatis-suturum reliquit. Ac cum ita quidem sis officiolus in Tuos, corum etiam memoriae consulis, quorum virtus magna aliquando ac merita præclara in homines extiterunt, ut milla etiam tecum propinquitate, cognationere conjuncti fint. Nam hoc quidem tempore, cum Banholomæi Faeii bistoria in tuas manus pervenisset, quam ille de rebus geffis Alphonsi Aragonum Regis luculentissimam conscripsit, eam iplam nulla re alia magis, quam virture illius firinma & gloria adductus ( quod satis quidem oftendit quanti apud Te virtus sit ) encas in lucem emittendam. Is est Alphonsus, qui a Joanna Regina Ladislai sorore adoptatus, Neapolitanum Regnum, Renato Andegavensi summa gloria victo, cum magnas antea res tetra marique in Italia, Hispania, Africa gestisset, sibi, ac potteris vendicavit. Ita quod Tuo nomini inscripta Bartholomeri Facia

historia edatar amerito tihi tato id contingit acujus autoritates. fumma factum est, ut cum temporum injuria ad centesimum sam & trigesimento um datriflet, nunc magna Tua cum laude in manibus hominum effet, se res geste tanti Regis a potheris legerentur. Est scilicet hoc Tunna, quod haud scio an · maltorum pratteres fit, in bene agendo pluribus ut prodesse velis i suze resictaros hamines ex przecellena virtute in coelum fert. ac pesteritati, immortalitatique commendat. Ita enim & memooptimit Regis, ac post muos fromines maximi, sum diu quasi involute oblivichis tenchris & silentii illius res jacuissent, & nobis adeo Phucimum coulidis, qui iis degendis non voluptate famma Cilum, cum scripte higulianter in primis, & eleganter fine, led attilitate ottam discingut and est nobis elaxima propofigura. Atquite & id quod tibi hand in postrernis laudibus poni white a ununime oraclas, ne memoria difertiffimi Scriptoris interest: quod quidem magna nostrorum hominum jadura ne accideret, magnopere venendum erat. Itaque non folum viti illius manes Tibi, quod per Le ejus memoria renevata vigeat, referent acceptum, sed plurimenta hoc nomine offines debent, qui ant magnoloendarum rerum Andio, aut scribendarum tenentur. Enimvert que haminis eruditio sit, que in scribendo elegantia K copia, Time vero (qua una maxime re historia consistit), quo sludio, qua fide omnia, quam nihil haustum e vano referat, nidi ipla res loquereur, pluribus mihi disserendum putarem. Ilalud unum vere videor dicere posse, non illum guidem, ut illa tempora serebant, scripsisse, quibus extitisse dicitur, eum vix tum revivilorse inciperet per tot jam fæcula intermortua Latinidermonis elegantia & proprietts, sed ut pauci hac nossia setate, querum illustriora nomina sunt, & maxime a nostris hominibus cedebrantur. Nam quod illi aliquando excidat verbum aut a Taecito, aut a Curtio desumptum ( id quod minime probatur, quibuldam religiosis nimium in doctorum hominum scriptis judigandis ) neque si illi reduci nunc in vitam liceat esse, quid illi de duis scriptis stamendum putent, magnopere laboret. Quin etiam ne elle illi iniqui pergant boc nomine, magnopere illud cogitent censeo simulos illi, quibus referta literatorum natio est, commentarios suppetiisse, unde tot parata adjumenta ad scribendum haberet. Legent igitur eruditi homines res gestas maximi Regis, Tua audoritate, que nos ad id in primis morte, in lu-

cem emissas: quæ cum per se dignæ sint, ut scriptæ etiam à quovis legantur, eas & docte, & diserte scriptas libentissime etiam ( quod jam dictum est ) & summa cum voluptate legent. Ac cum ita ell a Te memorize ejus Regis prospectum, qui unus sua ætate; virtute quadam fingulari, magnitudine animi, gloria rerum gestarum plurimum inter cæteros Reges excelluit; quicquid illi gloriæ accedit, cujus ipse autor sis, in Te unum redundat: ut jam nemini esse dubium possit, Te duo illa, quæ esse opportuna maxime ad consequendam gloriam putantur, in primis tenere. Etenim & rebus gerendis deditus iple es, unde gloriæ omnis ducitur commendatio; & quitiem ( id quod Tibi affequi minus per tua tempora leuit ) per eruditos homines & disertos, qui iidem virorum illustrium per atque adeo Turas literis man-dent, cognitionem Tibi carum rerum paras, que eadem jucindiffinta est ad agendam vitam, & ad res gerendas seccessaria maxime. Nam ( qued vire Principi dandum summe laudi en ) eos apud Te habes, qui ægre & res genere præclare, & consulere gerenti res, & res gestas literis confignare quandoque polfint. Atque in his quidem conspiciuntur summi hamines, & cunclis militiæ honoribus magna gloria perfuncti y ex vetere disciplina Francisci Mariae Urbinatium Principis, clarissimi Imperatoris; ex cujus Helisabeta filia uxore Tua in magnant spem alsequendi majorum laudes silium suscepisti. Enimyero ( id quod omnes fatentur ) cum ille unus aulus discedere a superiorum instituto, disciplinam militaris imperii, quæ jam nulla erat, austoritate summa, severitateque sanxisset, in eodem conspiciebatur aliarum omnium virtutum maximarum , sed pudoris in primis, moderationis, abilinentiæ mirifica quædam ac firma consensio. Japa ne ulla în re quicquam Tibi reliqui facias, quæ res digna viro Principe sit; cum quidem, qui juri dicundo tuis populis præesset, hominem delegist, non juris prudentia solum, sed probitate , virtute, æquitate animi, & julitia præditum singulari; tum jus ipse quotidie dicis, asque ( id quod ad continendos homines in officio longe expeditissimum est ) quibusvis tui adeundi, de privath injuriis expoltulandi, conquerendi, ut etiam infimæ fortis fint potestatem facis. Ad hoc tam preclarum studium accedit Divinarum rerum fingularis cura: qua quiden re, quo magis Tuos fore in officio speres, hominem alis, & doctissimum eundem & probibatis singularis, qui quotidie pro concione rudem populum Religionis instituta doceat. De me quidem viderint

dent alii : certe cum ut aliquid essem , plurimum a me sit & diu elaboratum, ut quem me esse minime agnosco, viderer aliis, liberalitate Tua quadam summa, & beneficentia unus præstitisti: Nam, ut nomini eorum parcam, quorum & partes esse videntur, & vero etiam sunt vires ad studia hæc præclara provehenda, quibus plurimi adversantur, unus cum susceperis eruditorum hominum communem causam adversus tantam temporum injuriam tuendam ( quanquam tota res est non animo tuo, sed viribus major) & suspiciendus hoc nomineres phurimum, & amandus. Equidem, ut de me loquar, quod ego te illastrare meis scriptis contendo ( utrum asseguutus sim, quod volui, aliorum judicium erit) non mihi videor solum officio gradi hominis fungi, qua tibi a ma gratize relatio pro fingularibus tuis in me meritis debetur, sed propensionem affirmi in Te meam significare quæ liberum thominem ad amandam virtutem, ubicunque illa, conflict, ur milla etiam commodi spes in, impellir. Hac Tibi quidem Miberice Princeps, hominum laudes, famam, glorians spondent : que omnia ut assequaris, esti ipse unus essicis, cujus illa virtuti debentut, ut tamen speit eadem ad posseritatem propagatum iri, dodorum hominum kripta illultan prællabunt. Ex quibus, & quid ego, quod minime mihi tribuo, perseci, tanta Tua virtute & notiris hominibus pariter, & Nationibus exteris Briptis testata meis, id quod mihi semper optatissimum suit, gratissimum mihi quoque accidisse satebor : si id minus ero as-Requutus, at quod in ea una re semper plurimum contenderim, studii mei & laboris magnum me cepisse fructum non dissimulabo. Vale. Datum Lugdini xvii. Calend. April. MDLX.

## BARTHOLOM. FACII

\_

#### VITÆ BREVIS DESCRIPTIO.

D'Anholomao Facio patria fuit Spedia , oppidum Genuensium di-D tionis. Id quident in sinu intimo positum, Lunensem portum toto mari Infero celeberrimum efficit, quem Ligures eodem, quo oppidum, nomine appellant. Scripfit de Genuensium rebus adversus Venetos geflis Commentarios, in quibus Jovius ait fidem hominis effe desideratam : quam quidem calumniam neque ille satis effugere scribenda historia ponuit, quanquam sere in rebus omnibus, de quibus scribit, versatus. Laudatur a viris dostis. Versus ab illo e Graca in Latinam linguam Arrianus, cum is antea a Petro Paulo Vergerio haud satis praclare effer Latinus factus. Aemulus Laurentii Valla, quanquem magna vir autoritatis acerrime ubique in illum invectus, plurimum de illius nomine detrahere conatus effet, illius inimicitiis crevit coufque, ut Al-Phonsus Rex tantus dignum illum existimarit, cujus scriptis res ab so geste posteritati mandarentur. Videtur ejus unum hoc studium suisse, us Casaris in scribendo puritatem, acque elegantiam imitareturs Quod se oft minus affequatus (neque enim id facile per ea tempora liorbat), at quod eum unum fibi proposuerit ad imitandum, judicium quidem probari, quod felicissime sape expresserit, laudart ingenium etiam debet : certe ita scribit, ut quem illi hoc sempore anteponas, habeas naminem.

#### ANTONIUS GRYPHIUS

#### L E C T O R I.

Ix a nobis capta erant manus admoveri his Pacii Commentariis imprimendis, cum quidem Joan. Michael Brutue, cuine fludio quodam missico. E singulari magna esat nobis oblata spes &mendatos illos in primis in lucem edendi, in Italiam gravissimis evocatus negotiis, decessit. Erat quidem exemplat, quod is nactus erat, longe corruptissimum: ut cum nulla fere linea esset, in qua non instgne aliquod erratum & fædum legentem moraretur, necesse esset crebris lituris totum librum inquinari. Què res quantum impédimenti & moræ afferae ils, quorum opera utimur, exemplaribus in typos describendis, diel vix potest. Neque vero unus is labor erat a Bruto susceptus, ut dolissimi hominis scripta a librarii imperitia quadam non ferenda vindicarentur: sed cum is per ea tempora floruisset, quibus nondum plane Latinæ linguæ elegantia & puritas eniteret; satis autem constarce, hand extremam illius manum operi accessisse, quedam præteren , que , ubi modo diutius superfuissei (id quod alia illius indieans seripta) fuisset sublacurus, usus in eo consilio doctissimorum hominum tolleres. Ita aucem id, quod sustepit, prasticit Brutus cumulate, ut si manuscripti codites cum hoc a nobis vicuso conferantur, nemo ion, quanquam ille parum æquili sit futurus, quin faleatur de Bartholomai Facii nomina optime Jos Michaeleni Brytium meritum esse . Quam vero is in eo elaboravetit, cum testes ifi sumut, tum vero, qui ingenio plurimum & eruditione excellie, Joanne Baptista Minutulus, nobilitation idem summite. & viriatio fingularis Molestens in primis. Com eo autem Brutus eo tempore diversabatur in Michaelium, & Arnulphinorum domo, quorum quidem negotiis maximis atque amplissimis administrandis Galeotus Franciorus ; vir idem & magni consilii & spectatæ fidei; præest: Est autem hæc ita domestica horum laus, ut eum semper corum honestissima domas, & hospitalissima doctorum hominum fuerit, hand visum sit prætermittere bane occasionem nostro eniam testimonio illam, quoad esus sieri posset, cohonestandi. Verum ut ad rem rediam, quam etiam Brutus id, quod susceperit, munus potuerit implere, aliorum judicium erit : certe que brevi ex nostra officina prodibunt, illius scripta ostendent. Itaque si qua occurrent errata, ita illa insignid erunt, ut exiguus in legendo eorum labor sit suturus, qui in illa incident . Nam fi quando erratum est , in distinctionibus , in clausularum interpunctis, in notis verborum, cum exemplar tot b 2 men-

mendis refessum singulis fene verbis litura corrigeret, ( quod quidem necesse suit ) erratum est: quæ omnia, nisi quis plane ea oscitanter legat, aut plane imperitus sit, animadverti sacile posfinet. Atque ut labor etiam facilior videatur, genus oratio-nis efficit, quo utitur Facius in scribendo, cum quidem ( quæ una res maxime affequenda Scriptoris sententia conducit ) ita apertum, **acq**ue **explic**atum fit, nihil ut eo clarius, dilucidiusve excogitari pofsit. Tulit vero hoc sive casus quidam, sive (id quod verius est) hujus fæduas exemplaris, qua quidem tollenda magno doctorum hominum ftudio opus effe videbatur, ut, præter Brutum, præstantes alii ingenio homines & eruditione suum in hoc ipsum studium conferrent. Nam & Genuæ antea Franciscus Maria Cibo, vir clarissimus & do&issimus, multa, qua depravata erant, ex ingenio restituerat : & Lugduni, cum adhuc effet sub prælo opus, jam Bruto profecto, Minutulus, ut maxime valet judicio, emendavit etiam multa. Id quod etiam pari studio egit, adhibitis doctissimis hominibus, magnæ juvenis nobilitatis Scipio Cibo, Alberici Principis propinquus, cujus nomini inscripti Facii Commentarii eduntur. Nam si qui sunt, quibus minus Bruti judicium pofstit probari, quod non librarii modo errata, sed Scriptoris etiam, si qua erant, tollenda censuerit, facile ille quidem patitur ( dum habeat , quo. sententiam suam tueatur) pate capita hominum sint, quod proverbio increbruit, 10s etiam sententias esse. Tantum porto abest, ut ille hujus rei invidiam vereatur, ut magnæ etiam idipsum sibi dari laudi contendat. Nam cum ingenii est hoc potuisse, tum voluisse ingenuitatis & moderationis, quæ magna quidem & solida laus, haud ita multorum est. Qui enim ea in arte, quam prositentur, aquari sibi alium veline, cametsi communica utilitatis causa velle id debeant ornnes, perpauci sunt, qui ut se videri alius melior possit, sui laboris & accessione efficiat, vix unus aut alter erit. Itaque si quid in Phidia signo, qui ita ea arte excelluit, ut qua primum edidisset, & aspetta simul esse, & probata, dista sint, nostri temporis artifex praclarus & animadvertat prudenter, & scite emendet, ita statuendum est, eo in homine prastantiam artis, moderationis laudem consequi singularem. Sed de his alias pluribus, is cujus negotium est: nos ( quod est reliquum) quæ tui causa, lector, egimus, ea, ut boni consiglas, rogamus Vale. Dasum Lugduni Calendis Juniis M. D. LX.

ŗ

#### RERUM ET VERBORUM MEMORABILIUM;

Ouæ in hoc Libro continentut.

Cerræ ab Alphonso obsel- pandum 70. 1io 23. Acerrani ultro se Alphonso de-\*dunt 130. Albericus Mallectus Francisci legatus 163.

Alexander Cottiniola 251. Alexander Sfortia 167.

Alphonius Acerram Ludovico concedente recipit 27.

Alphonsus ad oppugnationem arcis Regiæ impediendam cum exercitu Neapolim contendit 123.

Alphonfus Antonio Centilia ad deditionem compulso bellum feliciter absolvit 190.

Alphonius Antonium fugat, fuditque 155.

Alphonfus a Pontifice jus fuccessionis in Regno Neapolitano obtinet 29.

Alphonfus Aragonum Rex 4. Alphonfus arcem Averfanam mense septimo obsessam re-Cipit 134.

Alphonfus arcem Capuæ obfidet 36.

Alphonfus arcem Capuanam recipit 157.

Alphonfus a fuæ factionis ho-

minibus accersitur e Sicilia ad Regnum Neapolitanum occu-

Alphonius Averiam recipit 131. Alphonfus cum Patriarcha inducias facit 103.

Alphonfus Barcinonem appulit

Alphonfus Beneventum, arcomque recipit 136.

Alphonfus Borgia Episcopus Valentinus 158.

Alphonfus Cajetam adoritur 75. Alphonfus Cajetam classe pervenit 199.

Alphonfus Cardona 154. Alphonfus classe victus a Genuenfibus, & captus Philippo Mediolanensium Duci absenti se dedit 89.

Alphonius cum Bopherio Africæ Rege acie congressus vifor discedit 63.

Alphonfus cum Principum ac Rerumpublicarum legatis Cajeta Neapolim proficifcitur ad tractationem de pace perficiendam 268.

Alphonius, & Genuenies navali prælio confligunt 87.

Alphonfus expeditionem in Africam parat 61.

Alphonfus Federico Imperatori

#### INDEX RERUM

cedit 228.

Alphonsus Gerbas insulam occupat 63.

Alphonsus hosti cedens Theanum se recipit 102.

Alphonfus in Hispaniam proficiscens, Petrum fratrem Vicarium Neapoli reliquit 41.

Alphonsus in Siciliam ex Africa redit, infectis rebus 66.

Alphonfus Joanni Hispano Regi belium infert, ut Henricum fratrem a Rege in cu-Modia habitum in libertatem vindicet 51.

Alphonius in Picenam expeditionem cum exercitu prolici-

scitur 164.

Alphonsus Isclam insulam capit 40.

Alphonfus legati Pontificii precibus adductus Acerræ jam pene capiæ oppugnationem intermittit 26.

Alphonsus Lucaniam occupat 128.

Alphonius Luipemus Archiepie loopus 231.

Alphonius magna clade holfibus illata ad Trojam oppidum terga dare cogit 230.

Alphonlus Maffiliam adoritur ciasse 42.

Alphonfus Massiliam captam delerit 46.

Alphonfus mira celeritate ulus oppidum Sandum Germanum, quod Riccius ceperat, recipit, ac iplum fugat, fuditque 143.

Capuam ulque obviam pro- Alphonlus Neapolim advenit 20.

Alphonsus Neapolim obsidet 141. Alphonius Neapolim partim dolis, partim vi intrat, caque potitur 148.

Alphonius Neapolim revertitur, Florentino bello parum feli-

citer absoluto 241.

Alphonfus Neapolim triumphans ingreditur, Regno in fuam potestatem redacto 156.

Alphonius Neapolim conventam

indicit 155.

Alphonius, Neapolitana oppugnatione relida, Capuam redit 116.

Alphonius plura oppida in Campana Regione capit 117.

Alphonlus plurima oppida in ora maritima ad Minervæ promontorium capit 28.

Alphonius Protonotarius 159. Alphonius Surrentum fruitra op-

pugnat 143.

Alphonius Puteolos recipit 142. Alphonius quinque dierum inducias Florentinis concedit; cum in corum agro cum 🛻 xercity effet 210.

Alphonfus Raimundum Buillum auxilio Philippo mittit adverfus Venetos, ac Franciscum

Sfortiam 202.

Alphonsus Reginæ legato auxihum promistit 6.

Alphonfus Corficam oppugnat

Alphonfus Savonam perducitur 91,

Al-

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM.

Alphonsus tempestate coassus iterum Cajetam, unde discesserat, classe appulit 42. Alphonsus Tranensem arcem obsidione capit 109.

Alphonsus Vicarum vi capit 143.

Alphonsus una cum Nicolao Picinino bellum administrat in

Piceno 164.

Alphonsus urbem Neapolim in potestatem suam redigit, diripique a militibus sinit 36.

Alphonius Urimo fui exercitus Duce belium Joiæ rebelianti

infert 191.

Alphonsi ad Principum & Rerumpublicarum Legatos de pace responsum 268.

Alphonfi ad Venetum legatum

Telponium 254.

Alphonii classis Neapolim adve-

nit 33.

Alphonsi contra Antonium Centiliam expeditio 186.

Alphonsi cum Jacobo Caudola ad Vulturnum prælia 122.

Alphonsi & Renati ad Caudinam vallem prælium 128.

Alphonsi exercitus ad Plumbinensem obsidionem morbo pestilenti laborat 211.

Alphonsi milites e classe in ur-

bem irrumpunt 34.

Alphonsi mores ac laudes 151. Alphonsi oratio ad suos, antequam caperetur 85.

Alphonsi Regis ad Ferdinandum adhortatio, cum eum in Florentinam expeditionem mitteret 232. Alphonsi terrestris exercitus, qui ad Cajetam obsidendam manserat, audita Regis captivitate, obsidionem solvit, ac ab obsessis in sugam conjicitur 89.

Alphonsum in Hetruriam cum exercitu ire parantem morbus impedit 255.

Alvarus Luna 36.

Amadeus Sabaudiensis Dux 160. Amurathes Turcarum Princeps 222.

Angelus Joannes Lomellinus 260.

Antonius Aquilamus Calabrise præfectus 13.

Amonius Calvus a Renato abeunte arci Regiae præficitur

Antonius Caraffa Reginæ legatus ad Alphonium 4.

Idem ad Alphonso opem petit Reginze nomine 4.

Antonius Cardinalis Herdensis 223.

Antonius Caudola 73.

Antonius Caudola cum Alphonfo amicitiam conjungit 132. 237.

Antonius Caudolá Jacobi filius 131.

Antonius Centilia ab Alphonso rebellat 187.

Antonius Fliscus Petrum Aragonium, & Fregosios ad naves se recipere cogit 36.

Antonius Fuxanus 218.

Antonius Luna Cajette preese-

Antonius Olcina 239.

An

#### INDEX RERUM?

Antonius Pontadereus 74. Antonius Ridius copiarum Dux 200.

Antonii Panormitani Oratio ad Cajetanos Alphonsi nomine

Aquilæ a Bracio obsessio 27. Aragonii Reges, ac ceteri captivi a Philippo propter sœdus dimissi 93.

Arcis Neapolitanæ ab Alphonfo exædificatio 22.

Arnaldus Fenoledæ æraţii Regis culos 202.

Arnaldus Urgelensis Episcopus, Franciscus Urimus, Berengarius Harilins Alphonsi legati ad Pontiscem 163.

Artalis Luna ab Alphonso Barcinone Neapolim fratri auxilio cum classe missus 1.

Aruns Cibonius 142.

Aversus Ursinus ab Alphonso conductus 232.

B

BAlthasar Ratta 68.
Baptista Fregosus 52.
Baptista Fregosus Ludovici classis Dux 10.
Baptista Guanus Genuensis legatus ad Alphonsum 241.
Baptista Goanus 183.
Baptista Lomellimus ibid.
Bartholomæus Coleo 251.
Bartholomæus Facius a Gamuensibus ad Alphonsum de induciis faciendis legatus missus 178.

Bartholomæi Facii oratio ad Alphonlum 179. Bartholomæus Vicecomes Novariensis Episcopus 262. Berengarius Baritius Alphonsi classis Dux-217. Bernardas Centilia 26. Bernardus Medices 208. Benedictus Pallavicinus 84. Bernardus Sterlicius 218. Bernardus Villamarinus cum claffe adversus Venetos ad Alphonso missus 221. 259. Bernardus Villamarinus Neapolim ovans post navalem vidoriam ingressus 262. Blasius Azeretus Genuensium classis præsedus 84. Blassus Passaniti Comes in obsi-Bonifacius Montisferrati Princeps Bopherius Africae Rex 63. Bracius Alphonfo conductus Idem Castromare recipit præter arcem 20. Bracius Montonius 3. Bracio Capua a Regina in di-

C

tionem data 23.

Esar Martinengus 142.199.
Cajetani Antonio Luna Alphonsi præsesto cedente deditionem facium 49.
Carolus Campobassis 204.
Caraffellus Carassa 67.
Carassellus Carassa ac Jo. Tudisus

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM.

dissus legati a Rege ad Genuenses de pace agenda 183.

Carolus Gallorum Rex legatos de componendis discordiis inter Alphonsum ac Renatum

mittit 127. 🕏

Ejusdem legati, quibus ob inducias arx Regia credita erat, eam, Alphonso permittente, Renato tradunt, ut convenerat, cum inducias non approbaret ibid.

Carolus Gonzaga 246.

Carolus Gonzaga cum fratre in-

feliciter pugnat 249. Carolus Gonzaga Venetorum no-

mine Ludovico fratri bellum infert 247

Catharina Apiana, Rainalde Urtico viro luo mortuo, Plumbini Principatum capit, ac cum Alphonso acconciliatur 223.

Christophorus Cajetante 4. 11. Ciccus Antonius Jurisconsultus

231.

Classis Genuensium tempestate

disjecta 262.

Concio Alphonfi ad suos adhortandos, antequam navale prælium committeretur, in quo superatus ac captus suit 86.

Concio Panormitani ad Cajetanos 80.

Concio Regis ad militer in Plumbinenti oblidione 217.

Conditiones Italicæ pacis 271. Conjuratio de urbe Ludovico tradenda exitum infelicêm confequitur 12.
Cotius Niger 243.
Cotius Valiani turrim Florentinis ultro prodit 244.

D

Dietesalvius Nero Florentinorum legatus 263. Diomedes Caraffa 147. Dominicus Capranicensis Cardinalis Firmanus Nicolai Pontificis legatus ad Regem de pace 263.

Et.

Manuel Apianus, Cathárina Apiana forore fua mortua, Platabinenfium Principatum capit 223.

Erasmus Trivultius 94.

Eugenius Quartus Pontifex Maximus 101. 140.

Eugenius Joannem Vitelescumte.
Patriarcham Aquilejensem Isabellæ Andegavensi auxilio
mittit 102.

Eugenius Pontifex e vita excedit 203.

Eximinus Corella 64. 207.

F

Edericus Imperator Neapoli ab Alphonlo magnifice acceptus 228.

Fede-

#### INDEX RERUM

Federicus Imperator Romanorum hoc nomine tertius corona aurea a Pontifice decoratur 227.

Federicus Urbinatium Princeps Florentinarum copiarum Dux

Ferdinandus ad Aretium & Cortonam plura castella capit
235.

Ferdinandus Alphonsi filius Federico Imperatori Terracinam usque obviam procedit 228.

Ferdinandus, irrito incoepto, ab Hetrusca expeditione Neapolim redit 257.

Ferdinandus, ftrito inccepto, obfidionem Castellinæ solvit 238.

Ferdinandus Regis filius in expeditionem alteram contra Florentinos Dux profisifcitur 232.

Ferdinandi milites in agro Florentino prædam agunt 238. Florentini ac Veneti Francisco

Sfortiæ contra Pontisicem auxilia mittunt 198.

Florentini belli causæ 200.

Florentini cum Francisco Sfortia societatem ineunt 231.

Florentini Folianum recipiunt 243.

Florentini Legatos de pace ad Alphonsum mittunt 214.

Florentinorum Legatorum oratio ad Alph. 208.

Florentini milites in insidias a Regiis illedi capiuntur partim, ac sugantur 236.

Florentini Ricinium recipiumt 242.

Florentinorum classis ab Alphonso vida 216.

Fædus initum inter Áragonios ac Philippum 117.

Franciscus Aquinianus 69.

Franciscus Aringerius Senensis ad Alphonsum legatus 255. Franciscus Barbavaria Philippi

legatus 191.

Franciscus Baucius Adriensium Dux 227.

Franciscus Castillioneus 171. Franciscus Centilia 216.

Franciscus David 218.

Franciscus Gamla 10.

Franciscus Martinellus 211.

Franciscus Pandonius 104.
Franciscus Picininus ad Monten

Ulmum oppidum acie vidus & captus 186.

Franciscus Picininus a Philippo conducitur 202.

Franciscus Sachetus Florentinus 203.

Franciscus Severinus 138.

Franciscus Stortia 137.

Franciscus Ssortia a Mediolanensibus desiciens ad Venetos transit 213.

Franciscus Ssortia a Rege Philippi rogatu pecunia adjutus 202.

Franciscus Sfortia copiis auctus hostes ad decertandum provocat 199.

Franciscus Ssortia cum Raimundo Buillo per legatos in col-

**30-**

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM.

loquium venit 199. Franciscus Sfortia cum Philippo Mediolanensi Duce socero suo in gratiam redit 169. Franciscus Ssortia, & Renatus Andegavensis inter Olium atque Abduam omnia occupant Franciscus Sfortia Mediolanum occupat 224. Franciscus Sfortia Nicolaum Picininum ad certamen per tibicen vocat 177. Franciscus Sfortia Nicolaum Picininum ad Montem Aurium oppidum fudit, fugatque 182. Franciscus Spinola præsidii dux Cajetæ 78. Franciscus Ursinus Reginæ copiarum Dux 14. Franciscus Ursinus Romæ præfectus 160.

Aleatius Baldasinus 218.

J Gartias Cabanellus 136. Gartias Medineus 87. Gentilis exercitus Veneti Ducis interitus 245. Genuenlis classis Neapolim invadendi speciem præbet, inde infectis rebus abit 259. Genuenses, auctore Francisco Spinula, a Philippo Vicecomite rebellarunt 94. Genuenses pacem cum Rege conficere non positint 272.

Genuenses triremes in terram illifas propter metum claffis Regiæ deserunt 260. Genueniium classis Cajetam ofpugnat 48. Genuensium expostulationes cum Alphonio 241. Georgius Alamaninus 68. Georgius Nurius Philippi legatus 197. Gerardus Gambacurta 242. Gibertus Corregiensium Princeps Gilibertus Ortanus ab Alphonfo Scanderbecco auxilio milfus 222. Gotardus Donatus 270. Guido Forellus Genuenfium clafsis præfectus 47. Guido Forellus classi Neapolim, adoritur 49. Guilielmus Moncada 26. Gulielmus Montisferrati Principis frater 251. Guilielmus Raimundus Mones ďa 154. Guterias 155.

H

TEleonora Alphonsi sororis 1 ac Lulitania Regis filia Federico Imperatori Alphonfo autore nuplit 228. Hestor Faventinus Princeps 236. Hieronymus Barbadicus Venetus legatus 262. Honoratus Cajetanus 204.

#### INDEX RERUM

I

Acobus Caudola catharro correptus moritur 128.

Jacobus Caudola, & Franciscus Ssortiæ tilius Bracium acie vincunt 48.

Jacobus Caudola Renati copiarum Dux 95.

Jacobus Caviantis proditionis suspedus a Philippo capite pleditur 200.

Jacobus Constantius 224. Jacobus Lagonissa 106.

Jacobus Petrulius Averlæ arcem prodit 36.

Jacobus Picininus a Venetis Dux exercitus factus 245.

Jacobus Picininus Quintianum oppidum oppugnat, ac vi capit 247.

Janotius Pitius Florentinorum legatus ad Alphonfum 208.

Induciæ inter Alphonsum & Ludovicum 27.

Induciæ inter Joannem Hispanum & Alphonsum 75.

Inicus Ghevara 217.

Inicus Ghevara cum mille equitibus ab Alphonso ad Ferdinandum filium in Florentinos auxilio missus 256.

Joanna Alphonsum in filium adoptat 10.

Joanna cum Ludovico Andegavensi Duci in gratiam per Martinum Pontificem Maximum redit 47.

Joanna & Alphonsus dissidere inter se incipiunt 29.

Joanna & Ludovicus per legatos Philippum Mariam Mediolanensem Ducem persuadent, ut ipsis ad Regnum recuperandum auxilium serat 47.

Joanna Neapolitanorum Regina Sfortiam Cottiniolam Pontifici auxilio mittit 3.

Joanna Neapoli aufugit 35.
Joannes Antonius Caudola 218.
Joannes Antonius Martianus Sueffanorum Dux 70.

Joannes Antonius Urlinus a Patriarcha capitur 102.

Joannes Antonius Ursinus Capuam ad Alphonsi partes juvandas cum exercitu contendit 47.

Joannes Antonius Ursinus Capuam in suam redigit poteslatem 45.

Joannes Antonius Ursinus cum ob adipiscendam libertatem Patriarchæ se militaturum recepisset, ipso discesso, ad Alphonsum redit 110.

Joannes Antonius Urlinus Taliacotii Comes 222.

Joannes Antonius Urlinus Tarentinus Princeps Alphonsi partibus mirifice addicus 68.

Joannes Balbus 176. Joannes Calatagero 65.

Joannes Caraffa 108.

Joannes Caramanicus 69.

Joannes Caratiolus ab Alphonfo

in

#### ET VERBORUM MEMGRABILIUM.

in custodia retentus 30. Joannes Caratiolus pro Bernardo Centilia, ac Raimundo Perilione captivo Reginæ ab Alphonfo restituitur permutatione 36. Jo: Cardinalis Morinensis 203. Joannes Cardona Alphonfi claisis præsectus 33. Joannes Coxa 153. Joannes Ferdinandus Alphonsi legatus 17. Joan. Franciscus Miletensis 240. Joannes Fregolius, ac Joannes Antonius Fliscus de Præsecura Genuensis classis in contentionem veniunt 147. Joannes Heredia 62. Joannes Hispaniæ & Alphonsi Aragoniæ Regum dissidia in apertas inimicitias ac bellum erumpunt 58. Joannes Hilpaniæ Rex cum Aragonium Regnum nequicquam invasisset, in suo Regno se recipit 59. Joannes Hispaniæ Rex iterum cum Alphonso Bellum gerit 59. Joannes Julius 240: Joannes Ludovicus Fliscus auxiito Fregolis venit 36. Joannes Maurus Venetus lega-

tus ad Alphonium 252.

Joannes Maurus Venetorum Ie-

gatus apud Senenses 236.

Joannes Navariæ Rex cum Al-

Mediolanum deducitur 93.

phonlo fratre captus Genua,

Joannes Nicolaus Pontificis le gatus 234. Joannes Nuceus 171. Joannes Olzina 207. Joannes Philippus Fliscus Genuensis classis præsedus 258. Joannes Sfortia Asculum urbem tuetur 180. Joan. Tolentinus Francisci Sfortiæ miles 260. Joannes Vintimillius 67. Joannes Vintimillius, ac Raimundus Buillo Aversanam arcem oblident 131. Joannes Vintimillius Alphonio autor est, ut ad Carpinonem cum Antonio Caudola decertet 147. Joannes Vintimillius Capuam pro Rege captivo tuetur 94. Joannes Vintimillius Dux exercitus a Rege in expeditionem alteram in Picenum millus 99. Vintimillius fortiter Joannes Sfortianos persequitur 24. Joannes Vintibillius partem Reginæ equitatus fudit 103. Joannes Vintimillius universi exercitus Regis simul ac Philippi Imperator factus 194. Joannes Zurlus 103.205. Joannis Mauri opera pacem Alphonius comprobat 262. Josias Regi conciliatur 191. Isabella Renati Andegavensis coniux 182. Italianus Boromæus 201. Italianus Furlams a Philippo crimine proditionis convictus iecu-

#### INDEX RERUM

fecuri percutitur 197-Italianus Furlanus Philippi co- Lupus Verreus 154. piarum Dux 192.

Lupus Simenes 151;

#### L

Adislaus Ungariæ Rex 228. ■ Laurentius Cottiniola 108. Leonellus, Acortiamurus 232. Leonellus Ferrarienlium Princeps Ludovicus Andegavensium Princeps 10. Ludovicus Andegavensium Princeps apud Consentiam mortem obit 76. Ludovicus Andegavensium Princeps classe Neapolim invadit 7. Ludovicus arcem Capuanam recipit 50, Ludovicus Cardinalis Aquilejensis Eugenii ad Alphonsum legatus de pace 178. Ludovicus Columna Regina copiarum Dux 4, 11. Ludovicus Crotus Genuæ a Philippo præfectus 79. Ludovicus Gonzaga Mantuanus Princeps 244. Ludovicus Jacobi Caudolæ altu, qui ab Alphonio ad ipium deficiebat, Neapolim intrat, Hispanique cedunt 49. Ludovicus Podius 139. Ludovicus Trivultius 94. Ludovici legatorum ad Pontifi-

cem oratio 17.

#### M

Anfredus Corregientium IVI Princeps 251. Marinus Boffa 110. Marinus Boffa in Alphonfi gratiam recipitur 113. Marinus Fregolus 251. Marinus Martianus Russanensum Princeps 227. Martinus Nutius 218. Martinus Pontifex per duos legatos Cardinal, de concordia inter Alphonsum & Ludovicum agit 25. Martini V. Pontificis Maximi & Bracii Montonii inimicitiæ 3. Massilia ab Alphonso capitur, incenditur, diripitur 45. Massiliæ descriptio 43. Matthæus Maleferitus 170. Mauhæus Maleferitus Alphonfi legatus ad Senenses, ut eos contra Florentinos incitaret 255. Matthæus Pujades 207. Matthæus Victorius Veneus 205. Matthæi Alphonsi Regis legati ad Philippi Triumviros oratio Mazarius Gallus a Renato abeumte Montante arci predicitus 153. Mazeus Januarius 147. Mediolanenses Alphonsum de au-

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM:

xiliis contra Venetos orantes in amicitiam recipiuntur 207.

Michael Cottiniola 251.

Michael Coza 37.

Micheletus Cottiniola Venetarum copiarum Dux Philippi exercitum ad Cafalem vicit 202.

Minicutius Aquilanus 69.

17

N

TAves Alphonsi in Siracu-N sano portu a Venetorum classe incensæ 223. Neapolio Urfinus ab Alphonfo conductus 232. Neapolitani in duas divisi factio-' nes, Andegaveniem , & Dyrra-. chinam 8. Nicolaus Datia Campanus 93. Nicolaus Filiacus 231. Nicolaus Fregetius 120. Nicolaus Grimaldus Genuenfis legatus ad Alphonfum 150. Nicolaus Guerrerius Philippi co-- piarum Dux 93. NicolausGuerrerius, clade accepta, Clavarum se recipit 55. Nicolaus Guerrerius Sigestrum recipere conatur 54. Nicolaus Guerrerius 171. Nicolaus Piscitellus Archiepiscopus Neapolitanus 227. Nicolaus Picininus 24. Nicolaus Picininus universo exercitul a Rege in Piceni bello præficitur 167.

Nicolaus Picininus in certamen provocatus, a Francisco illuditur 177.

Nicolaus Quintus Pontisex Maximus e vita discedit 272.

O

ORatio Antonii Panormitani ad Venetos de pace gratulatus 224.

Oratio Dominici Cardinalis Firmani Pontificii legati ad Alaphonsum de pace 267.

Oratio Joannia Mauri Venerii Adratoris ad Regem de pace 253.

Opicinus Alzatia Genuse prætor 94.

Orinus Caraciolus 67.

Orinus Zoppus prædidit Dux Cajetæ 76.

2

Patriarcha ad Tranum recipiendum proficifcitur cum exercitu 107.

Patriarcha Aquilejensis bello contra Franciscum Ssortiam a Pontifice præsecus 105.

Patriarcha Aquilejensis Pontisicis legatus cum Jacobo Caue dola

#### INDEX RERUM

dola reconciliatur, a quo per qualdam limultates dissenserat

Patriarcha iterum cum Caudola dillentit 107.

Patriarcha paucis comitantibus, relicto exercitu, Romam metu perculfus aufugit 108.

Patriarcha, spretis induciarum padionibus, Alphonsum exercitu petit, ac ad Averlam levi prælio concurritur 107.

Pax inter Alphonlum ac Venetos 224.

Pax inter Eugenium & Alphonlum 161.

Pax inter Venetos, Florentinos ac Franciscum Stortiam, inconsulto Rege, facta 256.

Pacis conditiones inter Alphonsum ac Genuenies 144.

Pacis inter Alphonsum ac Senenles confectio 256.

Pacis Italicæ tractatio 206. Pacis Italicae comprobandae tra-

catio apud Regem 264. Pacis Italicae tractatio apud Pon-

tificem 256.

Pacem, quam ad Laudum oppidum Veneti, Florentini, & Franciscus Sfortia secerant, Rex comprobat 20.

Paulus Sangrus 182.

Paulus Sangrus ab Antonio Caudola ad Alphonsum deficit

Pestis in Neapolitana Civitate graffatur 27.

Petrus Aragonius Alphonsi fra-

ter 32.

Petrus Aragonius Cajetam urbem occupat 119.

Petrus Aragonius Genuenles clasie adoriur, Fregoliis auctoribus expeditionis adjuvantibus

Petrus Aragonius Joanni Hilpaniarum Kegi traditus captivus, ac ab Henrico fratre cujuldam oppidi permutatione redemptus , a Lusitanis adjuus ipsi Hilpaniæ Kegi bellum infert 59.

Petrus Aragonius Neapoli urbe

cedit 51.

Petrus Aragonius occiditur, ca-. pite a tormenti icu percullo

Petrus Brumaurus a Francisco Sfortia ad Regem cum DCCC. equitibus transit 167.

Petrus Brumaurus, ac Troilus ob Iulpitionem proditionis a Rege in custodia habiti 178.

Petrus Cardona 214. Petrus Cotta 176.

Petrus, & Fregolii Sigestrum capiunt 35.

Philippus Mediolanensium Dux cum Alphonfo fœdus init 37. Philippus, Francisco tertium re-

bellante, in desperationem in-

cidit 203.

Philippus Maria Vicecomes mortem ohit, ac Regem teslamento hæredem relinquit 208.

Philippus Regem orat, ut exercitum e Piceno abducat 170. Phi-

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM:

Philippi ac Francisci altera reconciliatio 202.

Philippi morum descriptio 93. Piceni bellum tertio ab Alphonso, in Pontificis gratiam susceptum 196.

Prælia inter milites factionis Aragonensis & Andegavensis ad Capuam 73.

Plumbini oppugnatio frustra ab Alphonso tentata 220.

#### R

Raimundus Buillius 202.
Raimundus Buillius ab Alphonso ad bellum Picenum cum mille equitibus missus, cum Pontifex amplius auxilii postularet 197.

Raimundus Caudola 140.

Raimundus Nolanus Regulus 9.
Raimundus Pirilio Alphonfi claffis Dux Reginæ auxilio venit 99.

Raimundus Pirilo Cajeta a Petro ad Alphonium fratrem missus cum chsse, ut eum in Regnum adveheret, ad Veneris portum ei præsto est 100.

Raimundus Urinus 212.

Raimundus & Reginæ congreffus 9.

Raphael Adumius Reipulicæ Genuensis Princeps 183. Relingerius Caudola 73.

Remundus Arechinus 36.

Renatus a Joanne Burgundiæ

Duce captivus servatur 59: Renatus Alphonsum provocat ad decertandum signis collatis; sed cum de loci electione non convenisset, nihil est actum 112.

Renatus Andegavensis a Florentinis accersitur 251.

Renatus Andegavensium Princeps, Ludovico mortuo, ab ejus factionis Neapolitanis Proceribus accersitur 67.

Renatus Antonium Caudolam comprehendendi, ac in custo-diam Duci jubet, propter ejus sidei suspicionem, ac paulo post dimittit 137.

Renatus clam in Apuliam contendit, ut se cum Antonii Caudolæ copiis conjungeret

Renatus cum tentasset arcem maritimam per proditionem capere, non succedit; multique e suis illecti spe, decepti, ac capti sunt 123.

Renatus in arcem Regiam se recipit 152.

Renatus Neapolim classe petit

Renatus plurima oppida in Apulia recipit 139.

Renatus, rebus desperatis, Regno Neapolitano cedit 147.

Renatus Regiam arcem expugnare aggreditur 124.

Renatus Scaphatum deditione capit 110.

Renatus Sulmonem oppugnat

#### INDEX RERUM

frustra 113.
Renati milites arcem Divi Vincentii acri dimicatione capiunt 124.
Rex bellum adversus Venetos decernit 214.
Rex Castilione potitur 213.
Ricius 150.
Robertus Nequus 175.
Robertus Sfortia 167.

S

Robertus Montarboteus 199.

Rodericus Murius Hispanus pe-

ditum ductor 199.

Canderbeccus Epiri Regulus Alphonfum de auxilio contra Turcos oratum mittit 222. Sfortia Aversam per proditionem capit 36. Sfortia Cottiniola a Regina desciscit, eique bellum infert 3. Sfortiæ & Bracii prælium ad Aversam 22. Sfortiam Regina de auxilio orat 32. Sfortiæ prælimm secundum adversus Bernardum Centiliam Alphonii copiarum Ducem Sfortia Piscariæ flumine aquis obrutus mortem obit 49. Sigismundus Malatesta 212. Sigismundus Malatesta a Rege ad Florentinos deficit 212. Simon Guilinus, Gunifortis Bergomenlis, legati a Philippo ad

Alphonium de bello Picenq 163. Simonetus copiarum Dux a Rege conductus 240. Siretus Vultabius 260. Stoechades infulæ 42.

T

"Artalia a Sfortia securi percussus 46. Tartalia Dux militaris 18. Thomas Caraffa 221. Thomas Episcopus Bononiensis, qui poltea Pontifex Maximus fuit ab Eugenio ad Alphonium legatus milius 204. Thomas Fregolus Gennenlium Principatu expulsus Petrum Aragonium ad auxilium libi ferendum, Alphonio approbante, impellit 52. Tibertus Brandolinus 249. Tranenses Reginturo deditionem faciunt 107. Triademus Gritus 231. Trojanus Caracciolus 101. Trupianæ arci præfectus eam Ludovico tridit, ut pactus ante fuerat 15:.

#### V

Venatio Alphonsi Regis ad voluptatem Federici Imperatoris comparaa 230.
Veneti ad Castrum Leonem a Francisco Ssonia magnam accipiunt

#### ET VERBORUM MEMORABILIUM:

cipiunt cladem 252.
Veneti in Mediolanensium sines irruunt 245.
Venetorum Triremes a Bernardo Villamarino in sugam versæ, ac aliquæ captæ 221.
Ugutio Contrarius 171.
Victor Rangonus 136.
Ursius Ursinus 232.

X

Antus arcis Capuanæ præfectus ipfam arcem Alphonfo tradit 37. Xantus Matelonensis 133.

Z

ZAmpanias Renati Dux 120. Zacharias Trivifanus Venetus legatus 262.

FINIS.

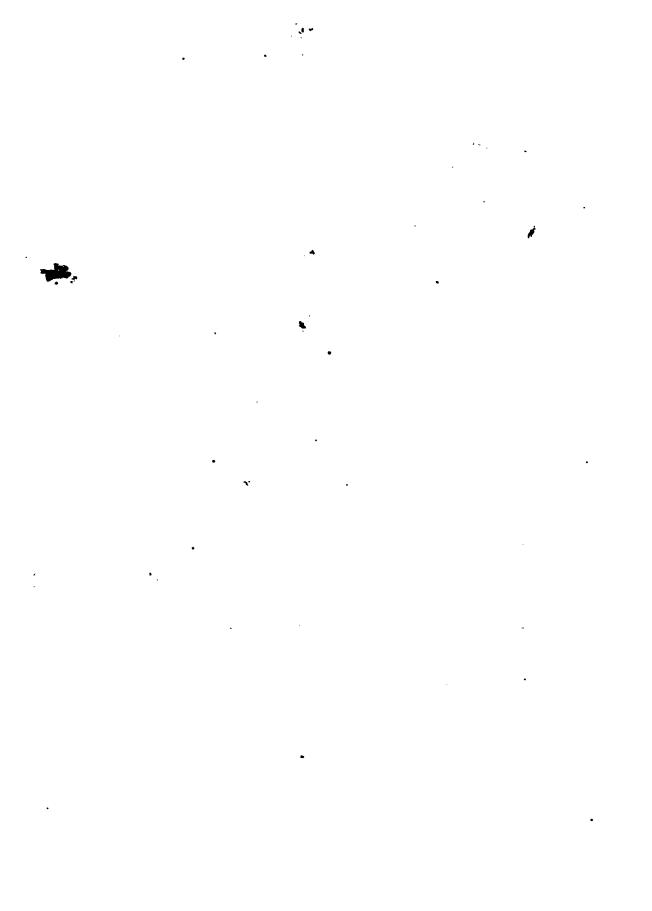



## BARTHOLOM. FACIF

## PRÆFATIO

Per nonnullos viros hace actas tulit, qui pratituti impunio at une doctrina præditi , tum ad alia diletiti ; tum ad ad gestas scribendas peridonei existimari possiunt; suerintque & nostra & patrum nostrorum memoria aliquot Populi, ac Principes clari, qui magna ac laudabilia facinora gessere: ea tamen est apud plerosque novarum rerum negligentia, ut perpauci ad scribendam historiam sese conserant. Sunt enim quos, cum legerint aut Alexandri, aut Cæsaris, aut Populi Romani sacta, hæc nova, ac recentiora non multum delectent. Namque ita se res habet, ut quæ nobis notiora & familiariora sunt, hasc in minore pretio, nescio quonam modo, habeamus, Ego vero haud abnuerim, nec Regem, nec Ducem, nec Civitatem ullam ætate nostra, aut etiam avorum nostrorum extitisse rerum gestarum gloria & virtute cum iis comparandam. Quamquam quis est adeo imperitus rerum, qui nesciat vel eorum res, quos modo nominavi, disertorum Scriptorum beneficio nonnibil illustriores atque ampliores sachas esse? Sed certe & hac recentiora judicio meo tanti sunt, ut eos etiam in ætatem suam quodammoda ingratos atque inique quos putem, qui, quæ contigere suo tempeste, veinti levia quæHere ac nothin papure digna negligere videanur; cum es infl potius verbis extollere deberent & aut aliorum ingeniis illustrate perlegere, atque in honore habere, ant eloquentiam hominum ut res sui seculi ab ingentu vindicare vellent, excitare. Hec tamets venichant in mentem, gon usque adeo tamen valuere, ut me a rebus nofficis memoriae mandandis deterriterint, existimantem me nulls in se honeliore, ac justindiore exerceri ingenium polle. Namque ut frustum taceam, qui ex bistoria maximus capitur mile profecto res est; que tante cum delectatione ant scribents, aut legentis animum teneat, cum propter alia multa, tum pronter temporum vicissitudines, fortunaque varietates, quibus es redundat omnis. Ac noftri quidem sacult res gestas consideranti mihi Alphonsi Regis sada admirationem in primis afferte assolent, qui a remotissimis Hispaniz oris in Italiam prosedus, cum alia multa memoratti digna gessit , tum Neapolitanum Regnum magnum atque opulentum 'lingulari virtute perdomuit. Quocirca res ejus literis mandare, & quantum fuerit in me, illustrare const mi , ne tantarum rerum cognitio posteris obscura relinquatur . Quod si pro rei magnitudine sortasse minus consequi potuero, at cæteris omnibus, qui volent, iildem de rebus pollhac scribendi facultatem præbuille non inanis operæ, ut arbitror, suerit. Ab Neapolitano iginar bello initium facturus, ejus caulam, atque cuir Amein primitim repetens, paulo altius omnia aperiam.

# **B**ARTHOLOM. FACII

## RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

### LIBER PRIMUS.

Artinus Quintus Pontisex Maximus, is qui sacrosandam usi IVI testatem Pontificiam Tyrannorum quorundam scelere prope eversam restituit, cum Florentize degeret, Bracii Montonii injuriis lacessitus, a Joanna Neapolitanorum Regina opem petiit. Ea vero Sfortiam Continiplam, regiarum copiarum Præfectum, auxilio petenti milit: qui, secundis aliquot præliis sadis, ad postremum acie victus, ut sibi decretum stipendium invideri agnovit; quorumdam opera, qui primum apud Joannam dignitatis locum obtinebant, omnia ad hiam potentiam revocare cupientium, Ludovicum Andegavensaum Principem, Regem postea appellatum uti ad Neapolitanum Régnum capellendum veniret, quod ad le pertinere profitebatur, per literas, ac nuntios exhortari coepit, operam in id bellum impigre pollicinu. Facile movie Ludovicum, jam multo ante Neapolitanorum quorumdam exultim quotidianis suasionibus ejus Regni cupiditate inflammatum, ejus viri auctoritas, quam acceperat, præter egregias belli artes, in Neapolitano Regno complura oppida tenere. Lætus itaque talibus nuntis renuntiari Sfortiæ justi perjucunda sibi accidisse, quæ ultro obtulisset, & ob earn rem gratias agere; bellum Neapolitanum Cibi & prius, & tum maxime cordi esse, talem præsertim vimm, ac ducem copiarum nacio: paraturum se omni cura classi sem, qua Neapolim traiiciat. Simul cum iis, qui ad se venerant? mittit, qui de slipendio, ac cæteris rebus ad bellum pertinentibus cum eo agant, adaque ad le referant. Quibus omnibus constitutis, Stortia extemplo, coactis dissipati exercitus reliquiis, Campaaiam proficifcitur; finesque Regni ingressus, ut per pacatum agrim; amen duzit, nec divini quicquam; aut humani violavit, primi quam Neapolim pervenit. Ibi demum, millo ad conspectum agminis concursu sacto, ad mille ab urbe pussus grastris per otium politis, hostem le Joanne professus est. Tum infens trepidatis c pavor per omnem Campanum agrum, fimulque fuga agrestina? pecorumque in oppida munita fieri ccepta . Initio ejus adventi plerique cives, ques Joanne Regine trederet , sese ad città

rastra contulerunt, cum his satis constaret illum pro Ludovice gerere belium. Quorum accessu elatus Ssortia (in ils enim eram nonnulli summo loco nati) aperte lacessere Joannam coepit. Illa, quamquam inopinati hostis adventu, & civium ad etum transitione conterrita, haud segniter tamen ad urbis desensionem intendit. Itaque quamprimum, dispositis ad omnes portas, circaque in muris, opportunis quibusque locis, stationibus, neque hosti, neque mididis civibus opportunitatis quicquam ad tentandas res novas reliquit. Posthæc delectus raptim in urbe, atque agris sieri placuit; convehendaque undique annone, ao munienda urbis ra-

tio , curaque inita .

Joanna deinde confultante quonam modo inflantibus periculis obviam iretur, censuere omnes, qui adetant, exterpa auxilia imploranda esse ( neque enim tath Ssortize conatus , quam Ludovici adventus metuebatur), sed primum a Martino Pontifice Maximo, ad quem Regni tutela pertineret, ac si ce spes salleret, ab iis Principibus, ac Regions, qui se juvare mode vellent, przecipue ab Alphonso Aragonum Kege, cujus in Sardiniam classe prosedi jam tum ingens in Italia nomen erat. Hac sententia comprobata, Joanna consessim Antonium Carassam cognomento Malitiam, cui maxime confidebat, mittit, juberque, nisi intra certum diem auxilium a Pontifice impetret, ad Alphonfum in Sardiniam naviget, atque ab eo auxilium pollulet: simul quæ illum Regi polliceri velit, auxilii impetrandi gratia edocet. Post have Franciscum Ursinum & Ludevicum Columnam clares copiarum Duces mercede conducit: Christophoroque Cajetano accersito ( hi omnes ad mille equites ducebant ) Joanni Caratiolo Urbis custodiam demandat. Hic genere clarus, virtute, & forme corporis clarior, omnium longe princeps apud Joannam erat. Malitia navi longa, ac biremi acceptis Pilas, atque inde pedibus Florentiam ad Pontificem profectus, qui per id tempus in ea urbe, a Bracio pullus, sedem suam constituerat, sele contulit. Que cum Joanne discrimen docuisset, & requisito auxilio, spemmodo sibi dari animadverteret, statuit ad Alphonsum trajicere, Joanna prius de lua profectione certiore facta. Eius confilium confirmavit, atque adjuvit fortuna. Erat enim forte per id temporis Florentiæ Gartias quidam Hispanus Eques, Alphonso percarus, qui a cognita causa adventus Malitite, cum haud dubianti auxilii regii spem secisser, un ad Regem continuo navigaret, perfindit. Progredius laque Phumbinan, que paves ire justerne ( neque

( neque enim una cum Gartia ire voluit, ne quid ejus viri comitatus suspicionis Pontifici præberet ), petito a Pontifice commeatu, simulatoque Neapolim reditu, ad confirmandam auxilis spe Joannam ibi hominem præstolatus est: qui cum eodem paus post tranquillo mari in altum evedus in Sardiniam trajecit.

Interea Neapolitani Andegaventis factionis Ludovicum crebro per literas, ac nuntios monere, atque hortari, ut mature instructa classe, quam Genuæ parabat, consessim accedere, ne ouncareur, Funnum ei postea perdifficile, quod tunc facile factu haud dubium esset, si illum Alphonsus, quem Reginæ auxilique enturum Auspicabantur, cum classe præveniret, frustra postea amissam opportunitatem quæliturum 🕳 fortunamque imploraturum . Proinde fi ea ses fibi cordi & curae effet, maturaret: ita facto opus effet Et jam Ludovicus Columna, & Franciscus Ursinus, ques a Joanna conductos dixi, Christopherus Cajetanus cum copiis accussiferant, Sfortiamque a solitis excursionibus prohibebant, & cives, quorum fides suspecta erat, in officio continebant. Neque enim erat quisquam, qui se ducem profiteri auderet. Ludovici adventum taciti omnes opperiebantur. Legatus ab Alphonfo bemigne & comiter exceptas, facta loquendi potestate, primum de Reginte in eum unum spe, atque animo verba secit. Posshæc difficultates ac pericula exposuit: Ludovicum Andium Ducen illam paterno & hænsilinario Regno extiere conari; parare clasfem, qua Neapolim petat: Sfortiam, quem illa sibi in adversis suis rebus unicum præsidium existimaverat, sibi hostem e duce factum, castrisque ante urbem positis, omnibus belli cladibus agres vastare: eam vero, & si non decrant Reges alii, qui opitulari ei vellent, ac possent, ab eo potius opem possulare voluisse, ob nominis ejus gelebritatem, ac gloriam; proinde orare, atque obtestart, uti Reginæ causam tuendam susciperet, neve puteretur cum per injuriam Regno spoliari celeritate vero ante omnia opus esse; quandoquidem & Ssortia cum ingentibus copiis urbi immiteat, & Ludovicus cum elasse brevi assumurus putetur, quam Gemuze parari certum sit: magnæ sibi laudi-geloriæque sore, si laborantem Reginam, & rebus diffidentem suis, in antiquam dignitatem, statumque restituerit; quod ut haud gravate enus su-Eliperet, Reginam ubi se tueri vellet, ei primum omnium in fe-Fund adoptato, Calabria Discatum, qui honor Regiorum filiorum maximo natir haberi foleat, cum Reyni fuscessione pollice nt. Cum hase diffice, Alphonius, allata modo auxilii die, re

ij

ad confilium detulit: nec ferme ullus fuit, qui id bellum suscipiendum diceret, quoniam permagnos sumpus postulare videbatur; & erant, qui vererentur, ne, si bellum diutius trahi contingeret, Neapolitani satis constantes in bello suturi essent; quod eam gentem confilia variare ad fortunæ mutationem solere, sama erat. Re igitur suspensa, cum adhuc incertus esset, quid ageret, Legatus, quem Ludovicus ad eum miserat, triremium decem petendarum gratia, quas ciassi, quam Genuze parabat, adiiceret, cognito Malitize adventu, ejulque caula, ad eum prose-Aus, inquit, scire se, legatum a Joanna missum ab eo opens postulare, nec id dissimulari posse : caeterum existimare se haud commissirum, ut novam Joannee graciam veteri Ludovici gratime, atque amicitime proplaturus fit : neque enim fibi caulam ullam elle, ob quam julta arma suscipere adversus Ludovicum possit, quicum sit, præter amigitiam, affinitate conjunctus: vocazi Ludovicum a Neapolitanis civibus magnis obtestationibus: Regnum, quod sibi legitimo jure debeatur, quodque a civibus ulpro offeratur, armis ( quando afiter non liceat ) vendicare : sibi vero haud dubium esse, si quas petiit naves, Ludovico concesserit, aut certe ei adversus non suerit, Ludovicum sperati, atque exoptati Regni brevi compotent fore: deberi id certe tum veteri consanguinitati, tum amicitize; nec committendum, ut imperandi cupidine a Ludovici amiciti discessisse videanur. Ad hæc Alphonsus, non negare se primum Joannam ab se auxilium petere: cæterum nihil adhuc super ea re decretum esse: cognationem, & amicitiam Ludovici, quam commemorarit, sibi-caram elle, eamque magni zellimare: przetaturum se quod Ladovicus postulabat, modo ipse a Genuenstam, quibus cum bellum gerebat; societate discederet: Luduvicum vero suam, & Genuenlium amicitiam simul habere non posse; quod non sit equum, neque committendum, sua ut classis cum hostili classe conjungatur.

Cum hoc responso dimissis legatus ad Ludovicum respessis est. Qui, cum utiliorem sibi Genuensium amientiam, de societatem arbitraretur, in una celeritate victorize spem repositant ratus, omisso Alphonsi auxilio, nihil ad consiciendze classis celeritatem sibi reliquum secit. Vicerunt igitur Regem Regime miseras deassische sortunze (facile enim allicium animos ad misericordiam supplicis preces), quam a se auxilium implorantem aspernari ann existemabat ejus esse, qui Regio nomine de majestate dignus haberi

haberi vellet. Quamvis attem fuorum prope omnium contrarias sententias ( ut ante dixi ) animadverteret, accersito ad se Malitia, inquit se Reginze causam tueri constituisse, nec passurum uti Illa e Regno, tot annos a Majoribus suis possesso, eficiatur: nec vero se iis tam moveri præmiis ( quamvis permagna sint, que illa spondear) quam ejus incommodis, ac periculis, præserini cum ad se, practermissis caeteris Regibus, certo judicio postulare tum auxilium intelligat : missurum se in præsentia Raimundui Pirilionem, præfantem virum cum roftratis quatuordecim, qua Illi opem serat, commeatusque ex Sicilia deportari curet. Qui cum audisset Legatus, spe plenus, mittere ad Joannam quam primum flatuit, qui illam, que egisset, diligenter saceret certiorem, ut auxilii spe allata, sortius labores, arque incommoda belli toleraret; maxime quod Ludovicus classem propere parare serebatur. Quam rem cum Alphonius comprobaret, Paichalem Joannæ a secretis, qui illi comendatus erat, cum biremi misit. & que egisset omnia, quove Empore se assurum cum regia classe speraret, ad Joannam perscripsit. Qui, acceptis literis, idoneam ad navigandum tempestatem nactus, in alum evectus est t & jam navigando ad eppidum, quod Civitanem veterem vocant. pervenerat, portumque ingressus, in terram commenuum petens dorum causa descenderat, cum sorte Ludovici classis subito atti que insperato apparuit. Erant in ea classe præter querarias ser contrace deodecim, cujus improviso aspedu conturbui, est inflia remi erant, relicto co homine, cujus expediandi spatituta propuen hostium propinquitatem non haberant, anchoram repente anditta concitato remorum pullu, Neapolita contenderunt. Sed nihilo mus gis Joanne ex ils ordine scire pottir, que Malina aun Alphonventurant propedient, icto jam feetlere, ab Alphonio chillem Paschalemque apud Civitatem veterem telicham, cumque interces rum putari ab liolili classe, cujus mette, quod jam appropinquaverat, eo relicio, effitzisseste Quibus esgnitis, quanvis hostilis ciallis adventus terreliar. W ofth housest captivities gravis erate Vehementer recrexti fant.

Ludovicus, appuls a spellitan dalle, ut andivit de Palchale a lais destituto, limo inventum ad le period justit, extortifque licris, canda, que chia Alphonio ada erant sognovit. Post lice, es in classem imposto, propermit summ milita, pareis distina Resposita pervellos pillique anti-

## BARTHOLOM'AI FACII

urbem anchoris, navalibulque sociis, ac militibus in terram expositis, quos advexerat, Ssortiam sibi obviam in littus progressium, caltra propius urbem metari justit. Ejus adventus Neapolitanos varie affecit: namque & Andegavenfibus longe auch funt animi, & Dyrrhachinis imminuti. In has enim duas factiones Neapolitana Civitas, atque adeo omne Regnum divisum erat. Non tamen omnino remisere animos Dyrrhachini, seque expedatione classis Alphonsi solabantur. Itaque imperata pro se quisque impigre atque obedienter facere, ac destinata munera obire, atque exequi. Alii turres ac muros armati custodire: alii urbem die noctuque circumire, atque intervilere: alii tela parare, ac tormenta idoneis locis disponere: nec facultatem tentandi aliquid per negligentiam adversæ sactioni dare. In eo autem maxime peccatum, in quo quis cessasset, existimantes, de officio certabant. At Ludovicus, hostium expectatione cognita, omnia tentanda arbitratus, priusquam hostilis classis adventaret, rostratas adventaret pullit, moturos aliquid in urbe Andenaticalis factionis homines existimans quorum cognati & necessarii ad Sfortiam in castra transferant. Casterum ejus spes atque opinio irrita cecidit. Nam etsi multi in urbe erant, qui Regnum ad illum, depulsa Joanna, deserri cupiebant; tamen inimicorum vis atque diligentia omnem iis novandatum terum, facultatem auserebat. Certabatur quotidie levibus præliis varia eventu.

• Dum hec Neapoli geruntur, Raimundus oum Malitia lea gato, comnibus ad cursum comparatis, e Sardinia solvit, idoneame queend navigandum tempellatem nactus, in Siciliam venit. Ibe jussis aliquot onerariis cum frumento sequi confessim, velis sublatis, Neapolim petiit. Erant in ea classe naves longæ sexdecim; ad cujus praspectum mira quiedam animorum commutatio sada es Nam quantitm Andegavenses remiserunt animos, classis suze much prope sublato, tantum Dyrrhachini susulerunt; tantaque ab ila lætitiæ lignificatio edita est, flammis per nostem tota urbe persucentibus, quanta in dubiis rebits fieri assolet, qui auxilio diu ac multum expediato tandem posiunter. Rollrate bollium, qua, quosidie in portu ante urbem excurrere ad concitandos civiume antimos solitas erant, consessam sub tenerarias (erant enim pauciores numero) tanquam, sub tutam & eminentem arcem sele reces pere: nec fibere navigandi en, discurrendi ( mibus præsertim reisemibus Joannee addiuis ) pollea potestas suit. Expositus in wrram Malitia cum egiffer cum Alphome pon verbis modo ver

## 「「「AL在自立REPRIMUS: A

rum etiam rebus iplis edocuit. Freta hoc auxilio Joanna & a' mari omnis generis commeatus capiebat, & a terra hollium vina facile arcebat. Fuit autem hic annus ab ortu Christi Dei nostri vigesimus & quadrigentesimus supra millesimum. Postridie Raimundus navi egressus in magna civium frequentia ad Reginam accessit: qua conspecta, Bono té, inquit animo, Regina, esse Aphonsus jubet; cujus in te pietatem, atque animum, Malitia legato tuo referente, satis scire potuisti. Nullum tamen ejus rei ceranus argumentum, aut clarius indicium hoc uno est. Simul ac enim ex legato tuo agnovit Ludovicum hostem tuum susceptam ex--peditionem pertinaciter persequi, un saluti tuze, ac dignitati consuderet, me cum hac classe, quam vides, ad te ire una cum legato sconfestim justit, quam satis esse & ad urbem tuendam, & ad commeatus inferendos in præsentia existimava. Quod si te haud aliter, quam præsente se tanto belli onere levari posse cognoverit, dele cum reliqua classe, reliquisco copiis mox tibi assurum pollicetur. Cujus rei si usus verente, sentient prosecto hostes a te haud nequicquam, quam ejus te mimploratam esse. Itaque, polito metu, forti, fac sis animo, atque Alphonsum tuis rebus adversis nusquam desutuman conside : qui quantum te softuvare pose sit & milite & commeatu, supervacaneum dicere existimo i Nam ego (quod ad me attinet), tibi pro mea in Regem fide, Regina, polliceor me pro tua dignitate, ac statu conservando nullum discrimen, ac laborem seculaturum. Ad hæc Joanna, nunquam equidem dubitavi; inquit, quin ab Alphonso faoile in tantis madis auxilium impetratura effem; quod nobis eius humanitas, arque animi specimen haud inauditum 🐗 . Idque mihi unum in calamitatibus meis solatium, ea una spes relica erat, cum cætera omnia desperationem quandam afferrent: b eamque causam omnes difficultates ac pericula forti animo puli. Acceperam enim-eum is Majoribus ortum, qui semper laudi & gloriæ studuerunt: ac ceperam eo patre & Rege natum, qui consilio atque animo cunctis astatis sua Regibus anteisset. De ejus érga me voluntate ex Malitia Legato multa accepi; sed nullum habeo testem certiorem, quam tuum cum hac classe adventum, quo hostes ipsos conterritos videmus. Equidem dum scianteum incolumem esse, nihil off quod ant hostem metuam, aut prissinam auctoritatem, ac Regni possessionem me recuperaturam desperem. Ego vero ems auxilium hoc pluris facio, quod in tempore venit, urgente mari terraque hoste; & quod te virum fama præclarum classi ducem danum esse conspicio. Hace ubi dista, Alphonsum in filium polmum adoptatum ingenti omnium assensu, per Praconem Calabriae Ducem pronuntiari jubet. Deinde Raimundo aureo torque Regis nomine, ut fieri consuevit, ornato, ac per totam urbem in summa Dyrrhachinorum lætitia esreumdusto, accis maritimas, quam Ovi appellant, uti per Malitiam legatum pepigerat, claves tradi im-

eravit.

Per eos dies Averlana arx, que, amillo oppido, nihilominus in fide permanserat, per proditionem in Ludovici potestatem venit, Namque Franciscus Gatula, studio partium dudus, gam petenti, & mula pollicenti Ludovico tradidit, quo pollez appido, tanquam horreo quodam, ac belli sede, propter situs opportunitatem usus est. Negue enim ab Neapoli plus octo millia passinum abest, annona, atque omni frugum genere in primis abundans. Inter have Baptista Fregosus ejus classis dux, qua Ludovicus Neapolim trajecerat, poliquam Ludovicum mari nihil moliri posse animadyerrit, proprer hostilis classis adventum, primo Surrentum, inde Gentiam abiit. Noc multo post Ludovicus, cum sepine vim ac dolum nequicquam tentalser, cum exercius Aversam est prosectus, rasus Aversanos facilius in fide contineri, & frumentum, ac pecessaria omnia exerciani multo commodius suppedituri posse. Inde quotidie in Nespolitanum agrum procurlationibus crebris como circa urbem insella saciebat. Cum hic esset serum status, & prosessa ab Alphonso ciassis non finem przesentibus malis, sed tantum respirationem quandam attulisse viderenir, majusque & gravitus bel-Jum id esse appareret, quam quod per Presiectum confici pole let: crescentibus in dies Ludovici opihus, faitimisque, plerisque rerum successu ad eum confluentibus, invalesceretque quotidie magis civilis feditio, quæ hoc gravior-ac periculofior erat, que hollis erat propinquior; rursus Joannes, ac totius Dyrrhachines partis animi in unum Alphonsum conversi sunt, nullam sa mis spem aliam superesse arbitrantes. Mitti igitur placuit ad eum legatos, qui docerent quo statu Neapolitana res esset : quamquam pecellarium foret, si Reginze statum salvum vellet, consestim oum cum reliqua classe Neapolim trajicere: omnia enim, que Joanna spoponderit, Raimundo præstita.

Inter hase, qui Andegavenfis partis erant, per crobra hostium collequia sollicitati de prodenda Ludovico urbe, Neapoli consilium incunt. Porta erat angulta infrequenti via, ac deserta urbia parte, ad Carbonariam (quam vocant) sita, quam, sub Ssortiae adventura.

cemento

comento de calce raptim obstructa, terra insuper congesta cumulaverant. Per hanc cum occultius intromitti hoftes posse conjurati existimarent, compositis omnibus, Ludovicum monent, uti quarta modis vigilia cum Sfortia, atque omnibus copiis tacito agmine accedat; sele, refractis porte claustris, ejus copias repente admisfuros. Ono discrimine cognito Joanna prope consernata, Joanmem Caratiolum cum omnibus extérnis copiis, atque urbana invenume urbem ac moenia obire confestim jubet, ne quid conjusati movere auderent. Quod ne conjurati animadvertere, sua con-Elia patesach arbitrati alii alios hortari Cosperunt, uti correptis armis rem exequi properarent ; prinsquam inermes domi comprehensi pecudum modo trucidarentur, Joannem Caratiolum mai mo armatosum numero per urbem discurrere, ac suspicionis bujus figna certa edere. Munis itaque stadiis accensi, clam arma capiunt, & ad infringenda portas claustra furtim contendunt, quod in erat facilius; quoniam in lis nonnulli erant; quibus negotium shum fuerat; ut noctu vigilias in muris circum frent. Ad hane aliquos prosedi, camque, interceptis custodibus, refringere aggres. li ( nam czewii domi armati fignum expedabant ) ad Ludovisum mittent hand procul ab urbe præstolantem, qui moneat uti copias confestim admoveat ita sado opus elle. Cæserum cum jam persosso, atque eruto muro, patesactum hostibus ingressim putasent, tigillus portee ab interiori parte obductus equitem ingredi inhibuit. Hunc vero ne cadentes sonhus proderet, nequaquant sentibus coedere audebant. Quod hostes conspicati equis repente delipsi ingredi urbem corpere : quorum strepitu propingui vigiles excitati, atque ad portam, quantum uni passent, facite progrelli, tibi portam patefactam sensere, repente ad arma conclamant, teneri ab hoste urbem, pluresque jam intra muros ello. Turn trepidatio simul & pavor repente urbem invasit : sed minor aliquamo fuit, quod haud orunno improvifa reserat. Ignas A primo ubinam periculum foret, armati per urbem discurrentes, ne qui motus a conjuratis sieret, qua hosses ingressos accegerunt, eo catervarim contendere. Primus omnium Christopho-Cajetanto, vir animo & confilio clarus, cui ea pars moenium menda data fuerat, cum pancis suorum ad eum locum equo provedus, conferto prælio, hostilem impetum fustinuit, donec Joancaratioles, ac Ludovicus Columna cum equitatu affuere. Hinon modo ingressos expeliere, sed etiam ne alii ingrederentur funnis visibus contendabant. Atron certamen ant, præferting -4.7. quod

#### 12 BARTHODO MAI PACII

quod in tenebris res gerebatur, nocturno tempore tumultu terrerem augente. Simul duplex cura Dyrrhachinorum augebat animos, una eiiciendorum ex urbe hostium, altera ne conjurati per noctis occasionem sele hosti adjungerent, tergaque corum invaderent: quorum pletique, sortunze eventum expeciantes, sele Dyrchachinis immiscuerant. Sed in id unum pertinaciter pugnatum Sfortia contra maxime adnitente, ne tigni pescindendi hostibus potestas esset, ne cum equitatu liberius in urbem irrumperent : Inter hæc Raimundus Pirilio tumultu excitatus cum quingensis navalibus sociis eodem contendit. Quorum interventu Dyrrhad chini ulque adeo confirmati funt, ut holles, jam in fugam inclinantes, extemplo urbe ac moenibus expulerint. Obstructa rursus porta, eaque urbis parte fidis custodibus sirmata, cæteri quique ad stationes sibi, demandatas divertere. Post hac de conjuration quorum nonnulli inter holles pugnantes visi suerant, habita quastie est: quorum plerique gravioris poense mette e muro per sunem dilapli sese ad Ludovicum in castra recepere; horum bone publicata. De cæteris comprehensis, tres conjurationis audiores Jecuri percussi, reliqui pecunia multati sunt : atque ex eo atgento multatitio in ærarium relato bellum, quod alioquin vix sustineri poterat, aliquandiu pertradumest. Postridie Ludovicus, qui ad mille passus ab urbe equitatu fretus substiterat, ut nes motum ullum in urbe concitari, nec hostes ad pugnam. prodise animadvertit, ad multam diem cum exercitu Aversam se recepit. Crebrae deinde procursationes, uti consueverant, utrinque siebant. nec cida urbem pacati quicquam relinquebatur. Caeterum Dyrzhachini adeo sustulerant animos, patesacta conjuratione, depulsa urbe hostibus, frumenti & cæserorum commeatuum importatione, ut jam hostiles excurtiones, minasque contemnerent.

Interea legati a Joanna ad Alphonsum missi in Corsicam pervenerunt. Namque Alphonsus per id temporis Corsos oppugnabat. Bonisaciumque oppidum, totius insulæ ac gentis caput, castris suburbem positis, obtidebat: hique, ubi potestas loquendi sada est, pluribus verbis Regi disseruerunt, cur Joanna ejus ad Neapolius prosectionem pernecessariam existimaret. Deinde docuerunt eundem de Reginæ silium, & Calabrias Duocm pronuntiatum, arcemque maritimam in Raimundi manu esse. Quibus acceptis, Alphonsus non desuturum se Reginæ, & matri optime de se meritas cums respandisset, inde, ut primum sibi commodum foret a

Neapolim petiturus. Misitque ad Joannam cum legatis, qui illam de adventu suo in Siciliam certiorem sacerent, seque brevi ad illam venturum fignificarent. Quo ad illum profedi Antonutius Aquilanus Cálabriæ Præsectus, & Hieracii, Terrænovæ, ac Sinopolitanus, & alii quidam ejusdem regionis proceres cohortati funt, postquam Calabriæ Dux a Regina sadus esset, mitteret quempiam e suis, qui eam Provinciam, pulsis inde adversariis. merentur. Quorum consilio probato, Joanna Hixeritanum regiae stirpis cariffimum fibi hominem, & in quo multas. & singulares animi ac corporis dotes inesse norat, cum imperio eo misit, Qui in Brutios, quos nunc cum Calabris uno nomine Calabros vocamus, cum aliquanto equitatu transgressus, conjunctis copiis cum Antonutio, ac caneris, primum Maletum petiit: quo oppido vi capto, & in fidem recepto, paulo post Neocastrum petens, & ipsum quoque oppidum in Regis potestatem redegit. Deinde in Gratis fluminis vallem , quod flumen ab antiquis A-. cheron appellatum, & Alexandri Epirotæ nece nobilitatum Consentiam influit, progressus, multa præclara facinora adversus Franciscum Sfortiam, & Crotoniatem Regulum, aliosque Andegavenfium partium edidit, Interim dum arma, dum juventutem, dum pecuniam & commeatus præparat, de ratione belli cogitare intentius coepit. Jam enim cernebat animo quanta esset eius sutura belli moles. In primisque cum animadverteret sibi turpe ad famain fore proficial intem le ad Reginam oblidione liberandam ipfum in urbe Neapoli obsideri; Bracium, qui Sfortize opponeretur, mercede conducere instituit. Erant hi duo clarissimi ac præftantissimi cius tempestatis copiarum duces. Bracius quidem genere, opibulque illustrior. Camerum scientia rei militaris, animin magnitudo & audoritas in utroque propemodum pares, non folum æmulationem inter illos accenderant, sed etiam graves inimicitias pepererant, adeo ut non-veluti hostes, sed tanquam inimici invicem bellum gererent, alter alteri semper adversi insessique. Una re dispares erant, quod Bracius animi tanfum viribus, Sfortia non animi modo, verum etiam corporis pollebat. Bracius enim uno latere debilidaus armis uti non potcrat. His de rebus existimavit Alphonsus nullum a se copiarum Ducem Joanne rebus utiliorem conduci posse. Mist igitur ad eum de Joannæ voluntate nuntios, qui de co conducendo agerent. Qui cum intelligeret si Ludovicus, pulsa Joanna, Regno potirent., Sfortiam attaulum, polles Ludovici favore

## 14 BARTHOLOM ÆI FACII

ratque opibus subnixum, multo quam se potentiorem sore, oblatam conditionem lætus accepit. Læterum dum prosectionem parat, complures dies intercesser; cujus moræ duæ sucrunt causae: una quod stipendium ad cum serius missum est, altera quod non satis tuto relinqui sua existimabat. Is enim Martino Pontissici insensus aliquot Romanæ ditionis oppida armis occupaverat: quam quidem rem illi postea existio suisse crediderim, quasi cum Superis bellum gerenti. Verebatur enim, simul ac in Campaniana cum copiis transisset, ne Pontisex, immisso exercitu, receptis iis,

quæ amiserat, sua insuper oppugnatum iret.

Interim Alphonsus ordinandis Siciliæ rebus, præparandisque qua ad bellum gerendum opus esse videbantur, omnem curam ac studium adhibebat, frequente sque nuntios ad Bracium, uti adventum maturaret. dimittebat. Itaque Bracius, compolitis domi rebus, oppidisque præs dio firmatis, e Perusio tandem movit, ac per Pelignos Sulmos nem devenit : quinquagintaquinque millibus passirum uno die consee dis, celerius opinione omnium Capuam est prosectus, frustra tendente Sfortia, qui de ejus profectione acceperat, ne in Campaniam transgrederetur: comque celeritate adventus sui famam prævenisset, fallendorum hostium ei opportunitas data est. Nam cum postridie equites, quos præsidii causa ad Mariæ Majoris vicum Ludovicus miserat, ut solebant, haud procul a Capua excursionem secissent, & ii, qui obviam exierant, ex composito cederent, ut persequentes in insidias illicerent, Bracius cum equitatu ex urbe repente egressus, tantum iis terroris injecit, ut primum impetum non tulerint, nec prius finem fugiendi fecerint, quam ad vicum, unde discesserant, pervenerint. Hic vero, confirmatis paulum animis, loci fiducia constitere, ac sub templum, quod in arcis modum emunitum erat, sele receperant. Infignia ea pugna pro numero equitum fuit, quos cum Bracius diutius præter spem resistere intueretur, exhortatus milites, eos intra muros præcipites repulit, templumque eodem impetu præter turrim corpit, cujus expugnatio eo difficilior videbatur, quod in eam consugerant Perulini quidam ejus sactionis, quæ Bracio adverla erat, quos mortis' metus audentigres ad relistendium faciebat : hique, a Bracio venia data, arce excellerunt, iplo vico in Joannae potestatem redado, omnique hostium equitatu prope capto. Post hac Bracius Capuam reversus, mullo jam oblistence, quod equitatu superior erat, Neapolini profedus est, & quod tam diu adventum fuum distulerat, prius prope in confpettu ut-

Lis fuit, quam de enus adventu nunțiis fides haberetur. Interea dum Bracii adventus expedabatur, quod multi civium ex conjurationis reliquiis ad Ludovicum inclinare videbantur, & pecupia in stipendium militi deerat, legati sex ad Alphonsum denuo missi suerunt oratum, ne quid amplius corum spem desereret, si se salvos esse cuperet: Ludovicum enim undique copias cogere. omniaque ad bellum traducendum necessaria summa cura providere: periculum esse, ne qua nova conjuratio, si diutumior oblidio foret, in urbe rursus excitaretur: Bracium, omnibus rebus domi constitutis, mox affore: non esse humanitatis ejus, quibus tantam de se expectationem præbuisset, eorum ad extremum sa-Jutem negligere: multos quotidie cives, nec infimos quidem, fed qui & genere & gratia inter sives valeant, in hostium castra constaere, atque ad res novas hos follicitare, quibus cum aliqua folicitudine juncii sunt ; quibus omnibus malis ipse unus mederi posset. Prosecto Neapoli Bracio, colloquioque cum Joanna habito, literze quamprimum ad Alphonium de ea re datze, ut si quid epis viri expedatio adventum epis moraretur, quæ yulgo increbajerat opinio, omnem peninis moram rescinderet. Quod cum Alphonius cognoviiset, professionem maturare instituit.

At Ludovicus post Bracii adventum , quod erat impar viribus, nihil temere agendum ratus, a solitis excursionibus, ac populationibus suos continebat. Sed magis eum angebat Alphonfi expediatio, quem Iciebat majores, quam se, vires ad alendum bellum habere, & susceptam semel expeditionens non deserturum. Qua de re ad Martinum Pontificem, qui in eum pronior, quam in Alphonsum, erat, legatos mittere decrevit; iique ad eum profecti hune in modum locuti sunt: Existimamus non ignorare te, summe Pontifex, Alphonsum Aragonum Regem Neapoli in dies expediari, eumque fub auxilii præteatu Neapolitanum Regnum invadere conari: cujus rei haud ambigua argumenta sunt, quod se prius a Joanna in silium adoptari, & Calabrize Ducem, ac Successorem instituti per legatos voluit, quam e Corfica moverit: qua omnia illi hand repugnanter concesserier ut ea, qua viribus diffisa menuit ne regno spolietur, quamlibet conditionem feare haud renuent, modo, quamdiu vivat, Regno frui, aut certe Reginze nomen retinere possit. Nee illud ignoras, Bracium acerrimum inimicum nuum ab eodem Rege mercede conductum, cum multo equitatu jam in Campanum transiste, mor

his oppidis bellum illaturum, quæ Ludovico portas aperuerant cui uni cum resistere vix possit, quod is plus valet equitatu, quam Sfortia, accedentibus novis Alphonsi viribus, quid arbitraris fore? Cedat sane, & ab inccepto desistat oportet: quod si quo sato aociderit, non debet apud te dubium esse, quin id juris, atque audoritatis, quod Pontisex Maximus eo Regno habes, is brevi tempore elevaturus sit. Rex sublimi animo dominandi Eupidus ex longinquis Hispaniæ oris, ac gentibus feris profectus omnia sump potellatis faciet : arbitrio pro lege wetur : nec tributum debitum pendet: nec Regni insignia, quæ tui juris sunt, a te accipere de gnabitur; cujus exemplum sequuturi posteri Pontificibus deinceps adversi' atque insesti, aut certe contumaces erunt. Que cum ita fint, Summe Pontifex, tuarum partium fuerit in id summa ope eniti, ne Ludovicus bello succumbat. Nam cum sis Christiante Reipub. Dux, & moderator, omni a te ratione providendum est; ne quid detrimenti ejus Regnum capiat. Bracio, haudquaquam-Regi comparando, tibi bellum inferente, magnam existimationis tuze partem amifisti. Quid igitur censes fore, si a Rege tam optilento tibi tollatur auctoritas? Quod quidem facile tibi configerit ( uthram fallus vates sim ), si ad providendum his malis tardiot fueris. Neque enim cas habet Ludovicus copias, quibus Alphons, ac Joanna vim sustinere diutius queat. Tu vero, cum per Bracii transitum in Campaniam magno belli onere levatus sis, poteris commode, si voles, Ludovicum adjuvare : quem adjuvars sacile amissa recuperabis. Quod ni seceris, & Ludovicus Neapolitanum Regnum, & tu de Pontificia majestate atque auctoritate non parum profecto amiseris, Quod ne evenire patiaris, te per summam hanc warm potestatem, ac per omnes Superos obsecramus ; Facto dicendi fine, ea sibi curze fore Pontisex respondit, spemque auxilii præbuit, quod ut præstaret, duæ eum potissimæ impellebant causa: una, quod Bracium, quem maxime oderat, ul-cisci cupiebat: altera quod Ludovicum sibi multo obiemperantiorem existimabat sore. Cum hac spe dimissi legati, Ludovico certione facto, inde ad Florentinos, ac cæteras Italiæ civitates, & ad Philippum Mariam Mediolanensium Principem prosecti, docuere quanto in periculo Italize Principes essent suturi. A Alphonsum Regni Neapolitani compotem ari paterentur : quid tanti Regni opes vel moderatum Regem, nedum imperii ac glorize cupiditato flagrantem, ad occupandum Italiae Imperium allicere, atque Incitare lat pollent, Singulos populos, ac Principes ei pollen, parto Regno, non futuros pares, cui nunc conjuncti, & ad bellum consentientes illo haud dubie superiores suturi essent. Detestabile prosecto cuivis deberet esse, qui sit in Italia natus, Hispanos habere Dominos, & opusentissimam atque amounissimam Italiæ partem pati Aragonensium provinciam esse. Simul summis precibus orabant, atque obtestabantur uti Ludovico auxilium serrent, ao bellum id omnino ad se pertinere cogitarent; nec sinerent Regemamicum, in quem maxime Neapolitani Regni pars consentiret, to Regno extrudi, unde maximos studus capere consussent. His atque hujusmodi verbis Civitatum, ac Regulorum animos concitare conati, benignis modo responsionibus relatis, ad Ludovicum rediere.

Haud multo post Tartalia, inter militares Duces ea tempessate celebris, cum equitibus mille a Pontifice ad Ludovicum venit; quo equitatu auctus, hostibus prope par essectus est. As Alphonsus dignitatis suæ arbitratus esse, priusquam e Sicilia solveret, legatum ad Ludovicum mittere, qui illum ab incoepto revocaret, aut, si id non posset, ei bellum indiceret, quod Matri opem ferre cogeretur; Joannem Ferdinandum magno confilio virum Neapolim mittit, qui se peterevi adventurum Joannæ significet, simul qui Ludovico denuntiet, nisi e Neapolitanis finibus cum exercitu ablcedat, sele auxilio Reginæ venturum: le quidem invitum adversus eum arma suscipere, quocum sibi consanguinitas & amicitia sit; sed eos, qui sele in suam sidem & tutelam dederint, destituere non videri id humanitatis suæ. Quod si antiqua jura repetantur, intelliget Ludovicus ad se magis, quam ad eum id Regnum jure pertinere, quod per Aragonum Reges, quibus iple successerit, ad quos Regnum id per Constantiam Manfredi Siciliæ Regis filiam, quæ Petri minoris Aragonum Regis uxor fuit, ad se perveniat; Carolumque illum, qui primus; pulso Manfredo, Regnum invalit, nullo justo titulo Regnum tenuisse a quod ante cum Henricus Imperator, Rogerii Primi Siciliæ Regis gener, Regnum illud hæreditarium legitimo jure tenuerit: sed tamen, quamvis has sciret, noluisse sceminam yexare, existimantem maxime injegum esse, quæ Ladislao fratri legitime suce cesserit, banc Regno exui. Reginze obitum ab eo expectati satius suisse, qua mortua, fortasse Regimm sine certamine ad se redifset. Monere, ac rogare se uti ab incorpto absistere in animum inducat, suamque amicitiam retinere, quam inimicitias experiri analit: quod fa fecerit, perpetuam fibi cum eo gratiam atque 🖦 micitiam 

micitiam fore; fin aliter animatus fit, bellum paret. Cum La mandatis legatus Neapolim profectus, postquam Alphonsum brevi venturum Joannæ fignificavit, confestim ad Ludovicum accessit. cui cum Regis mandata expoluisset, irritatus his mulso magis Ludovicus, Alphonfum facele injulte ait, qui ipsum eo Regno expellere conetur, quod Carolo avo suo legitimo jure a Pontifice Maximo concessium, ab eo juste repetatur. Non esse sibi obscurum Alphonsum non tam auxilium Joannae serre in animo habere quam eius Regnum occupare. Quod autem, inquit, pollellionis antiquitatem speciari oportere, non esse ita: sed quo jure, quo ve timlo quis possideat. Nam quæ vel justo bello partà, vel ab eo, qui dandi potestatem habeat, tradita sunt, hæc injuste possiderà quis arguat? Non debere Alphonium ignorare, id Regnum a Pontifice Romano summo omnium consensu Carolo avo traditum olim fuisse / Cæterum illum dominandi libidine omnia humana, ac divina jura negligere, Se tamen sperare Deum æquum judicem . unde jus sit, inde victoriam damrum. Se vero neque denunciationibus belli, neque terroribus ullis susceptam expeditionem deserturum. Inter hæc Joanna de Castro Maris recipiendo cogitare ccepit, quod oppidum a Ludovico tenebatur. Nimis enim propter propinquitatem Neapoli imminebat. Itaque eo Bracium mittere cum copiis statuit. Isque prima nociis vigilia cum exercita clam hostibus profectus, ante lucem ad oppidum pervenit. Cujus inopinato atque improviso adventu perculsis oppidanis, antequana iis sui colligendi, aut arma capiendi sacultas daretur, irruptione facta, oppidum præter arcem primo impetu ccepit, ac diripuit : ponnullos præteres vicos circumjectos expugnavit, præda militi concessa. Quod simul atque Ludovico renuntiatum est, Ssortiam eum equitatu, atque eo delectu, quem raptim cogere potuit, es confestim mittit, qui oppidanis auxilium ferat, & Bracium, se possit, reditu intercludat. Cujus consilio Brachius per exploratores cognito, in his locis sibi haud diutius morandum rans, quod omnis circa ager hostilis esset, quodque ea loca adhuc militi suo ignota 3 antequam Sfortia cum exercitu appareret, relido oppido, atque omissa arcis oppugnatione, consessim abire inde constituit. Itaque secunda noctis vigilia, instructo agmine, quasi ubique hossis occursiums, secus mare iter saciens, Sarni sluminis ostia propine qua oppido primum transgressus, atque inde ad oppidum Ture rim, quod alii Octavii, alii Græci-vocant a vini copia, suos inc eclumes Neapolim reduxit. Qua re cognita, Sfortia, cum nihit amplins

samplius posset prosicere, in Aversanum, unde jam moverat, redist.

## BARTHOLOM. FACII

RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

### LIBER SECUNDUS:

Um hæc Neapoli aguntur, Alphonfus, cognito Ludovici animo, e Sicilia digresses, ad Ænariam insulam, quam Ischiam vocant , classes appulit , jactique anchoris , in portu substitut, Quod postquam Joanna nuntiatum est, Joannem Caratiolum cum nonnullis Optimatum ei obviam quam primum mist, qui de advenut ejus grandarentur; deinde gratias ageret, quod se non deserendam in tantis laboribus existimasset, ac demum rogaret, uti ad arcem maritimam, quæ in ipsius potestate esset, cum classe proficisceretur; atque ibi tantisper morari non gravaretur, donec, quæ pro ejus adventu celebrando decreta essent, pararentur. Quæ cum accepillet Alphonlus, ad eam arcem lubito concellit, ibique constitit. Movit maxime Joannam inligne quoddam virtue tis specimen, quod & vultu & verbis Rex præseserre videbatur, atque illustrium virorum comitatus: Siquidem præter milites, ac navales locios, quorum ingens erat numerus, ad mille & quingentos, tum equestris ordinis viros, tum Regulos partim ex Hispania, partim e Sicilia secum ad id bellum yexerat. Quæ tanta potentia conspecta, etti Joanna nonnihil molesta erat, quon niam ejus opes elevatura, aut certe obscuratura videbatur; tamen éidem renuntiata, ingenti eam spe atque latitia replevit. Postridie paratis omnibus. Alphonsus cum ex arce maritima in Regiam accersereur, Neapolitanis civibus obviam progressis, scaphilque completo portu, classem expediri, exercitumque, instruda acie, in advertum littus prodire justite; simulachra quædam mavalis terrestrisque pugnæ invicem edentes, rem profecto dignama spectaculo. Collustratoque per hunc modum portu, puppibus ad litus conversis, in terram sub urbem descensum est. Ad quem mox Bracius progressus, vehementer inquit, Rex, optavi, ex quo ad me nominis tui sama pervenit, aliquod tempus accidere, que mihi amicipia tua concilianda opportunitas aliqua darenti. Poliquam vero ea mihi occasio, & facultas data est, nihil professione potius habui, quam ut ad te consessim prosiciscerer: constitutifque, quam celerrime sieri potuit, domi rebus, in Campaniam, quo me vocasti, accessi; nulloque periculo, aut labore declinato, Neapolim contendi; meorumque misitum virtute hostium serocitatem ita repressi, ut qui prius ante Neapolitana moenia quotidie excurrentes, hunc agrum incendiis, ac populationibus vastabant, nunc vix intra Aversæ moenia se tutos existiment. Ad ea paucis Alphonsus, suam gratiam illum pridem consequutum ob egregiæ virtutis samam, hanc vero non parum ejus in matrem merita auxisse, pro cujus salute quos sabores, quæve discrimina subierit, se satis scisse; pergeret modo, majoraque præmia, quam sibi animo proponeret, si belli exitus ex sententia soret, expectaret. Simul his dictis ad eam portam, quæ Capuam sert,

ire pergit.

Intranti urbem universa Civitas visendi studio ei obviam effula. Admitabantur autem non regalem corporis ornatum, fed in tanto ætatis flore virtutis tantam opinionem. Hac multitudine circumfus, præeuntibus longo ordine Sacerdotibus, sacrumque carmen canentibus, per singulas Nobilium sessiones inter saltationes, & cantus ad arcem Regiam pervalit. Quo simul atque eum ingressum Joanna aucepit, ad palatii limina obviam progressa, postquam eum exosculata est, claves portarum ipsius atcis ei illico, speciantibus omnibus, tradi justi. Deinde gratias, inquit, ago Superis, qui dedere, ut te in hoc Regno meo præsentem præsens intueri possim, qui mihi-absens decori, ac saluri fuisti. Fatebor namque ingenue me hanc urbem, atque hoc Regnum, quod mihi reliquum fortuna fecit, beneficio tuo polfidere. Nam postquam Raimundus cum classe auxilio venit, ea meditari, atque agere non destitit, quæ mihi prospera, hostibus adversa existimaret. Nam, ut cætera omittam, qua noce conjurati Ludovico urbem prodere conati sunt, tanditi anceps certamen cum hosse intra muros fuit, quoad Raimundus eodem tumultu excitatus, cum navalibus sociis occurrit. Bracius vero primo adventu non solum a procursationibus solitis Sfortiam prohibuit, sed etiam Castrum Maris, & alia quædam-loca circumjecta uno impetu ccepit. Quæ beneficia nisi majora existimem, quam possim verbis æquare, ingratissima prosecto sim: ut antem me hisce auxiliis gravissimo obsidionis periculo levasti, ità profedo advento tuo omnem belli motum sustulisti. Nam qua gravi-

gravitate, quo consilio, atque animi magnitudine præditus sis, ne nobis quoque in Italia ignotum est. Hunc ego certe diem omnium, qui mihi ad hoc ætatis illuxerint, faustum ac felicissimum duco habeoque, quo te falutis ac dignitatis meæ defensorem acerrimum in hac urbe mea, meoque regno conspicio: cujus vel adventu iplo cives meos haud mediocriter recreatos vides. Ad -hæc Alphonsus, maxime, inquit, Regina, lætor subsiditar meunt. quem optabam, rebus tuis frudum attulisse. Namque ut primum legatus tuus ad me in Sardiniam profectus mihi labores, ac difcrimina tua narravit, nihil profecto mihi potius fuit, quam ut, missa classis parte, te quamprimum ab obsidione vindicarem; quod periniquum censebam me, in quem unum salutis tuæ spem jecisses, discrimina tua negligere. Postquam vero res tuas arctiores factas cognovi, prætermissa expeditione certa, ut te e tanto belli incendio eriperem, contendi, quod ut prestare possim, mihi spondet causæ tuæ æquitas, quam rem multum in bello valere compertum est. Facto orationis fine, intra tecta concessit regali opulentia atque apparatu instructa. Sub meridianum tempus postquam quieti indultum est, ad Ioannam se contulit: quæ ( universa civitate in lætitiam essusa-) intentis per mocnia custodibus, ne quid ab hostibus detrimenti per dolum acciperetur, ejus adventum festivis virginum ac nuptarum choris celebrabat, unaque cum ea variis sermonibus diem exegit.

Dehinc animum ad belli curas convertit, existimans esse dignitatis suzz aliquid se dignum adventus sui initio gerere, ne in expectatione, quam de sele haud mediocrem concitarat, Reginam, & Dyrrhachinos frustra adduxille videretur; simul ne terror hosti de se injectus in fiduciam mox, atque in contemptum verteretur, si per segnitiem tempus tereret. Itaque cum ei nuntiatum esset hostes ex Aversa pabulandi causa egressos, Bracium eo cum copiis repente misit, Ssortiam opprimi posse arbitratus, si quam primum obviam iretur. Cæterum horum nihil Sfortiam fefellit. Namque id veritus, speculatores procul in diversa miserat, ne qua vis incautum circum veniret, atque uti paratos per agros milites colligendi spatium effet. Itaque ut primum Bracius iis locis appropinquare cœpit, speculatores, citatis equis, hostem adesse Sfortiæ referunt. Quo nuncio accepto, statim, ut rei, ac temporis ratio poscebat, pabulatores vagos, dato figno, coegit, acieque, ut erat instructa, constitit. Bracius, ut sensit visos ab hostibus antecursores, Ssortiamque minime falli posse, subito, transversis itineribus, ad Aversam

agmen

agmen vertit, eo consilio, ut mos reditu intercluderet.. At Sfortia, ut animadvertit non apparere hostem; ranus id; quod Bracius cogitaverat, se facile Aversa excludi posse, citato agmine, •ad Averlam iter rapit, pabulatoribus in mediam aciem conjectis. Procedenti mox nuntiatum est Bracium haud procul inde abesse, protinusque conspectum est agmen, Conversus igitur ad suos Siortia, Videus Inquit, commilitones, in quem nos casum sortuna perduxerit: pughandi necessitas injecta est; sestinat hostis, ut iter nostrum occupet, nec reditus patere jam videtur, nisi quem ipti ferro aperuerimus. Quamobrem quod animi ac roboris sæpe ante hac in vobis expertus sum, id hodie in hostem oportet repræsentetis. Militum animis hac brevi oratione confirmatis, iter persequitur. Bracius, ordine Sfortiani agminis perspecto, quo densorem Sfortiæ aciem æquaret, quatuor acies consessim in unam contulit, hostesque assecutus a latere invadit. Hi vero receptus proquinquitate freti, & pugnabant simul & procedehant, Jamque in conspectu Aversæ res gerebatur, cum clamore excitati oppidant, captis repente armis, jubente Ludovico, laborantibus suis suis, accurrerunt. Quorum accessu audentiores sactos Bracius ad mœnia prosequutus, postquam nihil profici posse animadvertit, receptui cecinit, Neapolimque copias reduxit, Post hæc Bracius a Joanna cœpit contendere, uti urbem Capuam, quam ei ante adventum in stipendii conditionibus pepigerat, traderet. Quæ haud satia tutum arbitrata, tam validum oppidum, tamque opportune fitum externi ducis, imperii præsertim avidi, potestati committi, ejus postulata in dies differebat. Quod cum Bracius animadverteret, eam rem perquam ægre ferens ad Alphonfum detalit. Is vero, etti Joannam haud temere in eam suspicionem incidisse judicabat, veritus fi ea res pertinacius negaretur, ne Bracium a rebus suis abalienaret, idque ad fidem suam pertinere arbitratus, Reginæ mulsis verbis persuasit, Joanne Caratiolo clam contra renitente, ut quod Bracio promiserat, præstaret. Camua urbs pervetusta, agri fertilitate, & fitti nulli Campanarum secunda, Hanc ab occidente Vulturnus, amnis altus atque prærapidus, alluit, duabus egregit operis e saxo quadrato turribus pome junctus; ab oriente, qua fere parte ad Neapolim speciat, manu atque opere munitam. Eo profectus Bracius, absque controversia eam in ditionem, præter arcem, accepit. Cæterum arcium præsecti (nam duæ sunt, una contra urbem, altera ad exitum pontis sita) tradere arces renuebant, nisi pecunia, quæ iis pro custodia debebatur, sibi primum nume-

memeraretur. Injectaque est ob eam causam nonnullis suspicio eam arcium præfectorum tergiversationem a Joanne Caratiolo ortam esse, indignante, ut dixi, eam urbem Bracio tradi. Qua de re cum certamen, & altercatio orta esset, iis persoluta, Alphonsi opera, quam postulabant, pecunia, cum præsidio arcibus cessere. La æstate nihil fere memorabile gestum est; namque omne id tempus aut excursionibus, aut levibus præliis, aut com portandis in byemem necessariis consumptum est. Exacto vero autumno, quamvis media hyems inflaret, quod anni tempus quieti militum dari solet, cum accepisset Alphonsus Acerras propter propinquitatem ( neque enim plus octo millia passuum ab Neapoli abest) ingentis rem momenti ad propulsandum bellum, vexandosque holles esse, eo exercitum ducere instituit. Præparatis itaque omnibus oppugnationi necessariis, contractifque undique copiis Acerras profectus est, binisque castris positis, urbem obsedit. Acerrani quamquam subito atque improviso ejus adventu perculsi, clausis portis illico in muris apparuerunt, stationibusque idoneis quibulque locis dispositis, propugnaculisque interjectis, subeuntes hostes, & scalas muro admovere conantes fortiter summovebant. Quod cum Alphonsus animadverteret, tormenta & machinas admoveri justit, magnoque militum labore urbem circumvallare aggressius est: sactoque vallo, duplicem sossam obduxit, uti iis omnis auxilii spes adimeretur, crebris inter utramque sossam turribus excitatis. Cæterum oppugnatio omnis frustra erat, oppidanis fortiter contra tendentibus. Tandem tormentis, muri parte quallate. ægre resistebant a cui tamen malo sic occurrebant, ut quantum interdiu prociderat, tantumdem munimenti ex materia noclu sufficerent. Hos autem labores eo constantius serebant, quod Aversæ oppido prepinqui, sese a Ludovico deseri non posse confidebant. Qui, corum discrimine cognito, ne oppidum ad hellum gerendum tam opportunum amitteret, iis auxilium serre statuit. Quibus cum jam non aliter, quam vi & armis subveniri pateretur oppidi circumvallatio, Sfortize imperat, uti cum omni exercitu ( nili quantum Averste præsidio sat esset ) eo per nocem prosieiscatur. Isque confessim ad milites profectus, dissimulato itinere, pe quid hostes sentirent, corpora curari, & aliquantum quieri dari juber, ne quid in his morae sit, ubi sacto opus suerit: confliumque cum paucis primorum ordinum communicat. Paraga itaque omnibus, tertia noctis vigilia Acerras versus composito agmine, quali hollis in confpectu effet, iter facit, & ad tria millia

## 24 BARTHOLOM BIFACII

milia passum ab oppido constitit. Quod postquam Alphonsus ex speculatoribus cognovit, consessim Joannem Vintimillium, virum fortem atque impigrum, cum parte peditatus, & equitatus ad pontem, quem Casulæ vocant, ei obviam mittit, qui illum transitu Clanii fluminis prohibeat. Isque celeriter profectus reperit duas jam hostium acies cum parte peditatus occupato ponte flumen transiisse; missique, qui id Alphonso renuntiarent, la cessere hostes coepit, ut, si qua posset, vel eos, qui transierant, trans flumen repelleret, vel transire conantes afceret. Quibus AL phonsus renuntiatis, peditatum, quem egregium navibus vexerat, statim ad eum submittit, hisque aliquot equitum turmas addidit; hancque omnem manum Nicolao Picinino, jam tum in re militarì claro, qui in magnum postea & singularem copiarum ducem evalit, attribuit: ipse interim opera custodiri, & ne quid omnino detrimenti ab oppidanis accipi pesset, observari præcipit. Omnibus pro tempore provisis, relido in castris Bracio, cum parte copiarum, iple', cum ad pontem contenderet, sualit Bracius, uti ipse potius in castris adversus oppidanos maneret, se ad pontem îre sineret. Quod confilium cum omnibus probaretur, dimisso Bracio, ipse in castris perstitit. Jamque interventu Picinini perculsi hostes, ponte deserto, terga dare coeperant, cum interim Bracius supervenit, simulareque sugam suos præcepit, ut hostes cis flumen illiciat. At Sfortia, ut primum vidit temere holles cedere, infidias veritus, ab iis persequendis suos continuit, ac fortissimo quoque in postremo agmine collocato; Averlam iter rapit. Quod cum Bracius animadverteret & iple insidiarum metu emittere noluit, qui persequerentur abeuntese Et jam mille passus citatim Ssortia contenderat, cum Joannes Vintimillius, cum valida equitum manu pontem transgressus, eum insequi cœpit, novissimosque assecutus, agmen moratus est. Quo wilo, Sfortia suos, ut, quoad tuto possent, & dimicarent, & progrederentur exhortatus, nunc agendo, nunc impetum hostium sustinendo, cum aliquantum processisset, Joannes receptui cecinit, ac citra pontem suos reduxit. Dum hæc ad pontem gerebantur, Xantus Acerrani præsidii præsectus, rei bene gerendæ opportunitatem sibi datam arbitratus, cum subito, eruptione sada, in opera impetum fecisset, haud magno negotio intra moenia ab Alphonso repulsus est. Atque ita res utrobique seliciter gesta,. Acerrani, Sfortiae fuga comperta, etsi rebus suis diffidere corperant, nihil tamen animos remiserunt. Qua murus disjectus erat,

•

materiam, atque aggerem continue sufficiepant! Cetterum obsidio ad extremum & obsessis, & obsidentibus pariter gravis erat, Italico præsertim militi, qui hac nostra tempessate sub tecto hybernare consueverat, nec solum propter hyemis acerbitatem, sed quod tum Clanii suminis vicinitate, tum naturali situ circumjeda regio plurimum aquosa est. Quod cum Alphonsus intelliged ret, ne ibi diutius tempus tereretur, oppidum undique suminis vi novis operibus adjectis oppugnare instituit.

Dum heec parantur, Martinus Pontifex Máximus Cardinales duce Legatos, alterum ad Alphehlum, alterum ad Ludoyicum mittir; quorum adventu instituta consugnatio difata est, ac de concordia inter-Alphonsum, & Ludovicuta per est agi cæptum. Cumque oppidum ch cam rem oblideretur negligentrus; Ludovicus se nactum opportuu mitatem arbitratus, qua Acerranis opem ferret, qua intermitaccuthodiae erant, plerasque in appldem clam dimisit. Quo sado, el Tenit, ut Acerranis jam nihil amplius oppugnationem mettentibus, Ludovicus ( quod Liegari decreverant ) oppidum in corum potestatem tradere abnuerit Qua de re permotus Alphonsus, oppidum totis viribus oppugnare uti jam conflituerat decrevit? nec legatus dissuadebat, rei novitate animadversa; neque enim Lu dovico fas esse ducebat, smerim dum de compositione per legates aggbatur, in oblessam utbem, præsertim intermissa eppugnas tione, militem trasmittere. Et quanquam multis a prælio abstinendum videbatur, quod cum antes oppugnatio difficilis forets. eam auxilii accessione haud dubie difficiliorem fururam existimabant; fortunam tamen experiri constituit, quo se non impune elufum Acerrani scirent. Accedebat alia ratio, quod obsidionem quæ jam prope ad extremum permagno militum labore perducia! erat, in æstatem extrahi nolebat, ne aut plus negotii postea hau beret, aut, si re insecta, discederet, ea expeditio frustra a se suscepta videretur, quod existimationis sua plurimum referre cere lebat. Itaque paratis omnibus, oppidum undique oppugnari, pue mique summa vi coeptum. Quod an oppidani animad venerent, ad oppidi tutelam haud legniter concurrunt, ingentesque lapides, atque omnifariam tela e muro in subeuntes jaciebant. Præcipua: tamen iis propugnationis cura cinca muri ruinas erat, quod ab! ca parte oppidum facilius superari posse videbatur. Quod Xantus, i cum auturum providisset, oppidanis per stationes dispositis, ad ejus loci defensionem fortifimum quemque militem collocaverat Alphonlus lic emercitum vervilemt. Equitatury de lagitario com mays

### 26 BARTHOLOMÆI FACII

gnam partem muri ruinis oppoluit, iilque Bernardum Centiliam præstantem virum præsecit. Guilielmo Moncatæ pars oppidi. quæ ad meridiem spectat, cum parte copiarum oppugnanda est data. Equites desilire equis justi, partim ad Bernardum, partim ad Guilielmum accessere: reliqui cum Bracio in equis constiterunt, ut quocumque opus ellet, line mora advolarent. Casteræ pedestres copiæ, ubi expedire visum est, per varia ante oppidum loca distributæ, uti uno tempore signo dato oppidani undequaque premerentur. Forte ea noce, que antecellerat. ingens imber campos inundaverat, folumque suapte natura aquostam adeo labesecerat, ut nec miles, nec equus vestigio posset intillere, quæ res magno incominado oppugnantibus cecidit. Xantus in medio pugnæ ardore, per oppidum discurrens cum oppidanorum manu, & laborantes adjuvabat, & legnius pugnantes accendebat. Majore tamen vi ea pars oppugnabatur, que muro nudata erat. Sed tanta erat corum virtus, qui bus ea tuenda obtigerat, ut nulla vi munimenta superari possens. Multi in fossam ruentes graviter sauciati, pedem reserre condi sunt nec ullum frustra telum in tantam, multitudinem ab oppidanis conjici poterat.

Dum acriter pugnatur, Guilielmus Moncata, fossa ac vallo transmissis, ad munimenta, avidius, progressus, lapidibus, pene est obrutus, cum armorum gravitas, & soli lapsus vestigium non recipientis regrediendi facultatem adimeret. Blascus quoque Pallaniti comes, gravi vulnere accepto, cum prælio excelliset paulo post mortem obiit. Cujus viri decessu Alphonius gravites commons, cum majori conatu oppidum ira percitus debellaret ne in oppidanos plus æquo fæviret, legatus orare eum vehementius coepit, atque ut prælio finem imponeret, suorumque labori, ac periculo parceret, non dubitate le, inquiens, fimul atque responsio a Pontifice allata esset, quam expectabat, quin Acerrani, cum bona Ludovici venia Pontificis imperata facerent: quod i fortale abnuerent, millandife pro ist veniam amplius petiturum. His verbis demollitus Alphonfus, ut erat natura mitis, etfi rem eo deductam videbat, ut oppidani diutius ejus vim serre non possent, receptui cani justit plerisque oppidanorum vulneratis; de Alphonsi quoque exercitu phires sauciati, nonnulli etiam interfecti, in quibus Franciscus Panorminatus strenuus eques, qui fortiter pugnans cecidit. Post hance pugnam complusculi dies ablque cettamine exacti. Id modo oblervamm, ne quid sublidii,

ent annonze ab hostibus clam deserri in oppidum posset, donce a Pontifice nuncius cum literis rediit. Quibus allatis, quod id Pontifici placebat, Ludovicus ex oppido præsidium sine certamise evocavit, atque in legati potestatem tradi jussit. Quo recepto, Alphonsus, Bracio, cum copiis in hyberna Capuam dimisso, Neappolim rediit.

Haud multo post Tartalias, cujus fides Sfortiæ suspecta e. rat ( quod ab Alphonio equos quosdam dono acceperat, & a Bracio diligi videbatur), permitteme Pontifice, ut quidam auctores sunt, a Ssomia comprehensus est, ae securi percussic Interim cum de componence. Regum controversia ageretur, induciae sacre. Quare legatir musificis justa permissa: Ludovicus e. Castro maris, cuius arcem adhuc tenebat, atque ex Aversa prasidiis deductis, ea oppida in legatorum manu deposuit. Sfortiæ quoque, & suorum saluti consultum, iisque etiam Bracii opera in Joannæ, atque Alphonsi gratiam, Beneventum, quod tenebat, accepta fide, se recepit. Ea tempestate Aquila Civitas in Marsa opulenta ac bellicosa', quæ ad Ludovicum desecerat, Joannæ athuc imperio rebellis erat. Quana cum sibi ex scedere deposceres, Bracium Joanna simul atque Alphonsus ( neque enim quicquata amplius a Ludovico metuebant ) ut ad eam capiendam proficiscereture, permisere. Qui cum copiis prosectus, prerisque circa oppidis castellisque partim vi, partim voluntate receptis, commeatibulque interclulis, caltria propius admotis, urbem iplam ardissime obsedit. Et jam ninst prope hostile in omni Regno videbatur, præter quam Matheloni i id Castellum hand proced 🛲 🧓 Acerris fitum ab Otino Caratiolo tenebatur. Erant in eo pedites trecenti y qui nihil Campanis quiessan, aut pacamm telinquebant iple quidem Otinus Joannae infenilis vel ob eam maxime catisam ferebatus, quod illa Joannem Caratiolum libi honore, & da gnitate prægulisset. Erat is quidem magna prudentia, atque elao animo; magnas etiam opes habelint; quapropter multos, & Duces; & populos auctorhate sua as andovicum traxerat. Italque cum Alphonsus animadverteret Campanum agrum ab ea parté infessari, uni eos a maleficios, atque excursione deterreret, quicumque ex sis capiebantus, in naves longas in remigum supplies mentum dari imperavit. Quo cognito, Otinus captivos omnes, qui in ejus potestatem venichant, exectis manibus, ac maso anue tilato, dentroque oculo eruto, dimittebat. Atque ut contingebat essentutus se nestinute beliane verioque geri pita in hoc reriin · 1130 statu.

flatu, pestilentia urbem Neapolim graviter vexante, Joanna atque Alphonsus, qui urbi præessent, cum præsidio relictis, sese Castrum maris receperunt. Erat autem omnis ea regio, quantum a Caltro Maris ad summum Minervæ promontorium pertinet, Ludovico amica; necdum enim ad Joannæ imperium fidemque redierae. quamvis e Regno Ludovicus abscessisset. Proin ne quid inde incommodi rurfum aliquando fuboriri posset, stamit Alphonsus in ea loca cum classe proficisci, id tempus maxime idoneum existimans iis populis expugnandis, quo omnis auxilii spes iis sublata videbature Ludovico enim submoto, non habebant, qui eos milite, aut commeatu juvarent. Itaque, accertita classe cum parte peditatus, primum obsidere Vicum coepit, id the oppidum Castro maria proximum est, eoque haud magno labore est potitus. Quo recepto & prælidio firmato, ad Surrentum caltra movit, quod oppidum non plus quinque millibus passum a Vico abest; cetsrum seu, atque opere multo munitius; idque machinis & tormentis adhibitis circumsedit. Interes Massei, quorum oppidum Surrento propinquum est, veriti ne ad se postea ducereur exercitus, legatis missis, deditionem secerunt. Quibus rebus cognitis Amalphitani, quæ est altera pars ejusdem promontorii, absque certamine & ipli in deditionem venerunt. Ad quindecine millia passium id promontorium in mare protenditur, ab oriente, qua est Amalphis, & alia quædam oppida, vitis, okæ, citri, anque omnis generis cultarum arborum & frugum ferax, fontibus prasterea, situ, cceli salubritate, atque amcenitate, omnis stalize ora primum celeberrimumque; ab altera parte, qua est Surrentum. oppidum, vini suavissimi, atque omnis pomorum generis copia, identidem memorabile Minervæ promontorium appellatur, quod in eo olim templum effet Minervæ lácrum. Huic promontorio opposita est Caprearum insula montana plurimum, in cuius pene anedio furgit mons editus, undique praeruptus & praeseps in mare spectans, secessi olim Tyberii Cæsaris celebris, in quo situali est oppidum ejustem nominis munitissimum: quod cum audisset Alphonfus situs fiducia ab oppidants negligentius custodiri, node intempella partem classis eo milit: hique nacti locum custodibus vaeasum, admotis scalis, in murum primo pauci evalere, mox, ut tomm ac liberum ascensum cognoverunt, certatim plures eodem conscenderunt, atque oppidum, oppidanis somno sepultis, ingenti clamore fublato, invadunt. Quo casu tam subito ac tam inopinato consierpaci oppidani, cum arma capere constenur, hollium multitudine حفاحه . G

celeriter oppressi, armis positis, præsidium admisere. Simul omnis insula sine vi-repente deditionem secit. Interea Surrentini, quos obsideri diximus, omni spe auxilii destituti, cum eorum res in dies vehementius coardaretur, & ad obsidionem sames accederet, conditionibus, quas postulabant, impetratis, præsidio intromisso, in deditionem venerunt. Recepto Minervæ promontorio squod adhuc pestilens morbus Neapolin assidabat, Joanna atque Alphonsus sese Cajetam recepere, Artale Luna, cujus opera sorti in oppugnatione Surrentina usus suerat, cum parte classis ejus oræ præsidio relicto. Tot sortibus sactis prosperisque sortunæ successibus, Alphonsus ad gloriæ incrementa natus, omnium Regulorum animos in se convertit. Itaque qui prius Ludovico saverant, ejus rebus desperatis sortunam sequuti, ad Joannæ, atque Alphonsi in

perium redierunt.

Per eos dies Alphonsus legatos ad Pontificem misit, qui jus successionis Joannae rogatu peterent, quo impetrato, celeriter reversi sunt. Per idem quoque tempus Sfortia ad Alphonsum salutandi gratia Cajetam est prosectus. Idem secere Reguli, qui Ludovicum seguuti suerant, erroris sui veniam postulantes, iisque omnibus venia perbenigne ab Alphonso data, quamquam Joanna ægre ferente tam facile iis ignosci; in id enim maxime studebat, ut sibi clementiæ atque humanitatis samam compararet; idque ad conciliandos sibi Regulorum, atque populorum animos vehementer conducere existimabat. Ad hoc usque tempus Joanna atque Alphonfus de communi sententia res omnes bellicas atque urbanas administrayere, summusque inter cos consensus omnium rerum fuit. Cæterum communis Regnorum pestis atque pernicies, invidia eam, quæ inter eos erat, charitatem labelactare paulatim coepit, fideque mutua sublata, in suspiciones, atque exa inde in graves simultates ventum: hujusmodi serme causis Aversa-- ni, Acerrani, Surrentini, Amalphites, cæterique populi, qui vel i vel voluntate, destitutis Ludovici partibus, deditionem secerant, in Alphonfi verba juraverant. Quod graviter ferens atque indignans Joannes Caratiolus, quoniam jam quantum auctoritatis ad Alphonsum accesserat, santum ejus auctoritati atque opibus detrasaum existimabat, meditari-cæpit quonammodo dignitatem suam meri posset. Erat hic vir ingentis spiritus, nec ei consilium in omnia vel pacis vel belli munera deerat, nec ferre æquo animo poterat quemquam sibi apud Joannam austoritate & gratia præfersi. Iple enim cundis Regni Regulis non anteire modo dignitate, verum etiam imperare consueverat; eratque omnibus maxime formidolosus, Itaque inter Joannam & Alphonfum cœpit suspiciones & inimicitiarum causas serere, Facile vero credidit Joanna: muliebris namque sexus, ut natura imbecillion, ac timidior, ita ad credendum pronior est. Cumque in dies angescerent suspiciones, & vereretur Joanna ne, se in Catheloniam missa, Alphonsus sibi Regnum eriperet, dissimulata causa, e Caieta Prochitam prosecta est, quæ insula perbrevis haud procul Puteolis est sita, quasi ibi animi causa mansura. Ibi aliquot dies commorata, Puteolos petiit, ut inde Neapolim traiiceret. Quo audito, Alphonsus Neapolim reverti statuit; jam enim pellilentia restincta erat, terrestrique itinere ire maluit, ut Capuam atque Aversam urbes inviseret nondum a se visas; cumque Capuam venisset, quo magis omnem Joannæ de se suspicionem ac metum adimeret, ad eam salutandum Puteolos prose-Aus est. Cæterum eius prosectio eam potius suspicionem auxit. Quaptopter eo Capuam reverso, Joanna mox Neapolim pedibus petiit. Ejus maximæ celeritatis causa suit, quod verchatur, si Alphonsus Neapolim præveniret, ne sibi integrum non soret in arcem Capuanam ( uti constituerat ) se recipere, neve cogeretur in arcem regiam præter suam volumatem se conserre. Neapolim ingressa, cum secus arcem regiam iter faceret, præsecus arcis occurrit, illique claves obtulit, cui illa valetudinem causata, velle se aliquot dies in arce Capuana esse, inquit, mox, ubi convaluisset, reversura. Alphonsus tam repentinam ejus prosectionem admiratus, se præsertim inocculto, ne quid illa novi machinaretur adversus se veritus, consestim Neapolim profectus in arcem regiam se recepit. Tum dissimulatæ ad eam diem suspiciones as simultates paulatim detegi coeptæ. Nonnunquam tamen Alphonsus, ut suspiciones, si posset, elevaret, & ad eam visendam ibat.

Inter hæc Franciscus Darinio, quem. Alphonsus Romam misserat, ad eum scribit se comperisse vitæ ejus insidias parati, eumque diem neci suæ destinatum esse, quo ad Joannam salutandam proficiscerem. His permotus Alphonsus adversariorum conatibus obviam ire instituit: & quoniam Joannem Caratiolum ejus consilii auctorem suisse acceperat, sperabatque, eo comprehenso, omania prospere cessura, ut primum in Regiam accederet, quo Senatus die ire consueverat, distinere hominem constituit, nec prius dimittere, quam sibi, Capuanæ arcis potestate saca, Joanna, quas vellet, essiceret, Existimavit. Joannam, eo viro absente, ac velus pis

gnore fidei retento, quæ æqua forent, haud repugnanter facturam, quod in eo sciebat esse omnem Reginæ consiliorum summam. Itaque hunc haud multo post in Regiam profedum justit in Senatum ire, quasi magnum aliquid de Regni statu consulturum. neve ipse, aut quisquam e suis ex arce egredereur, sblervari præcepit, ne Joanna illum detineri scire posset, antequam ipse ad earn pervenisset. His compositis, ad Joannam citatim proficiscitur. Sed nihil horum Joannam lattit. Quidam- enim Bracii Notarius, ad Alphonfum profectus, rem ad eam detulit, simulque arcem Capuanam a Rege peti, eo animo, quantum conjectura consequi posset, ut eam, arce capta, in custodiam traderet. Hoc puntio prope exanimata, quid ageret, nesciebat, præsertim omnis consilii ejus auctore amisso: neque enim dabatur in re tam subita tamque insperata ullus consilii locus. Id tamen iis, qui eam circumstabant, in tanta rerum perturbatione, in primis salutare, visum est portam advenienti claudere: protinusque omni arce tumultu completa, alii ad alia officia, prout cuique vel ratio vel anima suppetebat, fine ordine, fine imperio discurrebant. In tanta trepidatione cum Alphonius medium jam pointem transgressus esset, dejecta repente cataracta, exclusus est. Tumiqui muros inscenderant, eum superné lapidibus incessere coeperunt: quod ubi animadvertit, consilia sua prodita suspicatus, perverso celeriter equo, pedem retulit, atque extra teli jacum substitit; parumque abhiit, quin lapidis idu, qui in tergum equi incidit, occubuerit. Deinde civilem motum veritus, præsertim in viarum angultiis, in forum boarium se recepit. Is enim locus visus est maxime idoneus, quod erat late patenti campo, in quo magna vischominum explicare se posset, ac si vis sieret, manu rem gerere : erat enim ei adhuc ambiguum quonam id cives animo laturi forent. Inter hæc Hispani, Cathelanique, cognito Regis sui discrimine, correptis armis, eo advolavere. Consternata tanto malo civitas , Dyrrhachina præsertim sactio ( nam Andegavensibus il lætum acciderat), nec pro eo, nec adversus eum arma fumere audebat. Magna pars domi sedentes urbis casum ingemiscebant, levatos se externi belli metu in domesticum atque intestinum incidisse. Nec ignorabant id mali ex invidia atque ex suspicione orum, quod complures injurize exterent, que tam graves inimicitias inter Regem, & Reginam parate debuilsent. Plerique tamen officii causa, ne quid plus æquo Rex serraffe per itam facetet, codem incrmes convenere. Hi neque saluti

## 32 BARTHOLOMÆI FACII

luti, neque excidio propiorem unquam civitatem ullam suisse ais bant, si enim ipse, ac Joanna consentirent, nullam urbem unquam seliciorem suisse: sin vero dissentirent, nullam citius perisse se: futuram inter ipsos Dyrrhachinos seditionem; revocaturos Roma Ludovicum adversarios: simulque omne Regnum belli incendio denuo conflagraturum, cum utrique suos exercitus, suosque duces habituri fint. In his colloquiis reliqua diei parte confumpta, cum nulli apparuissent, qui vim sacerent, in Regiam se recepit. Postridie de reconciliatione per communes amicos agi cceptum, & Alphonsus quidem rem componi cupiebat, quod bello domestico in Hispaniam revocabatur, ut Henricum fratrem e Joannis Hispaniæ Regis potestate liberaret. Joanna vero ab ea re prorsus aversa, etsi simulahat placere sibi de contcordia agi 🔉 continuo ad Sfortiam misit, qui eum in gratiam receptum caret, uti fibi circumventæ, atque oppressæ quamprimum opemferret. Cujus confilio cognito, Alphonfus, quicquid militum equisumque habebat, extra urbem, qua Sfortia venturus erat, exire jubet, ne ex arce Capuana Joannam educeret, aut in tirbem irrumperet, navalibus sociis per varias urbis stationes dispositis. Bernardus Centilia iis copiis præfectus. Non ignorabat Alphonfus tutius esse consilium copias in urbe contineri; sed verebatur ubi Joannam cum Sfortia abire pateretur, ne gravius in se bel-Ium concitaret. Cognito Sfortiæ adventu, Bernardus copias in quatuor acies divisit, iisque singulis ad eas vias, quæ ad urbem serunt, dispositis, ne libera esset hosti procursatio, transversis tignis vallum objecit: iple in primam progressus aciem, viam Acerranam, qua Sfortiam adventare acceperat, tenuit; qui dimicandi avidior, appropinquante Sfortia, priusquam sibi satis spessione hostium vires essent, audacter congressus, cum impetum serre non posset, ad secundam aciem se recepit. Hic, paulum retardato hastili impetu, przelium redintegrare coeptum. Quod cama Sfortia animadverteret, iple cum paucis in propinques hortos clam digressus, perfracto, qui vize imminebat, muro, subito hostibus a tergo improvisus apparuit. Illi vero perterriti, cum & a fronte, & a tergo premerentur, telisque prieterea, & tormentin ex arce Capuana peterentur, sele in sugam coniecement. Ea re conspeda, tertia acies & ipsa mox terga dedit; truos hosses persecuti, prope omnes coeperunt. Quarta item acies , ut suos protligatos sensit, saluti suga consuluit: horum akii Capuam, alii in Regiam arcem, citatis equis, sese receperunt. In eo praelio prope omnis nobilitas capta est, quæ Alphonsum officir causa sequum suent, atque omne insuper militum robur. Ssortia deinde victoria fecutus, eodem impetu Captanam arcem, ac protinus urbem ingressus, Hispanos, Siculosque omnes expulit, eorum ho-

spitiis direptis.

Post hæc de expellendo Alphonso cum Joanna consilié habito, eaque primum parte præsidio sirmata, qua Regiam arcem urbi jungebat, ad Aversam obsidendam copias ducit, ex hoste amicus & dux factus ibique castra ponit. At Alphonsus, clade suorum cognita, cum negue becumiam haberet, unde novos exercitus compararet / houre elassem parataga, qua acceptam injuriam ulcisceretur, præsertim inimica civitate, angi animoscopit. Spes reliqua enti in est classe posita, quam Barcinos ne Corlam expeditionem comparari sciebat, & fam instructam else existimabat Municidae arci intentus, ad frumenta convehenda, 🛫 pecuniamque conquirendam, in Siciliam mittit funul qui classi occurrant, si ea sorte in cursu esset, jubeantque winsestim Neapolim petere, & quinam retum suarum status sit, edocemt. Oppidani veriti, si qua classis adventaret, ne per arcem in je immitti hostes possent, qua arci opposita erant loca, mani do, firmavere: arcis ipsius oppugnationem haudquaquam tottare aust, quod ea res propter naturalem situm, ac munimenta adje-La non unius diei, sed longi temporis obsidio videbatur. Levia tamen prælia nonnunquam ex occasione conserebantur. Cum hic esset rerum status, classis e Bardinone quintodecimo die, his clade acceptà, profecta est: triremes decem, & onerarize sex suere. Ejus prassedus erat Joannes Cardona vir fortis, atque impifer, qui, audita modo apud Cajetam rerum novitate, & hise quæ Regi ceciderant, folutis continue e porte navibus, in altum evedus est. Et primo quidem onerarise (erat enim ventus vehemens) inter Capreas, Ænariamque conspectæ, Bajas petierunt, ut quinam esset rerum status diligentius explorarent: deinde triremes sequitæ. Quibus cognitis, repente Neapolim petiit: expositisque Sub arcem navalibus sociis Regis sissu castra posuit. Ejus-silventus ut adversariis traiis, ita Asphonso perquam lætus suit. Itaque acceptam triuriam ulcisci posse consisus, castra consessim muniri, mequis in hostium equitatu impetus sieri posset, jussit. Locus est pro arce Regia, quem Corizias vocant, late patenti campo, & ob id equis maxime opportunus: hunc Neapolitani ad primum elassis despectum, dispositis per mornia armatis, occupavere aquod

## 34 BARTHOLOMÆI FÆCII

eum equitatu tenere posse existimabant, castrisque obequitantes hostem lacessebant. Non audebant primo Regii extra munimento prodire, utpote maritimis rebus assueti, atque equestrium prælici rum rudes; sed tantum sagittis, ac lapidibus subeuntes arcebant. Pauci tamen, quibus audacia major erat, munimentis paulum egressi congredi coeperunt: qui, cum equitatus imperum nou sustinerent, sæpinsque in castra repellerentur, Joannes Cavus, que inter primos ordinem ducebat, ingenti audacia, Quid est, inquita commilitores quod ita patiamur nostros ab hostibus pelli? An vero usque adeo animus viresque nostræ, tam brevi tempore consenuerunt, ut tam paucorum equitum incursum serre nequeamus? Si nemo est, qui sequatur, vel solus in hostes ibo, neque patiar, quod in me fuerit, hoc dedecus nomini gentique nostres impingi. Hæc fibi dida, confestim e castris exilit, seque hoslibus obiicit. Hunc primo pauci, mox plures sequuti, non solum ho-Res submoverunt, verum etiam toto campo præcipites in urbem compulerunt. Post hæc doliis plerisque lapide repletis, hisque pro muro objectis, adversus equorum incursus, per vitem, que domus cujuldam parieti ab exteriori parte adjunda erat, quali per scalas in muros ascensum, portaque (quam Petruciam appellant) dejectis propugnatoribus, quos timor invalerat, ob effulam luorum fugam eodem impetu capta, continuoque excila trabe, patefacta ell. Tum certatim e caltris ad eandem portam concursum a quæ cum præter spem repente contigissent, Alphonsus navalium sociorum partem, classem inscendere, præsecumque a mari urbene adoriri imperat. Ilque cum classe celeriter prosectus (nondum 🗢 nim urbs a mari mœnibus cinda erat) & majos civium pars, elemore excitato, ad portam Petruciam-contenderat, paucis fruitra renitentibus, facile in terram descendit, hostesque inde propulit. Petrus quoque Regis frater ab alia parte urbem aggredi juffus uti a diverlis partibus uno tempore lacessiti oppidani sacilius opprimerentur, Divi Nicolai templum adversus arcem simm, & mem turrim, quæ moli imminebat, admotis scalis occupavit; in grellusque urbem, pavorem, ac trepidationem perculs auxit. Its quantum urbis patet ab arce regia ad Petri, martyris templum una prope excursione captum est. Ad lizec proximis tectis injectus ignis reliqua deinceps ædificia extemplo corripuit, longitulque elsulus magnam urbis partem, vento adjuvante, hausit. Tum tota fimul urbe trepidari, concursarique coeptum, nocturno tumultu tessorem augent. Et alius quidem alio, ut quisque periculo pros ximus

zimus erat, aut clamore excitabatur, occurrebat. Omnia passinit figientium puerorum, aut sceminarum sletibus personabant. Pauum tamen suppressit impetum Francisci Mormini interventus, qui cum aliquantulo equitatu invectus, Regios repulit. Quod cum Petrus Regis frater animadvertems, repressa suorum suga, pugram redintegravit, parvoque gertamine hostes in sugam vertit: quibus ad clivum ulque pullis, reliqua pars noclis quieti data Fuit autem hujus procellæ tanta, ac tam repentina vis, ut ei to sisseme Joanna nulla vi, aux consilio potiuerit. Prius enim irruptionem in urbem hostes secere, quam Sfortia, quem consestim ap... pulsa classe accersiverat, ex Aversa veniendi spatium habuerit. Neque enim tam subito obsidionem deserere, & copias adducere potuerat. Ma tamen ad eum continuo nuncios dimittebat, & ut ad ferendam opem captæ urbi, sibique prope jam obsessæ contenderet, flagitabat. His nunciis permotus Sfortia, omissa obsidional Neapolità profectus est; primaque luce urbem ingressus, ad Dar væ Claræ templum citato eque advolat: jam enim prælium, quod interventu noclis sublatum suerat, renovari cceperat: ejusque adventu primo hostilis impetus paulum retardatus est. Cæterum equorum usus vel nullus vel exiguus erat. Regii enim continenper, persossis intrinsecus domibus, facile equites lapidibus, & omni relorum genere e tectis summovebant, interjectisque trabibus vias præcluserant - Quod cum Sfortia animadverteret, confestim equites desilire equis jubet, pedibusque rem genere. Nizebazur eques- claustra perfringere. Cæterum urgente post munimenta multitudine, omnes conatus frustra erant. Pugnabatur codem temporé diversis urbis partibus: & jam quicquid a por-22 ad clivum pertinet, in Alphonsi potestate redactum erat. Itaque Sfortia cum nihil se proficiscere pugnando animadverteret, timeretque ne quo civili motu a tesgo exorto, reditu intercluderetur, quod pauci admodunt cives cum sequuti suerant, paucis in pugnantium speciem relidis, ne discessus similis sugæ videre. ter, ad cogendam reliquam suorum manum proficisci simulavit: regressulque ad Capuanaur arcem, Joannam, rebus suis diffidentem, atque e periculo, ut eriperetur, orantem, Pomilianum vicum primo, deinde Nolam traduxit. Sfortia digresso, equiter j. quos relignest, paulatim cedere coeperunt. Quibus pulsis, reliqua. pars urbit, præter arcem Capuanam (nemine jam relistente), una modo excursione capta, & direpta est. Optimates, ad quos incondium non pervenerat, confiernati in tella diffugatant, ibique abditi

abditi communem calamitatem deplorantes, ultimum patriz 🚓 fum expectabant. Cæterum Alphonfus, etsi juliam suam iram exillimabat, tamen antiquæ urbis casum miseratus, incendirs parci justit, ultioni satis datum arbitratus, ut adversarii scirent sibi cum Rege non ignavo rem esse: deinde ne Ssortiæ pro arbitrio evadendi in urbem potestas esset, arcem Capuanam obsideri, atque oppugnari præcepit. Huic arci præerat Xantus, de quo supra in Acerrae obsidione mentionem seci. Sed hunc musta incommoda circumstabant; materize inopia, qua turres murosque contabularet; arci propinquæ domus, in quibus disposită fagittarii propugnatores in muro confistere non finebant; tum frumenti inopia, quod tanto præsidio vix paucis diebus sussetturum videbatur: namque repentinus, & improvifus cafus nec imunimenta ulla, nec rem frumentariam provideri permiserat : itaque ægre resistebat oppugnantibus. Cognito ejus discrimine, Sfortia paucis post diebus ex Nola regressus, ad mille patsus ab urbe caltra posuit, ut, si qua posset, commeatus in arcem importaret. Cæterum paucitati suorum diffisus, quod muhimenta arci objeda erant, auxilii modo spem dabat. Cum hic esset rerum status, quidam ad Sfortiam in castra venit, spemque Aversæ recipiens dæ præbuit. Itaque propere castris Aversam prosectus, arcem a Jacobo Pertusio ejus præsedo per proditionem recepit, quod confilium civitas sequi mox coacta est: neque enim iis aliter facere licebat; haud enim eum equitatum Alphonsus habebat, que Sfortiano equitatui opponi pollet. Ejus urbis amissio permagno incommodo Alphonsi rebus accessit, ob propinquum maxime adverlariorum receptum. Sfortia, urbe atque arce præsidio sirmatis; iploque successu acrior factus, cum Neapolim revertisset, in eodem, quo prius consederat, loco castra posuit : ubi cum cerneret se frustra tempus terere, irrito incoepto, Aversam redit. Quod pollquam Xantus animadvertit, & jam non commeatus modo, sed etiam tela deesse coepissent, sciretque Alphonsum decreville totis viribus arcem oppugnare, ac desperaret, proptetes quod ea minus firma effet, posse resistere, suam, & sociorum falutem paclus, deditionem secit. Joanna interea Aversam concesscrat, simul quo spein obsessis daret, simul quod urbs novandis Neapoli rebus propter propinquitatem opportunior videbattir Multa illam simul angebant, amissam urbem, ac patrize casum reputantem, sed in primis Joannis Caratioli desiderium, cujus confilio atque opera forti & fideli in rebus fummis, minimilithe intebatur. Itaque de captivorum commutatione agere statuir, in eas se calamitates prolapsam existimans, quod eo viro caruisset. Nec renuit peratutationem Alphonsus, receptisque sine pretio Bernardo Centista, ac Raimundo Pirilione, qui pre uno Joanne offeresantur, cæterisque captivis, qui in Ssortiæ manu

erant, parvo pretio redemptis, Joannem dimisit.

Post hace Michael Coza Joanni Caratiolo inimicus ad Alphon-Sum venit, sigue Anariæ occupandæ pem attulit. Ænaria infula (quain Isclain vocant) duodeviginti passimm millibut a Neapoli abell, a continenti non plus quatuor; apulentior quam pro parvitate. In ejus pene medio Te attollit mons miræ altitudinis, qui olimitat serunt), ad Aremae similitudinem, terrificos in coelum ignes per nodem evomere solebat: reliquà pars plurimum plana est: incolas habet piscatorian, ac maritiman arti assuetos. Contra hanc insulant ad teli jadum mons estimile serme passus in altitudinem eminens, ac tanuindem circuitu ambielis, parvo ponte insulæ conjunctus, ille quidem prærupius, & confragolis, atque uno tantum, & eo caridem peranguito atque ardno calle pervius. In ejus falligio fitum ell oppidum totam montis planitiem occupans. Ad radices fitus est viculus, unde per obliqua, & anfradat oppidum aditur. In eo spatio tals turres interjecte aditum clandunt: domus oppido pro moenibus funt. Oppidani in duas factiones & ipli divili erant: quarum altera Coxia, altera Manocia appellabatur. Coxiæ factionis prinerat Michael is, quem modo nominavi; isque multum apud Enafrientes poterat non modo propter clientelas, verum etiam propper Prochytæ, quam tenebat, vicinitatem. Hic Regem docuit id oppidum subito atque improvistadventu opprimi posse, qued oppidani naturali fitu freti, circa oppidi custodiam negligentiores essent; pontem eum, quo junctum est insulæ oppidum, noclu clam occupari facile esse; quo occupato ac rescisso, omni auxilii spe, quam in insulæ accolis haberent, sublata, mari circumiellos aut ferro, aut fame superari posse. Alphonsus, homane collaudato, ejusque opera impensius postulata, ea, quæ sequuta est, nocte cum triremibus misit, qui pontem occuparent, simul qui quanta soret maris altitudo ad una rupis explorarent, ut sciret an onerariæ naves, salvis carinis, eo ulque subire rupem possent, ut navales socii ac milites in ipsam non incommode exponerentur: iique intempella nocle ( ut ussi suerant) prosecti, non sentientibus oppidanis, pontem subito occupavere. Alii, explorato fundo, ad Regem quamprimum re-

## 38 BARTHOLOMÆI FAQII

versi, pontem occupatum atque intercisum, & cum onerariis ad rupem satis tuto accedi posse renuntiarunt. His rebus cognitis, & iple, paucis consciis, ad insulam prosectus est, ut eadem, quas acceperat, oculis spectaret. Indeque celeriter reveisus, omnibus ad oppugnationem oppidi comparatis, infulam repetit, onerariis, quibus opera hellica vehebantur, subsequi jussis. Oppidani, ut pontem occupatum, classemque adelle conspexerunt, aliquandin attonitis similes conslitere; receptis deinde animis, idoneis quibulque locis armatos, ac tormenta per oppidum disposuere. Prosedus navibus Alphonsus, priusquam pugnæ signum præponeret, per præcones pronuntiari justit se oppidanis potettatem sacere mittendi ad se, quos vellent e suis, si sorte res sine vi ac certamine componi posset. Itaque oppidani duos, accepta side, ad illum miserunt, iisque in mandatis dedere, ut tantummodo Regem accederent, audita ad se referrent. Hos ad se prosedos pluribus verbis ad deditionem hortatur, ac docet non ita iis situ confidendum esse, ut vim ejus, quam benignitatem experim malle debeant: Satis iis exempli esse debere depulsum modo Neapoli Sfortiam, & ipsam Neapolim vi captam, quæ tanta civitas si suis viribus obsiltere non potuit, qua tandem spe sreti Enarienses resistere se posse consident? Non esse sibi cum Regina bellum, quam pro matre haberet, & coleret, sed cum iis, qui invidia stimulati adversus se Reginam concitaverint: nec descituros eos a Regina, si secum consenserint, sed ab iis, qui privati commodi & ambitionis causa eam a se abalienaverint: nihil se fe eorum viribus detracturum, tantum petere ut, positis armis, squm præsidium in oppidum ac arcem reciperent. Ab hoc sermone legati in oppidum regressi, cum nihil respondissent, atque hæc ad suos perlaturos dicerent, senatu coado, quæ ab Alphonso acceperant, retulere. Quæ cum Christophorus Manocius audisset, adversæ factioni suæ homines secedere, & eos, qui suaderent pro hostibus habere atque interficere jubet. Quo terrore adada Coxia factio, cum adversari non auderet, & ipsi ad oppidi utelam, omissa pacis mentione, coierunt. Alphonsus, cum nemo responderet, & per clamores dissonos rem adversae parti non placere conjectaret, frequentioresque ad desentionem oppidance convenisse animadyerteret, experiri vim statuit. Itaque extemplo Joannem Cardonam ad Mariæ ædem, quæ e regione oppidi sita erat, cum navium & copiarum ducibus convenire jubet, una cum iis de ratione oppugnationis confilium capturus: nam cætee

ri instilæ actolæ, ut pontem interestim cognovere, haud cundanter deditionem fecerant. Omnibus ( utf imperatum erat ) ev profectis, oppidanorum primo pertinacium detestatus, præhium sic institutit. Navim unam caeterarum maximam-ad eam. quae orientem speciat, quatuor reliquas ad eam rupis partem. quæ in meridiem, ire præcipit: rostratus duas majores cum soudem minoribus ad suburbium, quod oftendi ad imam rupem situm, oppugnandum. His ita constitutis & comprobatis, ad ea pasanda, quæ reliqua erant, continuo discessim. Interes oppidani ea loca, que minus difficulter subiri ab hostibus posse. videbantur, munierunt: sceminis, atque ils, qui imbecillioris ætatis erant, procul a prælii rumultu in arcem millis, ad luburbium quoque, turresque interjectas, qui tuerentur, missi; reliquum dies ac noctis tempus quieti datum. Ubi altera dies illuxit; propolitum. pugnæ fignum, ad quod tantus hominum clamor in cœlum fublatus est, quantum vix oppidanorum aures ferre potuerunt. Tum maves ad destinata loca remulco agi coepta, primaque omnium Generii navis ad præstitutum locum puppim appulit, pontemque in rupem expoluit. Cumque intueretur Alphonlus Campi Rotundi navem, quod ad septentrionem mare æstuosum erat, non posse pontem in rupem sistere, tres expeditos juvenes ad se vocat, atque iis mandat, ut in rupem transgressi funem, quo pons alligatus arat, ad virgulta quædam procul visa deligarent. Quo fado, duo ex iis, quibus audacia major erat, per abrupta, atque avia quærere aditum ad oppidum cœpere, multi namque anfra-Aus erant, quibus furtim ad fastigium niti posse videbantur. It postquam paulum processere, in rupem adeo rectam, atque arduam inciderunt, us ægre tentabundi, manibulque murices, & virgulta circa rupem extantia amplexi, ad cacumen evaferint. Forte tum evenerat, ut e duobus custodibus, quibus ea pars cuflodienda contigerat (nam quod locus iple munitissimus erat, idcirco minus suspectus ab hoste habebatur), alter ad eum locum perfessifiet, ubi Christophorus Manocius laborans pugnabat. Hoc igitur uno intercepto, & cæso, locum clasis oppidanis expiunt y tacitique subsistunt, donec alii quidam corumegudaciam imitati eodem conscenderunt. Interes navales socii strenuo saltu in rupens exilientes, objectis elipeis contra lapidum ictus, ad oppidum Icandere comendebant. Cæterum ea vis hominum fuit finaut e navibus exire certantium, ut Generice, ac Cælaraugustanæ navium pres nimio prodese, efficilis pentibus, complutes, in maré prolapit ٠ ازد ٠ interie-

# 40. BARTHOLOMAII FACIT

interierint. Ex quo contight maliquos non maiter, quam per propinquas naves, exilire in rupem posse. Navi quoque Pisanæ cum eadem fortuna accidisse, quinque ex ea evecti sunt. At qui in Campi Roundi nave exant, & in cæteris, quæ ad eandem partem se contulerant, in terram egressi, ad oppidum per didua, & confragosa loca enitebantur. At oppidanos natura loci adjuvabat. quod rupes adeo proclives erant, ut non emitsa modo tormenta, fed etiam faxa pondere suo prolapsa gravifsime in hostes inciderent. Itaque multos audachis subeuntes vulnerabant. Quod cum Alphonfus intueretur, ut eos inde averteret; and suburbium oppido subjectum contendit. Oppugnabatur oppidum summa vi a mari, nec minus ab insula omni tormentorum genere adhibito, Oppidani, ut videre suburbia ab hostibus peti, ad eam partem mendam baud segniter ierant. Quo viso, Alphonsus consessim sepham ingressus, propius accessis, quo suos ad pugnandum alacriores redderet, ad animandos in præliis milites Regis confredum multum valere non nescius. Inter hec simul qui oppidum elam introierant, simul qui tecta proxime subibant, contempta hostium paucitate, clamores tollunt. Itaque oppidanis ancipiti casis consternatis, cum stationes deseruissent, Regia, quæ pro muro erat, primo capta. Deinde per oppidum discursum. Cum autem Alphonia suburbia petens in scapham descendisset, præ multitudine conscendentium conversa in latus scapha, ipse in mare armatus excidit: adissemble in tanto tumultu vite periculum, nisi quidam nandi periti eum obludantem fludibus consettim excepissent. Vicum deinde desensoribus vacuum nactus, nullo repugnante, coepit. Et jam regii casus sama, quæ semper in pejus ef-serri solet, plerosque jam oppidum ingressos ad curam salutis illius revocaverat. Quem, postquam incolumen subcuntem oppidum videre, confestim reversi, oppidanos arma ponere coados diripuere. Per hunc modum intra horam ferme quintam, ex quo pugnari coeptum fuerat, debellatum est oppidum. Restabat arx, in quam multi se oppidanorum salutis causa receperant, munition quam que amo impeter capi posse videretur : stationibusque ita çirca eam disposition ne qua inde eruptio sieret, reliqua diei, aq noctis pare quieti data. În eo przelio multi utrinque defiderati funt. Plures etiam vulneribus affecti. Postridie Alphonsus, cum elementia sua in victos uti statuisset, captivos omnes liberari, iisque domos restitui justit. Qua re cognita, qui in arcem confagerant, salutem pacis, deditionem secerunt. Recepta arce, caque

præsidio sirmata, Neapolim rediit pres sam muniti naturali situ oppidi expugnatione ingens nomen, & gloriam adeptus.

# BARTHOLOM: FACII

RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

## LIBER TERTIUS.

Am hyems instabat, cum literæ ad Alphonsum delatæ sunt, quibus in Hispaniam accersebatur. Namque inter Joannem Hispaniæ Regem, ac fratres ejus oborta contentio, ac discordia co usque creverat, ut a profectione absistere nullo modo posset. Inimicitiarum causa suerat, quod Joannes Henricum Alphonsi. fratrem, cui Galleciæ principatus obtigerat, in custodia tenebat, propterea quod Catharinam sororem, sese invito, uxorem acceperat, quæ, cum existimaret non passurum fratrem, ut illi nupta esset, cui maxime cupiebat, magnis itineribus in Aragoniam clam fratre contenderat. Itaque constituit Barcinonem quamprimum trajicere, iisque convocatis, quorum consilio utebatur, profectiopis suæ necessitatem pluribus verbis exposuit. Posthæc res ordinandas conversus, Petrum fratrem summes rerum præsecit, multis summa nobilitate, & consilio viris, consilio in rebus administrandis uteretur, ei adhibitis. Et ut non minus armis. quam consilio partum Regnum sirmaret, non exiguum peditum, atque equitum numerum ei attribuit : neve duces deessent, per quos res bellicæ, si opus soret, gererentur, Jacobum Caudolam, ac Bernardinum Cardam homines rei militaris peritissimos mercede conductos ( hi ad mille equites ducebant ) apud eum reliquit, cives, ut in side, & officio permanerent, fratrique obtemperarent, exhortatus. Imprimis vero palam professus est, non esse sibi in animo Reginam Regno spoliare, sed tantum efficere atque eniti, ne per invidiam atque per odium corum, qui apud illam gratia, atque opibus pollerent, ex eo Regno pelleretur. quod a se, sugato Regina hoste, pacatum esset, quodque sibi post Reginæ mortem successionis jure deberetur : tantumque abesse, ut eam vellet Regno exuere, ut nihil æque optaret, quam ut, positis certaminibus atque inimicitiis, cum illa in gratiam rediim: fimul spe celeris reditus sacta, omnibusque diligenter provi-

## 42 BARTHOLOMÆI FAÇII

fis, Cajetam traiicit, eique Antonium Lunam cum præfidio præs ficit, confirmatisque civium animis, cum duodeviginti rostratis, ac onerariis duodecim in altum evehitur. Vix dum e Cajetæ conspedu classis abscesserat, cum subito exortus Africus naves dispulit : ipse cum paucis rostratis summo remigum labore ac nixu retro ad Cajetæ portum delatus est. Cæterarum aliæ Pontiam, alize propinquas infulas tenuerunt. Post sedatam tempestatem, folutis navibus, Pontiam, quo reliquam classem cursum tenuisse suspicabatur, petiit : ibi totam nactus classem ( nulla enim riavis perierat ) onerarias, quæ triremium cursum sequi non poterant, ad Stoechades infulas convenire jubet; namque statuerat ex itinere Massiliam oppugnare, quod Ludovicum, qui adhuo Romæ erat, cum Joanna amicitiam renovare, novaque belli confilia agitare acceperat. Itaque Joanni Cardonæ onerariarum præfecto imperat, uti ad Stoechades infulas cum navibus proficifestur, ibi se eum cum rostratis præstolaturum monet, si eo prior advenerit: si inde discesserit, non expectatis onerariis, sele tamen literas arundini illigatas in demonstrata quadam insulæ parte relicturum, quibus quid a se agi vellet scire posset; sin vero ipse prior venti beneficio præveniret cum onerariis, uti eum ibidem anchoris jactis expectaret : neque pronuntiaret velle se Massilians oppugnare, ne quid de ejus consilio Massilienses præsentirent Ipse altum petens cum triremibus ad easdem insulas contendebat, & jam ad Planasiam insulam pervenerat, cum iterum oborta mari tempestas classem disjecit, onerariisque altum tenentibus, rostratæ in Niceæ portum delatæ sunt. Prosperum deinde ventum nactus, ad dettinatas infulas eursum contendit. Ibi cum onerarias eodem convenire justas, non reperistet, suspicatus eas vento jactas Barcinonem petisse, ne Massiliæ oppugnationem differret, institutum curlum persequi decrevit: accitisque ad se triremium ductoribus, quod ad eam diem occuluerat, confilium eis aperuit, hortatus uti præsentibus animis rem susciperent, quæ ingentem ils gloriam, prædamque allatura esset, nec vererentur, quod onerarize abessent; facile enime Massilienses inopinato suo adventu opprimi posse: at certe, quando res ex sententia non succederet, absque detrimento discedi posse.

Cuncis operam strenue pollicent:bus, postridie idoneam ad navigandum tempessatem nactus, sub quartum noctis vigiliam ad parvam admodum insulam, quæ in conspectu Massiliæ est sita, classem appulit, ibique agere de tota oppugnandæ urbis ratione compit. Difficilem saciebat oppugnationem loci situs non natura mo-

do, sed etiam opere permuniti. Namque Massilia a tribus ferme partibus mari alluitur, pars reliqua altis mœnibus circumdata est: quæ pars austro exposita est, hanc rupes ingens inexpugnabilem facit. Sinus introrsus recedit, qui portum efficit perangustis faucibus. Duo excelsa templa cum præaltis hinc atque hinc turribus portum claudunt: inter quæ Syrtis quædam posita eas saucium angustias coardat, ad cujus extremum sita est Pharus manu facta, quæ cum altera parte, qua altius est mare, serrea catena jungebatur. Hac loci natura freti Massilienses, conspecta classe, de cujus adventu per quoldam Nicæenses cognoverant, Regios conatus contemnere videbantur, & ob eam rem nulla ex circumjedis agris auxilia accersierant. Sed multis sæpe urbibus negligentia exitio fuit. Sæpe contemptus hostis ingentem calamitatem atulit. Erat forte in ipsius portus saucibus navis quædam oneraria. Hane, visa regia classe, confestim mali fastigium ad turrim, quam proxime appulsam nautæ religarunt, quam Regii aggressi cum triremibus quatuor, cum inde vi divellere nequirent, Alphonsus turrim ipsam a terra oppugnare primum constituit. Huic vero turri, ut ostendi, catena junca erat. Itaque triremium quatuor sohortes confestim in terram desilire præcipit, ac turrim oppugnare. Nec multo post ipse cum paucis eodem prosecus est. Dura erat ejus turris oppugnatio iis, qui in præsidio erant, creberrime grandinis modo lapides, atque omne telorum genus inicientibus. Quod ubi Alphonlus animadvertit, exterioris circuli portæ illico faces injici imperat. Míraculum rei adiiciunt, subito coorto imbri, flammam rellindam, cumque iterum injectus ignis portam denuo corripuisset, rursus imbris casu incendium obrutum. Quæ res cum esset a plerisque in religionem versa, & ob id absistendum ab oppugnatione censerent, justit Alphonius, ut tertio ignem conjicerent, non passurum se ulterius conjici affirmans. si tertio ab imbri desenderetur. Itaque cum tertio saces injectæ essent, consessim nullo jam obstante imbri, ssammæ vis portam hausit. Quo casu qui in turri erant conterriti, Regi polliciti sunt se nullam inde vim facturos, si ab ipsius turris oppugnatione absisteret; ac si accideret, ut urbe potiretur, sese in ejus potestate fore. Quibus auditis Alphonsus, ne ibi diutius tempus tereret, latis sibi esse arbitratus; modo eos non haberet adversos, ita se omissurum oppugnationem respondit, si propugnacula turris dejicerent; quod cum illi haud cundanter fecissent, ad triremem regressius, Joannem Corverium cum triremi testa ad secandam F 2 catenam

#### 44 BARTHOLOMÆI FACII

catenam cum dolabris anteire imperat. Itaque celeriter profectus catenam ex mari in lembos tectos extractam cardere aggreditur. Tum ex altera turri, atque ex urbe tormenta, ac saxa in triremem conjecta. Lembi etiam plerique hostiles adversus Regios tela jacientes catenæ sectionem impedire conabantur. Cæterum triremes reliquæ turrim, quoad tuto poterant, subeuntes propugnatores sagittis incessebant, nec in muro apparere patiebantur. Inter hæc navalis quidam socius Alphonso detulit else lembum quendam intra portum incustoditum, qui facile capi possit, cæterum remis inermem, quo comprehenso atque armato, terror injici oppidanis possit. Quod ubi accepit, eum consessim arripi, remosque inferri, atque armatis hominibus compleri imperavit. Id cum firenue fecissent, duos oppidanorum lembos in se concite venientes invadunt, capiuntque, & ad quadraginta lectos viros in iis imponunt, quibus cum portum obeuntes naviculam quandam adorrà comprehenderunt : qua capta, & armata, reliquas omnes onerarias, quæ in portu erant, coepere. Hic tantus rerum successius Alphonso spem attulit, quando ipsa catena serro secari non posset, urbem ab ea parte cum navibus captis capi posse. Ingens vero certamen ad catenam erat, contendentibus summa vi hoslibus, ne claustra perrumperentur. Qua tandem rescissa, consultatum (nam jam prima nodis vigilia erat) utrum reda in portum uno agmine irrumperent, urbemque oppugnarent, an oppugnationem in posterum diem differrent. Suadebat Joannes Cardona ut in posterum diem certamen extraherent, nec per noctem in urbe maximæ parti ignota, prælia consererent, rem magni discriminis esse affirmans noctu cum oppidanis pugnare, quorum tela certiora futura essent præseserentibus regiis per urbem saces, quæ quidem fequentes proderent. Contra Corverius, ne respirare territos lineret , dum nox terrorem augeret , satius suisse dictitans portus claustra non abrupisse, quam iis abruptis prælium differre. Futurum facile oppidanis, auxiliis extrinsecus accersitis, eos postridie ingressi urbis prohibere. Cujus consilio approbato, Alphonsus confestim triremes in portum magno impetu invehi præcipit, atque in molem pontes exponi. Ipse inter primos processit, contemptis iis, qui de turri pugnabant. In hoc ingressu grave saxum tormento æneo ab oppidanis excussum, mirabile didu, cum supra ejus triremem deserretur, navali cuidam socio umbonem modo, qui ab ejus balteo pendebat, toto corpore intacto atque illæso, diffractum abitulit. Et jam oppidani conglobati in molem concurre11 90

currerant, ao ne descensio in terram sieret, contendebant: eratque difficilius hos loco pellere propter loci angustias, quod multi simul pugnare non poterant. Quod cum Alphonsus animadverteret, rollratas quatuor eam partem circumire jubet, expolitisque in terram militibus, desuper cum clamore se ostendere, ut, metu injecto, holles inde averteret. Quod cum illi strenue effecissent, tantus oppidanos pavor, & trepidatio coepit, ratos urbem captam effe, ut, deserta statione, in sugam se conjecerint. Quibus terta dantibus, regii e navibus certatim desilientes eos insequi, atque agere tota urbe cœperunt. Et, quoniam multi de tectis pugnabant, proximis domibus ignis injectus est: qui paulatim vento adjutus, cum mox eum vicum comprehendisset ( namque omnia prope ædificia extrinsecus contabulata erant), mutato vento in aliam urbis regionem deferri cœpit, totamque hausit. Posthæc fine omnium admiratione, cum ventus in contrariam partem Estare coepisset, totam regionem oppositam absumsit: atque ita variante vento, nulla pene oppidi pars ab ignis violentia integra supersuit. Fugabantur interea tota urbe oppidani, diripiebanturque domus, ad quas incendium non pervenerat, multique corum in viis fugientes cadebant. Fæminarum, puerorumque romploratus per urbem fugitantium, atque ad portas discurrentium regiorum aures complebant. Itaque oppidani, desperata salute, exportatis, quæ pro tempore potuerunt, urbe protinus excessere. Tum regii, in omnes urbis partes excursione facta, eam continuo in Alphonsi potestatem redegere. Urbe capta, Alphonsus matronalis decoris haudquaquam oblitus, earum foeminarum, quæ in templa confugerant, injuriæ parci jussit; easque spectatæ integritatis viris, ne a militibus probro afficerentur, servandas tradidit. Quae, cum ad eum pro conservata pudicitia magnam auri, ac gemmarum vim, quas secum detulerant, missient, ultra libertatem, & ea omnia sese iis dare dixit, potestatemque secit, pri ad suos mitterent, qui eas ex urbe deducerent; iis, ut res omnes, quas ab incendio conservaverant, exportarent, permilit. Postridie sorte duo navales socii vestem, qua Divi Ludovici corpus induebatur, & calicem, quo is in facris uti solebat, quod corpus pridie magna cura in ipso prælii ardore conquisium non invenerant, ex præda ad naves deportabant. Unibus tebus a

Massiliensi quodam cognitis, illico Alphonsus eos ad se perduci justi. Et primo quidem corpus a se inventum non negarunt: ca-

terum dum naves repetement, ut locios, atque adjutores vocarent; quod

quod ipsi tantum onus serre non possent, loculum interea, ubi corpus reconditum inerat, igni haustum. Quibus cum creditum ellet, dimissi sunt. Alphonsus tamen neguaquam animo conquieverat, ejus inveniendi percupidus; putabat enim, id quod evenerat, corpus ipsum metu occultatum, ne ab inventoribus aurum loculo circumpolitum reddi oporteret. Itaque cum audisset gubernatorem triremis, qua illi vehebantur, una cum iis affuisse, hominem ad se confestim accersi imperat, & quidnam de ipso corpore sactum sit percontatur, qui cum pertinacius affirmaret crematum esse, suspensa ad malum triremis antenna, terrore mortis injecto, verita: tem expressit, atque ubinam corpus celassent confiteri coegit, Quod ubi agnovit, e velligio eo profectus, corpus ipfum cum fumma veneratione in rostratam, qua ipse vehebatur, deportari curavit. Hunc yero casum Massiliensis senior reserebat (rem dicu miram) quendam specultae sanctitatis virum, jam ab inde annis quinquaginta, eo tempore Massiliensibus eventurum prædixisse. Ejus diei poli diem tertium omnibus urbem deserendam censentibus, quod 🗪 piæ, propter bellum Hispanum jam destinatum animo, imminuendæ non essent, urbis autem præsidio multo milite opus erat, nævem ingressus urbem præsidio vacuam reliquit,

Ea clade Massiliensium in Galliam perlata octingenti serme e Burgundia equites ad Alphonsum proficiscebantur, stipendia sub 🗪 ( nam per id tempus Joannes eorum Princeps Britanniæ adjunctus ... cum Galliæ Rege bellum gerebat) faduri, Cæterum, quas dixi, cau-Lee, ac belli insuper Hispani moles, ne quid amplius in his locis moraretur, cogebant; quamobrem in Hilpaniam, uti constiquerat, ire perrexit. Necdum multum navigando processerat, cum subito exortus in adversum ventus adeo mare commovit ut, dispulsia pavibus, vel preciosiarum rerum jacturam sieri opoltuerit. Hæ tamen post longam jactationem Palmosam, nulla 🗪 mnino amissa, delatæ sunt. Inde paucos moratus dies, dum 🔼 datos reficeret, tranquillo vedus Barcinonem trajecit, Lætus iis, ac maxime jucundus ejus adventus, ut diu desiderati Regis, ut glorioli victoris fuit. Jam enim ad 🗪 , atque adço in omnem Hispaniam tot rerum ab eo prospere simul & magnifice gestarum fama pervagata fuerat, quibus Cathelonicum, atque omne Hisparum nomes non mediocriter illustratum esse animadvertebant. Itaque, quam maximo honore potuerunt, ejus adventum celebravere, nulla re prætermissa, quam ad id munus pertinere existiv marent. Nec minus centere Cathelonie, atque Aragonie civi-

tates.

tales, ac reguli ejus salutandi & congratulandi gratia Barcinonem prosecti, inter se de officio certabant. Fuit autem hic an-

mis ab adventu ejus in Juliam tertius.

Interea Joanna ob Afphonfi discellum occasionem, ut sibi videbatur, nacta, qua amissam urbem Neapolim reciperet ( magnum enim militum numerum ab Alphonlo transvedum in Hispaniam sciebat), de revocando Ludovico, quem ante pro hoste habitum Regni finibus expulerat, confilium coepit. Cumque Iciret Martinum Pontificem Maximum illi amicum elle, nulliulque opera facilius reconciliari posse, legatos ad eum misit, qui ea de re agerent. Nec fuit Pontifici difficilis ea reconciliatio, Ludovico cam rem ultro, & maxime expetente. Renovata igitur amicitia, ac fœdere, Ludovicus ex holle holpes repente factus. Averlam ad Joannam profectus est. Ea conjunctio maximæ voluptati fuit Andegavensi factioni, quæ prius, Ludovico expulso, omni prorsus spe sibi exuta videbatur recuperande in perpetuum dignitatis. Itaque clam inter se occulta consista agere, atque illius rebus, quoad tuto possent, favere coeperant. Multique etiam ad eum sese Aversam contulerunt, operant, studiumque omne pollicentes. Cum autem Joanna, & Ludovicus sele Neapolim, czeterumque Regnum privatis vigibus recuperare polle diffiderent, externa auxilia poscenda censuerunt: ea maxime, quæ mari pollerent. Ea-tempestate Philippus Maria Mediolanensium Princeps, cujus opes omni Italiæ formidolofæ erant, urbem Genuain propter Civium difsidia, tenebat, eratque ingens ejus: auctoritas, terra quidem propter equestres copias, quibus abundabat, mari vero propter Gemuenles, quorum in rebus maritimis magnæ opes erant. Hujus itaque amicitiam imprimis fibi petendam duxere. Nam cum fibi classe imprimis opus esse animadverterent, eam non aliunde commodius, quam e Genua se consequi posse intelligebant, pitelertim cum scirent Genuenses ad veterem amicitiam in thrumque pronos esse. Quod consilium cum Pontisex comprobaret, legati ad Philippum, ac deinde ad Genuenses missi, lique suadendo persecere, uti bello adjuvarentur. Alphonsus per id temporis Genuensibus infensus erat, propter Corsicam a se bello petitam. Itaque facilius in ea re Philippo oblequuti, onerariarum duodecim, ac triremium quinque & viginti classem effecerunt. Huic classi Philippus Guidonem Forellum, unum e copianim ducibus, præesse voluit, patientibus æquiore animo Genuensibus alienigenam hominem advertum foederis formulam classi præse-

#### 48 BARTHOLOMÆI FACII

dum dari, quod eos pecunia in classis stipendium Philippus adjuverat. In eam classem, præter navales socios, lectissimum peditatum, equitesque complures misit, qui, ubi quid terra gerendum foret, hostium impetum sustinerent. Ad X. millia hominum, qui pugnare possent, in ea classe suisse accepimus. Dum ea paratur, Joanna, ac Ludovicus de recipienda primum Cajera agere cæperunt, cujus rei facultatem classis beneficio sibi oblatam videbant. Erat enim ea urbs & ad classis receptum portu tutissimo peropportuna, & propter vicinitatem ad bellum Neapoli, atque adeo. universo agro Campano inserendum maxime idonea ( neque enima abest a Neapoli plus sexaginta millibus passuum), egitque Joanna cum Christophoro, ac Rogerio e Cajetana stirpe Regulis, quibus in ea urbe magnæ clientelæ erant, propter oppida, quæ tenebanæ Cajetze circumjeda, ut in adventum classis Cajetanorum animos eorum, quibus amicis utebantur, præpararent. Pollquam vero Petrus Regius frater certior factus est Genuenses pro Joanna, &: Ludovico Philippi justu classem moliri, coado in urbem frumento, omnibusque ad oblistendum necessariis attentiore cura præparatis, ad Bracium misit, qui rogaret, si Alphonsi statum salvum esse cuperet, uti Neapolim quamprimum cum exercitu contenderet. Bracius per id tempus adhuc urbem Aquilam obsidebat. statuerasque non prius ab obsidione discedere, quam eam coepisset quod intelligebat ( urbe illa ditionis suse facta ) postea in manua ejus fore, cui vellet Neapolitanum Regnum tradere, Regesque, qui de Regni possessione certabant, amicitiam ejus magno empturos esse: qua propter irrita ad cum legatio suit. Adversus quem aliquanto post, ita postulante Pontifice, ac belli sociis, cum Sfortia a Regina cum exercitu mitteretur, in transitu Aterni shaminis ( quem nunc Piscariam ab oppido vicino vocant ), duma periclitanti armigero opem ferre conatur, verticibus rapidis, cum equo in profundum absorptus, nusquam postea apparuit. Nec multo post Jacobus Caudola, ac Franciscus ipsius Ssortias filius adolescens jam tum magnæ expectationis, cum copiis eodem missi, cum per montana supra Aquilam venissent, ipsum Bracium per contemum hostium patientem omnes prius copias in planum descendere, quam pugnam inciperet, acie vicerunt, eo cæso, totoque exercitu prope capto.

Inter hæc Genuenlium classis parata atque instructa e Ge-t nua solvit, caque cum ad Cajetæ conspectum pervenisset, iis, qui Alphonsi partibus savebant, magno terrori suit.:

mec ob id, quod urbis munimento diffiderent, sed quod magnam civium partem Joannæ ac Ludovico affectam, rerumque novandarum cupidam intelligebant, quorum conatus pertimescebant. Et quamquam corum consilium Antonio Lunto præsecto urbis non obscurum erat ramen dissimulanter id serebat; nec punire sontes, nec expellere urbe ausus, quod verebatur, simul ac quæstionem de suspectis habere coepisser, ne illorum vim sustinere posset. Appulsa igitur sub urbem classe, expositisque in terram navalibus sociis, militibusque, Guido classis præsectus, pti monitus sugant, terra, marique Cajetanos eircumsedir; multique ed eum a Joanna equites cum Christophoro Cajetano in caltra accessere. Antonius, quoad potuerat, urbem mumierat, dispositis per muros vigilibus, &, nequid novi adversat partis homines moliri possent, observabat, quorum nullus primo classis adventu se ducem ad arma capienda profiteri ausus est. In triduo post coeptam obsidionem, cum non auderent vim sacere præsidii metu, terrorem injicitmi : doctit tam gravem obsidionem frustra tolerari i nam neque ab Alphonso Hispano bello occupato, neque a Petro ejus fratre, cui nulla fit classis, substdium ullum expedari posse, Smlum autem videri, ubi auxisium desperes, quod tueri nequeas, id tamen pertinaciter ob cupidsntem velle desenderé: mare a classe clausum, terra ab exercitu eneri, nec jam ulium obsessis essugium patere; urbem præteren non usque adeo munitam esse, ut tante class, tairtique exerciaus simul Joannæ, ac Ludovici vim sustinere possit; quapropter luze, & przesidii, civitatisque saluti consulendum, antequam hodis muros quatere inciperet. His perterrefactus Antonius, quod In iis, qui amici Alphonso erant, parum opis intuebatur, cedendum necessitati ratus, consilium salubre magis, quam honestum auripit, pactulque suam, & plessidii salutem, Neapolinu ad Pstrum-abiit, quo digresso, haud mora Cajetani deditionem secerat Wrbe Cajeda præsidio simmata, Guido tranquillum nactus mare Meapolim petiit, extraque teli jactum anchoras in portu jecit. Quod postquam Petrus animadvertity stationibus per muros, tormentique disposais, omnibusque cum cura effectis, quæ ad muniendam, tuendamque urbem pertinebant, ne quid eum falleret, circumspiciebat. Postridie haud procul a templo Maria Carmelitanze Guido, copiis in terram expolitis, caltra ponit. Levia dehino praelia invicem committi crepta. Dum autem Petri equitaan in Averlanum excursionem facit, Remandus Anechinus 3

qui sub Jacobo Caudola militabat, capitur, atque ad Ladovicum perducitur. Quem cum sciret Jacobo in primis charum esse, peridoneus ei est visus, per quem cum Jacobo de recipienda urbe Neapoli ageret. Itaque hominem seorsum placide affatus, quid ad Jacobum perserri velit, edocet, speque, & promissi ingentibus oneratum a se dimittit. Ille consestim ad Jacobum reversus, remotis arbitris, ei Ludovici mandata aporic Quæ ubi audivit, renuntiari jussit sese in id, quod peteret, paratum esse, & qui id exequi posset», meditaturum : in hoe confilium aliquot dies consumpti; neque-enim absque magno discrimine, & acts tanta res agi posse videbatur : erant enima apud Petrum & alii quidem præslantes copiarum duces præter Cathelonos, & Hispanos, ut ab eo cautissime agi oporteres • Czeterum classis przesentia ejus animum ad rem perticiendam comfirmabat. Tum magnam civitatis partem ad Joannam inclinase animadvertebat. Hate quamquam ab eo occultissime agebantur. tamen Petrum non latebant. Sed veritus bominis potentiam, difsimulandum existimabat. Erant enim in Jacobi manu portarum claves, ut periculium esset, si qua vis adversus eum parasetur ne uno momento propter auxilii propinquitatem cunda everteres. Molliendum igitur potius, & vincendum omni officio estis antmum ( si forte a proposito revocari posset), quam irritandum. & guod fine suspicationis significatione fieri posset, ne quid noces ret, precandum. Itaque nec urbis cullodiam omittebat, nec omnes uno tempore copias in hollem educi finebat. Sed pollquamer Jacobus confilia fua palant facta cognovit, maturandum ratus, priulquam ei vis afferretur, Ludovicum monet, ut Guidonem postero die in armis paratum esse jubeat, simul quidnam conside merit, edocet. Poltridie hostes instructa acie ad urbem succedent. veluti uscenia oppugnaturi. Quoti cum Jacobus animadverteret 💂 iis obviam cum equitatu, & magna peditatus parte repente predit. Carterum paulo polt primum congressium, quast corum vina sulinere non pollet, ex compolito cellit; hollesque sugientem consequenti una cum co. urbem invecti sunt. Hinc mmultus de trepidatio repente totam urbem pervalit. Hispani, Cathelonique, cognito dolo, ut quilque potuit, in tanto ac tam inopimato casu, alii arcem Regiam, alii alio essula suga sese receptamint. Quæ cum Petrus animadverteret, cedendum fortunæ arbitratus, & ipse in argem concessit: Hispanorumque, & Siculosum donnus dicepus, etli qui comprehenli limi, pro captivis hebiti

bisi; totaque urbe cum ingenti clamore discursum est, nec quioquam præter arces supersuit, quod non una modo excursione samun suerit. Qui arcem Capuanam tenebant, paullo post salutem pacis, deditionem secerunt: obsidebatur arx Regia: ad læe res frumentaria deesse coeperat. Magnus enim hominum numerus in ipso tumultu capue urbis in eam consluxerat. Sed eam inopiam unius navis interventus subleyavit: quæ, violentiore vento de industria expessato, pleno velo ad arcem delata, frumenum, quo erat onusta, invitis hostibus, exposuit.

Alphonius per id tempus in habendis delectibus, contrahendiique copiis occupatus erats cui postquam fenuntiatum est, amissa Neapoli, arcem oblideri, dignitatis sua else statuit, fratrem quamprimum oblidione liberare. Itaque Artalem Lunam cum parte classis; qua Barcinonem vectus fuerat, Neapolim confestim profirisci jubet, & , quæ frater imperaret, efficere. Isque securita tempessate usus, paucis diebus Neapolim prosectus est. Framento in arcem illato (jam enim Genuensium classis abierat), & arcem famis periculo, & Petrum oblidione liberavit. Ad ejus classis conspectum, Neapolitani consettim armatis moenia complevere stationibus opportunis, quibusque locis dispositis. At Petrus cum se civitatem ea classe recipere posse dissideret, omni turba inutiti inde sublata, classem conscendit, ac Siciliam repetit. Inter hace Alphonsus cum copiis Joannis Hispani Regis fines ingressus, et intentabat magis, quam inferebat bellum, quo, finitimis populis terrore injedo, Henricum fratrem dimitteret. Joannes quoque frater Navarrae Rex, qui ante Mentico rionnihil adversus suerat, ab Alphonio perfutius, mujato repente confilio, finadere Joanni ceepit, uti fratrem abire pateretur, seque non passurum, nisi id faceret, fratrem diutius distineri. Itaque Joannes, etsi eas paraverat copias, quibus Alphonlo obliftere le polle confideret, tamen omissis belli consiliis, dimittere Henricum statuit : quo dimalo, pax sada est: moxque Alphonsus, reductis copiis, in Aragoniæ fines rediit.

Dum hæc in Hispania aguntur, Thomas Fregolus, principatu Genuæ expulsus ad Petrum mittit, qui auxilium ab eo postulet adversus Philippi vim ac dominatum, quique doceat, quos populos in Italia amicos, quas clientelas in urbe Genua, atque in reliquis Genuensium oppidis habeat; nec dubitate se, si ab eo classe adjuvarentur, sore ut, ejecto Philippi præsidio, urbe potiatur: debere illum meminisse accepts a Philippi

lippo gravissima injuriae, a quo & ipse ex urbe Neapoli experisus lucrat, & Alphonso fratti omnis prope spes adipiscendi Regni adempta. Non placuit Petro ( etli ira , atque indignatio animum ejus ad ulciscendam injuriam stimulabant ) Quicquam super ea re decernere, antequam Alphonsi voluntatem cognosceret. Itaque continuo ad eum misit, qui ejus animum suscitaretur. Quo ad se prosecto, Alphonsus animo reputans nullam serme aliam gentem sibi Neapolitanis in rebus adversari posse, ac facile fore, ut, Thoma Genuze principatum obtinente, iple custo classe proficiscens, Reginam, quæ promiserat, præstare compelleret, placere sibi auxilium Thomae serri remuntiari justit. Cultus voluntate cognita, Petrus sumpto commeatu, cæterisme necessariis in classem impositis, ad portum Pisanum cursum dirigit. Ibi Baptista, & Abramus Thomas fractes cum duabus Florentinotum rostratis ejus adventum opperiebantur. Cum hac class quatuor & viginti naves longæ erant. Bantilla, & Abramo ducibus in Ligusticum simum prosectus, oppida mari victna circumire, terroremque ingentem adversariis inserre coepit: & modo Clavarum, modo Genuae portum, modo Savonam petens, omnia infelta faciebat, nec, nisi insigni magnitudine, naves commeatus importare in oppida patiebatur. Si quando in hominum Fregolæ factionis naves incidebat, has ablque detrimento, atque inviolatas dimittebat, adversariorum vero capiebat. Quod cum inimici animadverterent, quæ potuerunt, ex amigarum delectibus præsidia in oppida suspessa, aut minus tuta confession miserunt.
Inter hæc in spem Baptisla Sigessri potsundi adductus (quod oppidum a Genua triginta millibus distat) Petro persuadet, uti cum classe eo se conferat : multos amicos sibi in eo oppido esse, qui ingressum pollicentur; horumque Principes esse Laurentium, F. dericum, & filios, suæ factionis homines: quo oppido capto; reliquus illius oræ populus aut voluntate, aut metu deditionetia facturos. Hæc cum dixisset, Petro consilium approbante, Sigestrum prosedi sunt. Situs oppidi hujusmodi erat. Locus est apclivis, leniter sese a littore in montem attollens, insulæ prope modo, undique mari circundatus: una tamen litoris pars continentem attingit, non latior ferme passibus centum: utrinque stationem habet lembis, ac triremibus tutam, ipla montis natura maris impetum coercente. Sed non utraque statio eadem tempestalte tuta est; namque ciente procellas noto, cam partem, que Africo exposita est, naves petunt; rursum stante Africo, ad

eam.

pertent, que ad Notum vergit, mutata statione se recipiunt, ipsorumque venterum impetus magnam in utrumque litus arenarum molem vehunt. Qua de re essi tellus ipsa sossione facilis est, tamen oppidum in insulam redigere difficillimum foret, aque adeo pene nulla ut arte essici, rationeve posset. Extra hanc peninsulam, in qua oppidum sum est, vicus erat nullis impenisus circumserutus, adversa factionis hominibus frequentior: namque in oppidum traderet faction plus poterat. Laurentius cum suis perpetuo intentus stabar, ut, cum primum classis accessisset, Baptislae oppidum traderet. Itaque ad primum ejus adventum, pulsa adversa sactione, Baptislam intromissis. Quo casu, qui contrarize sactionis erant, conterriti, in montes propinquos, mox Centuriam (incolæita appellant) amicis frequentem, qui mons inter Sigestrum, &

Clavarim ell, sese sugientes receperunt. Ea re a Gennensibus Philippo muntiata, Nicolaum Guerrerium rum multo peditale, equitatu pauciore (quod in montanis locis pedi-.aum ulus major erat) confestim eo proficisci justit. Ad Ex millia hominum ii fuere. Ad hace Genuenses onerarias quatuor ingentes, quae mari oppidum vexarent, misere. Nicolaus primo Compianum cum exercitu profectus; quod oppidum in Apennino est situm , in agri Genuensis confinio, priusquam ulterius progrederetur, ejus regiopis peritos aliquot confuluit, quanamelibi transeundus Apenninus 'esset'. Duo enim erant itinera, per quæ Sigestrum aditus patebat, denis ferme paffium millibus inter se distantia, utrumque potro difsicile, ac periculosium, ununz per vallem, quam Sturlæ vocant, alterum haud procul a Varisio oppido. Caeterum id remotius, ac multo minus tutum videbatur, propterea quod in iis locis Abramus sagnam agrellium manum ex amicis comparatam habebat. Namque Joannem Ludovicum, ac majorem Fliscorum fartem, summa pobilitatis viros, quorum dominam ea loca tenebantur, amicos atque adjutores habebat. Liaque Nicolaus astu utendum ratus, callidum pro tempore confilium capit. Ligures complures expeditos, quibus ca regio nota erat, confossim deligit: hosque ante sucem postridie Varifii iter ingredi prædent, longoque agmine, plerisque militaribus signis interjectis, quo majoris multitudinis speciem atque opinionem hostibus præberent, incedere. Qui; ut enumpeme luce in collibus apperuere; confession iis, quir montes, squem Sanciam Mocant, insederant, uti erat constitutum, sumo significare coeperunt. Qua re Abramo nuntiata, extemplo cum ea manu, quam coggent montem metiit, hollesque citato agmine persequitur. Idem Vallis Sturiæ incolæ, depulsum a se perioulum opinati, secere:

cere, desertisque collibus, quos insederant, Varissuns versus contra tenderunt. La re cognita, Nicolaus præmissis levis armaturæ hominibus, cum agrestibus, plerisque, qui colles ab hoste desertos occuparent, iple cum reliquo exercitu per vallem Sturlæ iter facit, vicilque passim direptis, atque incensis, colles, per quel eundum erat, gradatim occupat, ne holles a tergo urgere polsent. At ea manus, quam per Varisii iter missam demonstravimus, ut vidit Varisso motos hostes sese citatim insequi, effuso cursu per montes serri coepit; instantibus jam a tergo hostibus, sose plerique e subiecta rupe dejecerunt. Interea nuntiatum est Abramo hostes, Sturiæ Vallem ingressos, eam late populari, atque vallare, Et primo quidem fumus prospectus ardentium tectorum mox foeminarum, & puttrorum clamor opem poscentium audims majorem suorum partem ad sua desendenda resocavit. Ipse quoque Abramus, intellecto hostium dolo, cum iis omnibus, qui se cum erant, cumque equitatu, quem a Florentais acceperat, endem cucurrit, hollesque jam longe progressos insequents, ut vidit se assequi non posse, reda Sigestrum petit, ac Nicolao, nullo jam oblistente, per Lavaniæ ampis vallem, diversa via "Clavárum profeção, ibi donec delectus imperati a Gennentibus convênirent, confisere influs est. Interim Baptisla, & Abramus ante Sigestrum oppidum castra in littore postuerunt, sossamque, & vallum ad utrumque litus ( nam' a tergo oppidum castra in litore munichat) a fronte perduxerunt. Petrus cum classe ad litus stabat , alterumque castrogum latus tuebatur . Postquam Nicolaus, persedis navibus, ac delectibus, se satis sirmum, atque instructuin videt, Sigestrum petere instituit. Abest autem Sigestrum a Clavaro non plus quinque millibus passium. Caeteram ster plantmum confragolium, & præceps. In medio ferme Canturia mosts est; quem paulo ante monstravimus, ab adversariis magno præsidio communitus: supra Sigestrum collis est, qui Saltus ab incollis dicitur, qua brevis ad oppidam descensus est. Hunc cum scires Nicolaus per speculatores ab hostibus insessium, magnam popularium, atque agrellium manum per superiores montes circummilit, qui, dejectis inde hostibus, continuo collem occuparent. Quod postquana Baptilla animadvertit, consellim summissa peditatus parte, qui collem tuereux, ipa reliquas copias in actem producit. Petrus quoque sub eundem collem, quam proxime potest, classem, admovet. Nicolaus composito agmine iter saciebat, cum interes, qui cincummissi ah eo suerant, e superiore parte magno impette

h hoftes invedi funt. Quod postquam conspicatus est, peditatum consession summisse, qui hostes lacelserent. Ita superne simul & fronte impugnabantur. Non tamen usque adeo animos remiserunt, es collem subito deserverint, sed cominus pilis, & gladiis rem gerentes, fortiter aliquandiu restiterunt, multaque vulnera & intuberone famul, & acceperant: e classe multi eorum manu balistis, ac tormentis feriebantur. In viarum angustiis par utrinque virvus erat: sed cum sortius premerent, qui de superiore loco pugnabant, cedere dozdi: Tensim, deserto colle, sese ad equites in planitiem receperunt. Occupato faltu, Nicolaus, celeriter in subje**los ca**mpos descendit, namque ante oppidum duorum militum, aut eo amplius, planities patebat, traductoque omni exercitu. esque saltu de circumjedis collibus insesses, ac præsidio sirmain, haud procul ab holtium caltris caltra poluit. Baptilla, quod equitam inferior erat, in callra copias reduxit, præliaque invicem quotidie conserebantur e non tamen ut in universi certamiais fortunam devenirenir. Nicolaus equitatu prævalebat, 👫 classe 🌓 jatere circumfula multi fuorum tum militum, tum equorum main helistis icii cadebant. At naves tres Genna prosectio total mentis, & omni telorum genere caltra infella faclebant.

In hoc rerum statu Nicolao nuntiatum est, Joannem Ludovicum. de quo paulo ante mentionem feci, cum magna popularium manu. Varisio per Sturie Vallem in auxilium Baptista proficisci, brepique supra caput iis assuuriss, dejectisque, qui colles tenebant, yallis fauces occupaturum. Quapropter veritus, ne reditu intercluderetter, iple confestim cum parte equitatus, dissimulata suga, ad sum faitum progressus quali venturos hostes transtu prohibiturus, reliquas copias composito agasine se sequi justit. Cæterum qui in eastris manferant, ut se desertos a que conspexerunt, tempultuosinus, ac fine ordine abeuntium verlight lequuti funt, poliremolque adorin higam conjecerunt. Horum fuga confeeda, qui antecesse, rant, & ipsi, desertis collibus, sugere essusus coeperant, nec ullius vi, ant imperio retineri poterant. Fugientibus per saltuta ( is veso est mons, quam supra memoravi) classis, qua ad radices Suberand terrorem augebat; latera enim auda manu balistis præbentes, multa inde vulnera accipiebant. Ad tria millia mercemariorum militum capta, reliqui sele essulo cursu Clavarum; unde venerant, receperunt; jique navibus invecti, quod terra tuto reverti in Galliam Cifalpinam non poterant, Genuam trajecerunt. Secundum hanc pugnam Petrus, as Baptilla Rapalhup appidum

profecti, expositis in terram navalibus sociis una cum' Abrano-? primo impetu oppidum cospere, magna cnim pars oppidanorum Frégolis favebat. Ingressi deinde vallem, ad cujus exitum oppidum situm est, insectari agrestes coeperunt, qui gregatim in colles convenerant. Erat autem per id temporis Antonius Fliscus Fregolis inimicus: is igitur, contracta popularium, & cliensum-noca parva manu, præter delectos Gentia ad le missos, in eam valiem descendit, hostesque adeptus ad naves republi. Post hæc Per trus cum classe Ligusticum sinum circumire rustus coepit: multas que detrimenta, iis præsertim, qui adversæ sactionis erant, inse rebat; nec frumentum, aut aliud commeatuum genus important patiebatur. Sed hæc mala minus gravia civitati erant, quam reliquæ provinciæ; quoniam onérariis, quæ magnitudine excellebant, rostratæ navigationem inhibere non poterant : ad cæters vero oppida terrestri itinere e Gallia Cisalpina, interdum mari majoribus navibus deferebantur; sed sumptu maximo. Ex quo navigatio, ac mercatura apud eos, qui maritimam oram incole-Bant, omnis conquieverat: quotidieque ad Senatum Genueniem. & ad eos, quos Philippus Reip, præsecerat, graves querela des ferebant, atque ut, corum calamitatibus consuleretur, precabantur; Quibus rebes cognitis, Philippus veritus, ne Alphonii bellum Gemae rebus discrimen ob Fregosam factionem afferret ! si classie ejus in Ligustico sinu diuminiotem moram saceret, de pace cum Alphonso agendum cermit. Mills igitur ad eum in Hispaniane legatis, Bonifacium Corsicæ caput, quod pax alier impetrari non poterat, ei se traditurum, insciis Genuensibus, pactus. exolvere promissum non posset, Genuersicenatu renitente, Veneris portum, atque Ilicem, due in portu Lunz Castella nama rali situ finunitissima, Bonisachi loco ei tradidit, atque ita pas convenit psedusque istum. Digrediens e Ligustico sinu cum classe Petrus ad Cercinam Afrorum insulam profectus. exposições in terram navalibus sociis, primo impetu eam coepit, ac diripula incolisque omnibus utriusque sexus, præter eos, qui in sylvis de lituerunt, in servitutem adductis, in Siciliam rediit: eo videlia cet confilio, ut Neapolitani Regni oras vexaret, atque les a navigatione arceret.

Dum hæc geruntur, Joannes atque Henricus Alphons frattres, qui post sactam, quam dixi, pacem in pristinum statum apud Joannem Hispaniæ Regem restituti, cuncta rursus administrare, atque agere coeperant, Alvanum Lumam, de cuius

يغو.

consilio Joannes omnia gesserat, donec inter illum, & Alphonfum discordia viguit, quod illos potentia æquare, atque eorum auctoritatem elevare nitebatur, e medio excedere, & in oppida sua abire coegerunt. Erat hic nobili quident loco nams, catterum propter scientiæ rei militaris opinionem summum apudi Regem dignitatis gradum adeptus, omnia seu belli, seu pacis munera per se geri voleba. Eo igitus a Rege distracto, & a Regni negotiis in otium conjecto, Joannes, atque Henricus, ut dixi, cunda agebant. Cæterum commune Regnorum malum invidia rursus eam sidem, quæ inter eos, ac Joannem Regem renovata erat, e medio sustulit. Quidam eram e Regni primoribus, quibus fratrum potentia invisa erat, variis suspicionibus injectis, denuo inter illos, ac Regem dissensionem pepererunt; atque, ut eorum opes everterent, Joanni persuasere, uti Alvarum, qui jam tum alterum arbum jacebat. & a spe recuperandæ dignitatis pristinæ longe aberat, ad capessendas una secum Regni curas revocaret. Qui incundanter profedus, ut vidit se pristinam auctoritatem adeptum, Joannis, & Henrici statum demoliri, ac labefactare coepit, brevique fautorum ope, atque opera effecit, ut utroque a Regni curis amoto, de sui unius consilio, ac voluntate ('ut consueverat ) cunda Rex gereret. Ea vero res maxime Alphonsum movit. Anno igitur post factam pacem serme quarto tantam initiam minime ferendam diutius existimans, cum intelligeret non posse fratres, nist Alvari potentia imminuta, amissam dignitatem recuperare, ad Joannem scribit velle se aliquot dies Regni curis vacuos una cum eo agere. Simul ad mille equites, lectissimam juventutem , quorum plerosque e notabilitate Hispaniæ ad se sludio partium traxerat, consessim convocat: sub specie ludorum equeltrium, quos agere instituisset, cum ad eum pervenisset, multa arma iis certaminibus apra parari jullet. Ejus profectio Alvaro in primis suspecta fuit, ne suo detrimento instituta esset. Quapropter minime cessandum ratus, ad artes se convertit, quando aperte vi uti non poterat. Adducto igitur in duspicionem Alphonso, quasi vellet Joanni Regnum adimere, coaais raptim, quas potuit, Registiussu copiis, Alphonso jam Regni Hispani fines ingresso cum Rege obviam processit. Quod ube Alphonfus agnovit, delectu raptim habito, quando confilium non succedebat, vi agendum aperte ratus, tria millia peditum equitatui addidit, progressusque ad Aegyptam appidums plano, ac pasenti loco caltra poluit. Ea re cognita; Joannes cum Alvaro ci-

tato agmine iter facientes in colle edito, unde Alphonsi castra conspici poterant, consedit. In hac castrorum propinquitate quotidie magis ac magis irritabantur utriulque partis animi : paryaque prælia invicem committebantur, iisque Alphonsus, quod equitatu plus poterat, superior evadebat. Cæterum aliis super alios in dies adventantibus, pollquam Alvaro vilum est Joannem latis instructum ad certamen esse, sortunam prælii experiri, quod ad eam diem reculaverat, statuit. Lt iam uterque exercitus conflidurus erat, cum Maria Alphonsi uxor, eademque Joannis sorce intervenit, seque viro, & fratri mediam objecit, precibusque simul, & lacrymis impia, atque nefaria arma e manibus utrique eripuit. Deinde una cum Pontificis Maximi legato, ob cam camsam in Hispaniam profecto, effecit, uti Alphonsus, sacis induciis. retro in Regnum concederet. Cæterum hæ induciæ non belli finis, sed parvi temporis quies suere: namque Alvarus Joanners quotidie stimulare in Alphonsi odium non delinebat. Itaque Regem rursus impulit, ut, contractis ingentibus copiis, bellum renovaret. Quod postquain ad Alphonsum perlatum est, consestim est delectibus ad xx. millia peditum coegit : oppidaque hostili Regno oppolita, quæ haud latis tuta videbantur, solo æquari, incolasque cum bonis in tutiora loca transinigrare, pabula præterea, & stramenta, ne hostibus usui essent, igne corrumpi justit. Paratis deinde, contractifque omnibus copiis ad Regni fines processit. Joannes equitum millibus circiter triginta, peditum quadraginta, Aragoniam ingretlus, inter Sertinum, & Fericiam oppida calles posuerat, Fericiamque primum oppugnare aggressus est. Oppido præsidio miserat Alphonsus complures viros fortes, ac stremucis Italico bello expertes, qui non tantum de muro pugnare, sed etiam extra oppidi munimenta prodire, & aperto Marte manus cum hoste conserere audebant. Triduo id oppidum totis viribus a Joanne necquicquam oppugnatum est. Pari animo audaciaque restiterunt, qui Sertinum tuebantur. Alphonsos, ut Joannem ex Aragonia abstraheret, proxima Regni ejus vallabat: quod ubi Joannes agnovit, decimo pollquam venerat die , irrito incorpto, in Regnum se recepit. Cujus discessi comperto Alphonsus quinque peditum, tribus equitum millibus ex omni numero delectis. Deciam oppidum petit: atque illud, & Boroniam, as septem preterea oppida, Aragoniæ finitima, intra paucos dies expugnavit: iisque præsidio valido sirmatis, quod per anni tempus de god non poterat, in Aragoniam in hyberna copias meditit. Deume vere,

. . .

vere, ne hostis posset pro arbitrio Regni sui sines penetrare, omnem undique aditum sirmis præsidiis sepsit; constitutisque domi
rebus, Taraconem prosectus est, copiis eodem convenire jussis.
Nam, quod ea urbs situ permunita, atque opulenta erat, & in
consinio hostium posita, is locus omnium commodissimus ei est
visus, quo potissimum copiæ contraherentur. Ea re Joanni remuntiata, non minori & ipse cura omnes in sines suos aditus præclusit, copiasque, quas potuit, convocavit, concitatis in mutuam
perniciem utriusque Regis animis: namque ita natura comparatum
est, ut si qua inter necessarios ira intercidat, acerbiora inde odia,
gravioresque inimicitiæ exoriantur. Verum priusquam justæ contenirent acies, multæ excursones, ac populationes ultro citro-

que factæ, ac pleraque oppida hine inde debellata.

Inter hæc Petrus Alphonsi frater, qui jam cum classe in Catheloniam redierat, Alborcherium, quod oppidum est in confinio Lustaniae situm, cum magna popularium manu prosedus est, ut ab ea quoque parte Joannise Regnum vexaret. Erat ei summa amicitia, vetusque hospitium cum Alicantaræ Magistro, ita enim appellatur ejus Religionis princeps: namque Ferdinandus Rex sapientissimus filionum adolescentiam ei viro propter gravitatem & integritatem vitæ regendam dederat; iique ab eo liberaliter instituti suerant. Qua necessitudine confisus Petrus, cum ad oppidum, quod ab iplo Alicantarae Magistro tenebatur, prosectus esset, ut inde auxilia ad bellum accerseret, fratris filius a Joanne Hispanice Rege magnis politicitationibus persimus, adempta patruo oppidi possessione, Petrum in Joannis potestatem tradidit: quem Henricus frater, cum aliter liberare non posset, nisi eo oppido Joanni tradito, staterna piewe victus, oppidum haud cunctanter tradidit. Isque dimissits, ad Henricum venit: atque inde ambo, cum nihit aliud tutum in n provincia adversus Joannis opes, amplius haberent, ad Lasitaniæ Regem, cut foror nupta erat, sele receptaint, belloque inde renovato, Joannis Regnum multis cladibus assecerunt. Alphonlus, copiis omnibus coactis, Regni hostilis interiora ingressus; longe, lateque terrorem incussific. Joannes quoque identidem excuripanes multas in Aragoniam fecit, Nulquam tamen collatis fignin dimicatum: presiorum fortuna varia fuit, magilque tempus propurfationibus atque populationibus tritum, quam ut uno prep beautif finiretur: sed trahendo bellum exasperatis odiis, tandem in confinale caltra poluerunt, universi certaminis fortunane H 2 subituri.



fubituri. Cum hic esset rerum slatus, nonnulli ex Regni Optimatibus ( quibus Regum discordia molesta erat ) antequam praedio decernerent, Reges adeunt; quantaque hominum cædes, quanta Regni utriusque calamitas consequutura esset, si omnibus copiis decertarent, quamque præterea slagitiosum ad samam tanta necessitudine devinctos Reges inter se gladios stringere, docent: issque & hujusmodi verbis utrumque Regem perpulere, ut, omissa pugna, per legatos & communes amicos de pace ageretur. Itaque induciis in quinquennium sacis, delecti arbitri, qui, cognita rerum controversia, pacis conditiones dicerent, quo penitus omnis discordiæ causa tolleretur. Issque constitutis, non præsiuma modo, quod hand dubie cruentissimum suturum videbatur, sed etiam tam atrox, tamque impitum bellum sublatum est.

# BARTHOLOM. FACII

# RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

## LIBER QUARTUS.

Finito bello in Hispania, Alphonsus, ut aliquid insigne pro Christiana Religione ederet, adversus Afros bellum gerere instituit. Itaque Barcinonem prosectus, sex & vigitai triremium classem comparavit, hisque oneraries novem adjecit, quæ commeatus & bellica opera veherent: omnibulque deligenter provilis, Caralim, infignem in Sardinia Hispanorum Coloniam, ut inde, sumpto commeatu, Africam peteret, primum prosectus est. Caterum cum jam inde discessurus esset, biremis quædam e Sicilia celerrime ad etim nuntiatum venit, Trupiam Brutiorum oppidum, quod in Hispaniam proficiscens, valido præsidio tirman tam reliquerat, ad Ludovicum defecisse, arcemque in periculo esse, nisi ei consestim auxilium seratur; quod Joannes Rota arcis præsedus deditionem pepigerit, nisi intra dies viginti et Inblidium mitteretur; ob eamque rem maturandum elle, ne lero ac nequicquam postea opem serret. Qui ubi hæc accepit nihil ad navigandi celeritatem fibi reliquum fecit. Neque enim ignorabat, quantum detrimenti rebus suis allerret ejus oppidi amissio, quod & ad classis receptum in summa portuum paucitate, & ad vexandam Brutiorum suorum hollium oram per-

commode fitum videbatur : alluitur enim magna ex parte mari, elique non tantum situ, sed etiam opere permunitum. Et mm ad Carbonariam Sardiniæ promontorium fecundo vento vedus pervenerat, cum subito atrox. & turbulenta vià tempellatis coorta, classe in portum rejecta, duodecim dierum cursum morata est. Quæ quidem res impedimento fuit, quo minus Trupianæ arci in tempore subveniri potuerit. Postquam ventus desiit, pacato mari classem russum solvit, atque inde in Siciliam trajecit: ac vix duabus horis in Panormi portu commoratus, tamen ut sciret an adhuc Trupiana arx suo præsidio teneretur, in Brutios celeriter contendit: ea vero venti vis fuit, ut ante horam vigelimam octavam in Trupias conspectum accesserit. Cæterum idem ventus, qui venientibus prosper sugrat, descen-Tonem in terram facere volentibus adversus fuit: adeo enim ad littus undas concitaverat, ut triremes pontes exponere nullo modo possent, quod quidem ipsa venti natura, & vis efficit, qui quemadmodum primo ingressi maria placat, ita ad exitum perturbat, Isque forte dies erat, quo arcis præsecus deditionem pactus fuerat, nisi auxilium accepisser. Qua de re Alphonsus, esti sciebat sibi cum Ludovico dimicandum esse, propterea quod arx ducentos ferme pallus a mari distabat, nec ad eam, nisi per medios hostes strictis gladiis, evadi poterat, omnino obsessis opem ferre statuerat. Genterum dum ad terram fertur, præsectus arcis five oblidum metu, nam filios fidei pigma Ludovico dederat. five quod putarit le perfidiæ nota inuri posse, nisi arcem ad præ-Aitutam diem dederet, live desperarit navales socios propter maris tempestatem in terram exponi posse, educto inde, præsidio. arcem Ludovico dedit, eam sibi continuo dedi, visa classe, deposcenti: namque is pertinaciter instabat, ut cam in potestatem fuam redigeret, priusquam classis propius accederet. Qua re cognita, Alphonsus supervacuam dimicationem ratus in Siciliam, unde venerat, ut propolitam, & jam coeptam expeditionem exequereur, rediit. Fuit autem hic annus ab ortú Christi vigesimus sextus & quadringentesimus supra millesimum: onerariæ quatuordecim, biremelone, & speculatorice ad septuagima classificad. jedæ y machinarum omnis generis, & caramentuum vis magna comparata: peditum, atque equitum non parvus numerus. Atque hæc intra quinquaginta dies ( tantus omnium ardor, & shudium erat petendæ Africæ ) effeda.

Interea Raguli, & copiarum duces (quemadmodum iis man-

datum fuerat) cum imperatis militibus, & commentibus ad diem. convenere. Quibus profectis Alphonsus ad insulam Gerbim (quamveteres Lothofagitem appellabant) cursum dirigi imperat, Superos precatus, uti ea expeditio fibi, fuisque bene ac seliciter verteret. Abest autem Gerbis a continenti circiter quatuor millia passirum, insula cultoribus frequens; qua ad occidentem vergit, sinuata propius continenti jungitur, nec plus fere mille passus ab ca distat : pons lapide structus insulam continenți jungit. Hic erat ante omnia occupandus, ac rescindendus adversus Barbarorum incursum, quo Gerbini, auxilii spe sublata, facilius ad deditionem cogerentur. Alphonsus itaque cum navigans appropinquaret infulæ, onerarias primo ad eum portum, supra quem turris est sita, quam a nomine conditoris Valgarneriam appellant, petere jubet, quod propter syrtes propius pontem accedere non poterant. Deinde rostratis bisariam divisis, æquam partem Gutefiæ attribuit; cumque statuisset a duabus partibus pontem occupare, petit ab es Guterias, uti se ab occidente pontem adire sineret, arbitratus ab ea parte sese ad pontem ante venire, & præoccupare posse: cujus pollulatio, quorium tenderet, etti non fallebat Alphonium, tamen id ei facile concessit. Erat autem Guterias rei maritimas scientissimus. Itaque Alphonsus ab oriente, Guterias ab occidente pontem petunt. Sed dum proficiscitur, vadorum haud satie gnarus, multis flexibus, ac reflexibus tardius iter facit, Alphonsus prior in pontis conspectum venit. Nonnullæ etiam navium quæ Guteriam sequebantur, yadis implicitæ, cursum demoratæ funt. Cæterum cum Alphonsus propius ad pontem serretur, triremes quædam ex iis, quæ eum sequebantur, præeundi cupiditate cum citatius agerentur, in vadis hæsere. Quad ubi conspicatus est, illico agmen antegressus, omnes ex ordine sequi se jubet, neve in vada ignota & ipse incideret, speculatoriam pracmittit, quæ fundum exploret, ac sic tuto ad pontem successit. Jecerant autem Barbari utrinque juxta pontem magnam lapidum vim ejus classis suspicione, ne qua naves pontem subire possent, atque in eum armatos exponere: hos igitur lapides primum exhauriendos curavit, dato quibusdam negocio, qui in mare subito sese conjecerunt. At Gerbini, qui ad primum classis confpedum ad arma comclamantes, magnam jam hominum vim coegerant, ut viderunt acervos lapidum detrahi, classemque ponti puppes appellere conari, ad prohibendos descensione nostros cucurrere. Inter hæc tres viri sortes, contemptis hollibus, pontem ingressi, tam diu Barbarorum impetum susti-

smere, donec, digato fundo, regia triremis ad pontem perveniret: namque e claife & Tuorum studiis, clamoribusque, & manu balistis, quas Barbari maxime formidabant, adjuvabantur. Sed tanta lapidum congeries erat, ut non omnes naves ponti puppes admovere possent. Itaque quando aliter non poterant, per proximas triremes, veluti per scalas, navalibus sociis expositis, cum Batheris prælium conserere coeperunt : qui cum primo impetu fortice relisterent. mox pluribus in pontem transgressis, cum vim serre non possent. in fugam conjecti, plerisque vulneratis, & cæsis, in insulam refugerunt. Posthæc Alphonsus continuo ea parte operibus munita, quæ ad insulam vergebat, ne qua irruptio a terra sieri posset ... pontem a tergo rescidit. Interea Guterias ingenti labore e vadis elapsus, cum pontem versus serretur, & illum armatis plenum prospiceret, dubitare coepit eæ ne hostium copiæ, an Regis esfent. Cæterum propius accedens, ut signa Regia cognovit, arbitratus (id quod erat) pontem a Rege occupatum esse, celeritet invectus & ipse, ab altera parte navales socios in pontem exposuit. Noce, quæ insequuta est, Afri, qui parati in armis erant I nam ob classis hujus metum Bopherius Africæ Rex multa hoininum millia coegerat, atque in diversis locis disposuerat, ignatus quemnam potissimum locum Alphonsus cum classe petiturus effet), in conspectum insulæ frequentes convenere. Bopherius vero, ut cognovit, per ignes in diversis promontoriis excitatos, Alphonsi ad ipsam insulam adventum, ad duo millia equitum auxilio confestim misit: qui, ut, ponte occupato, iter ad insulam interruptum videre, hand procul inde constiterunt: ac statim nunthis cum literis a Bopherio ad Alphonsum menit, camelo, quem a velocitate Dromaden vocant, invectus: in quibus literis scripum erat, se mox cum copiis affore, pugnandique potestatem facturum: Regem'cum Rege certare magis decere, longeque laudabilius esse, quam cum unius parvæ insulæ cultoribus: neque enim ex Gerbinis devictis tantum illum gloriæ adepturum, quantum si Regem prælio vicerit. Erat is quidem & mimi magnitudine, & prudenția singulari, atque ob id a Barbaris vehementer colebatur. Alphonsus, etsi ob terrorem Gerbinis injectum, insulam a se capi posse considebat, nec ignorabat quorsum a Bopherio scriptæ literæ tenderent, tamen ne detrectalle certamen videretur, abstinere infulæ oppugnatione, ac præstolari ejus adventum decrevit; renuntiarique justit oblatam sele conditionem heto animo accipere; veniret modo quamprimum, nec tem in dies

## 64 BARTHOLOMÆI FACII

dies traheret. Paucis post diebus Bopherius cum ingenti peditural: atque equitum numero affuit, castrisque in conspectu hostium pofitis, ipse cum robore, ac flore totius exercitus in ponte consedit, ac pro munimento, qua hostium castra vergebant, grandes palmarum truncos hostium telis ac tormentis opposuit, quorum tanta durities erat, ut etiam tormentis resisterent. Is dies in muniendis utrinque castris consumptus: namque prælium in sequentem diem ex composito dilatum suerat, edixeratque Alphonsus, nequis ante eam diem munimenta transpet, aut manum cum hoste conserergt; quique aliter secisset, ei capitale id sore. Idque negotii dederat Joanni Vintimillio, atque Eximino Corella, quos munimentis, quæ Bopherii castris proxima erant, præsecerat. Biremes, ac lembos fagittariis instructos partim a pontis dextra, partim a smistra postero die mittere slatuerat, qui utrinque hostes lacesserent, quique uno, atque codem tempore in terram egrederentur, & dum ipse a fronte urgeret, a tergo hosles aggrederentur, interjectis raptim munimentis a terra, quæ ex doliis paraverat, ne qui in alterius, quæ trans pontem erant, castris Regi suo opitulari possent. Qui ordo, si servatus esset, haud shie Bopherius cum iis omnibus, qui una cum eo in ponte confederant, eo die capi potnissent. Cæterum paucorum quorundam temeritas pugnam, quæ in posterum diem extracta suerat, co die repræfentari compulit. Namque ii a Barbaris quibusdam munimento proximis ad fingulare certamen provocati, negledo imperio, atque edicto regio, per asserem interjectum transmisere; qui mox cum provocantibus congressi, cum eos pellerent, Barbarorum plures in sele converterunt. Tum qui e nostris proficres erant, munimenta transgressi, ad opem its serendam confessim jere. Quod ubi Alphonso nuntiatulm est, indignatus consessim misit, qui & cæteros transitu inhiberent, præliumque committi non finerent, ac transgressos revocarent. Cæterum utrinque jam usque adeo incensi ad pugnam erant, ut nec transgressi revocari, nec qui in castris erant, ullius imperio retineri possent. Quod cum Alphonsus animadverteret, fortunæ eventum experiri statuit : castrorum utrorumque munimenta, quantum modo pontis patebat interruptio, distabant : exercitus extra teli jacum subfiltebant, atque ad extrema munimentorum ligneze turres, ac propugnacula excitata erant. Ab infula quoque prospectum, ne quid inde detrimenti in ipso pugnæ ardore caperetur. Ingentibus deinde autmis utrinque concursum : namque & ipse Bopherius

**ballimam** fuorum manum, totumque exercitus robur in pontem, ut dixi, traduxerat. Sed is tumultus, magis quam justum prælium erat: nam neque acies instrui, neque copiæ distribui, nec quicquam ex disciplina, & more militari servari potuit : atrox vero, quoniam in angusto res gerebatur, certamen erat; stetitque aliquandiu utraque immota acies. Sed minus fua damna fentiebat Pœnus, quod multitudine abundabat, quæ continue a castris in pontem procurrebat. Quod ubi Alphonsus animadvertit, lembos quosdam, ut instituerat, circa pontem dimisit: ipse inter primos progressus tantam alacritatem suis injecit, ut tum primum prælium iniisse viderentur, tum hostes loco moti ad Regis tabernaculum paulum substiterunt : namque Reges suos Barbari pro diis habere, colereque consueverunt: hic fortissimus quisque corum, dum acrius pro Regis salute decertat, interficitur: denique, verecundiam metu vincente, in fugam versi, foto ponte cesserunt: ipse quoque Bopherius, desperatis rebus, equo repente ab equite, qui circumstabat oblato, in altera castra se recepit. In eo prælio Barbarorum multi vulnerati, complures etiam cæsi, in queis Regis cognatus: signa sex Regia, ac tormenta ænea duodeviginti capta. De Alphonsi quoque exercitu nonnulli quoque viri fortes desiderati sunt: in quibus Joannes Heredia honeso loco natus, qui pugnæ initio rescissi pontis intervallum strenuo faltu transgressus, cum fortiter pugnaret, lancea jugulum trajectus e prælio semianimis excessit;

Ea victoria, etsi grata Alphonso suit, tamen hoc minus jucunda extitit, quod ante constitutum pugnæ tempus dimicatum suerat. Cupiebat enim collatis signis justo prælio cum Rege dimicare; idque sibi majori existimationi, & gloriæ ducebat sore, si ex proposito congressus, ipse Rex Regem sudisset. Post hæc, qua brevem esse trajectum in insulam dixi, Joannem Calatageronem ( id ei cognomen suit ) cum biremi mittit, qui Barbaros equites, qui per vada cognita in insulam evadebant, cum se æstus in mare resudisset, transitu arceret: namque ea loci natura erat, ut nec pedibus, nec equo insula adiri ex continenti posset, cum se ex alto æstus invexisset; quod sexta quaque hora ( quemadmodum in Oceano) contingit: neque navibus tuta statio erat, quod rursus, decedente æstu, naves in vadis destituebantur, periculumque a terra incurrebant. Sed Joannes mox vel prædandi cupiditate, vel commorandi tædio demandatam sibi a Rege stationem deseruit. Ejus discessione Barbaro nuntiata, noce, quæ sequuta est, complures equites in in-

fulam transmilit. Quo cognito Alphonsus, etsi omnem prope spem expugnandæ insulæ abjecerat, haud tamen inchoatam obsidionem deseruit; quin etiam cum omni exercitu, nisi quantum castrorum præsidio sat erat, in insulam transgressus est: ibique castris positis, incolas in maximum metum, ac discrimen adduxie cumque populationibus, & incendiis vallare insulam statuisset. interea pacis mentio a Bopherio orta est, eaque Punica fraude tradata; fadifque aliquot dierum induciis, copiæ in pontem redudæ funt. Redimere se velle grandi peçunia pacem simulabat ... ne infulam vastaret. Sed dum in conditionibus dandis, & accipiendis tempus teritur, commeatus classi deesse coepit; quod tempus de induttria Bopherius expedabat, ut inopia commeatuum compulsus Rex abscederet: pluresque etiam in insulam ab eo interim surtim transmissi, ut jam oppugnatio omnis vana, atque irrita videretur. Quibus necessitatibus adductus Alphonsus, soluta inde classe, in Siciliam rediit; paucosque dies Messanze commoratus. agitare animo coepit, quonam modo Neapolitanum Regnum, quod amiserat, recuperare posset. Itaque Aenariam insulam, quæ adhue ejus præsidio tenebatur, adire primum statuit, uti Reginæ erga se animum exploraret, profectulque, agere de reconciliatione, & pace cum illa per internuntios coepit: & Joanna quidem simulabat sele pacem ejus non aspernari: czeterum, uti ejus rei exitus docuit, ab ea re longe aversa mens erat. Jam enim multorum persuafionibus ad Ludovicum inclinaverat. In his agendis, quod reliquum zellatis suit, nequicquam consumptum: pace tamen nomine magis, quam re facta, in Siciliam rediit, eo animo, atque consilio, ut inde in Hispaniam remigraret, satius ducens tempori cedere, dum emolliretur Reginæ durities, si sorte emolliri posset, aut si conssium immutaret, quod varia, & mobilia sunt mulierum ingenia, quam concertando illius in 🚣 animum odio exasperare. Jamque ob eam rem naves aliquot, & milites missos fecerat: iique in Hispaniam abierant. Commeata igitur in classem imposito, instante jam hyeme, Drepanum petit, inde, ut primum per maris tranquillitatem posset, classem soluturus. Cum autem omnia ad cursum parata essent, nec aliud reparet negotii, quam anchoras moliri (res dictu mira, ac pene incredibilis accidit) tres circiter menses tota classis in anchoris setit, venum modo secundum frustra expectans, ut sato quodam datum esse videretur, non esse sas ex Italia discedere, eni Regrana Neapolitanum dellinatum ellet. Inter hæc Ludovicus eine zinulus.

zemulus apud Consentiam Brutiorum oppidum febri correptus mortem obiit: quo audito, Alphonsus rursum in spem. potiundi Regni Neapolitani, quam quidem illo vivo posuisse videbatur, venire cœpit, observabatque si qui motus in eo Regno illius morte consequerentur. Nec multo post nuntiatum est ei, Joannam quoque defunctam esse. Qua re cognita, quam ex Ludovici morte spem conceperat, vehementer confirmavit. Cæterum hæc tam magna erant, ut vix nuntiis fides haberetur. Quis enim crederet tot adipiscundi Regni opportunitates sibi tam brevi spatio contigille? Excesserat primum e medio Joannes Caratiolus, inimicorum conspiratione noctu socie interemptus, cujus & magnæ opes erant, & acerbissima in Alphonsum odia. Excesserat e vita Ludovicus, maximam jam apud populos ac Regni Principes auctoritatem adeptus, quo vivo Regni possessio sibi prorsus desperanda erat. Demum Joanna decesserat, quæ una ejus votis obstare poterat. Hæc omnia reputanti sibi longe prosedo majora videbantur, quam ut iis fides haberetur. Apparebat enim a Superis datum esse, ut, omnibus, qui obsistere poterant, e medio sublatis, iple unus absque controversia Neapolitano Regno potiretur. Itaque confestim Caraffellum Caraffam, cujus opera fideli ac forti multos jam annos usus suerat, ad Raimundum Buissum, cui Neapolitanæ arcie, & Italicarum rerum curam mandaverat, milit, qui quorsum inclinarent civium ac Regulorum animi, quantum tuto posset, scrutaretur, quemquam possssimum suspicerent, cuique Regnum destinarent. Ipse interea tantis opportunitatibus adjutus de repetendo Regno meditabatur. Re igitur ad confilium delata, fuere, qui censerent, intermissis rebus Italicis, sibi in Hispaniam, ut constituerat, abeundum esse; quod ei pecunia ad bellum gerendum deesset, reparandas vires, instaurandam validiorem classem: interea sciri posse in quemnam Regem Neapolitanorum, ac Regulorum studia conversa essent, quod prius sciri nerelle ellet, quam eo arma rurlum conferrentur: ad hæc Petro fratri fortissimo viro classis, & copiarum partem relinquendam esse, qua in oram Neapolitanam vectus, adversus eos, qui imperium detrectarent, bellum gereret. In quam sententiam liberius pro ingenio, petita a Rege venia, cum Guterias loquutus esset, dixidetque sese tamquam hominem haud sobrium loquutum, subrideus respondit Alphonsus: Tu certe tamquam homo superscenmam loquutus es. At ego idcirco, ne hominis temulenti sentenviam sequinus videar, statui non discedere. Dimisso consilio que I 2

magis magisque rerum statum, & temporum animo volvebar. hoc magis in propolito permanebat, omniaque, quæ ad cam rem pertinerent, attentiori cura cogitabat. Inter hæc ex Caraffello quem avidissime expedabat, ad se reverso de Neapolitanorum voluntate atque animo, quantum ille sciscitando consequi potuerat, cognovit: quem in secretius colloquium addudum cum percontatus esset, quidnam de ea expeditione sentiret, videri sibi, inquit, éam arripiendam esse fortunam, quæ sele ultro offerret; numquam postea majorem illi opportunitatem adipiscendi Regni. quod tantis laboribus & periculis quæsivisset, fortunam allaturam? Cujus verbis haud mediocriter confirmatus ( nonnullos enim Regulos ad se inclinare acceperat) cum e Catina Messanam traiecislet, conciliare sibi primum Regulorum animos instituit, & in . primis Joannis Antonii Urlini Tarentini Principis, qui ut, magnitudine ditionis, ita dignitate & auctoritate inter Regni Optimates eminebat. Hic vero, cum olim ejus tides apud Joannam suspeda fieri coepillet ob inimicitias, quas cum Joanne Caratiolo exercebat, a Ludovico cum exercitu fines eius ingresso, cui Jacobus Caudola præerat, prope omni agro, atque imperio exutus fuerat, septem modo oppida tutatus, situ, atque opere munitiora, cæteris aut vi aut metu ad deditionem compulsis. Hunc itaque Alphonsus sibi primo conciliandum, & ad sua recuperanda enixe adjuvandum existimavit. Sperabat enim, si benesicio suo, quæ amiserat, recepisset, non illum modo, sed & alios nonnullos Regulos, qui illum aut propinquitate, aut benevolentia contingebant, auctoritate illius, & gratia in le Regem absque controversia consensuros esse. Accedebat summa commoditas propter brevem trajectum transportandarum in Neapolitanum Regnum copiarum, atque belli ab ea parte gerendi. Contracta igitur cum co amicitia, Joannem Ventimillium acrem & impigrum virum cum mille equitibus ad eum milit: ac paulo post Minicucium Aquilanum cum pari equitum numero, quorum opera forti, quæ amiserat oppida, brevi recepit.

Ludovico, & Joanna mortuis, ingens rerum perpurbatio in Neapolitano Regno consequita est. Res enim arbitrio maltitudinis magis etiam vehementius, quam Optimatum consilio gerebatur. Siquidem nullo conventu Principum acto, Renatum Ludovici factrem e Gallia quamprimum accersendum in Regnum factrevere. Interim vero qui summæ rerum præessent, Otinum Caratiolum, Georgium Alamannum, & Balthasarem Rattam (id ei costio)

men

mén erat.) Andegavensis factionis Principes delegerunt, octingentisque equitibus e Neapolitana juventute conscriptis, Jacobum Caudolam Tarentino Principi maxime infestum, pecunia e Reginæ loculis deprompta, cum duobus millibus equitum mercede conduxere, atque ad Renatum legatos miserunt, qui illum ad Regnum capessendum accerserent. In hoc rerum statu dum expedat Alphonius, quorium primi motus evaderent, Joannes Antonius Martianus Suellanorum Dux, Franciscus Aquinianus, Christophorus Cajetanus, ac Rogerius frater iis, qui Neapolitanam zem administrabant, infensi, ad eum respicere coeperunt. Atque ut eum facilius ad bellum traherent, cum scirent Capuam urbem, quæ ab adversariis tenebatur, ingentis ad victoriam momenti esse, spe iis oblata illam per proditionem occupari posse, connes in id unum curas, & cogitationes intendere. Præerat arci intra urbem sitæ (nam duæ sunt) Joannes Caramanicus, Joanni Antonio, quod is ditioni suæ subjectus erat, amicus, ac sidus, & ob earn causam iis suspectus, per quos Neapolitana Refpublica gerebatur. Huic magnis præmiis per internuntium Joannes Antonius suadere clam coepit, uti sibi arcem traderet : cui ille velle se quidem annuit. Cæterum eam rem frustra tentari. nisi turres ad pontem sitæ ( quæ altera arx ) uno, atque eodem tempore occuparentur: quod civitate inimica, cui præsidio quadringenti equites missi forent, nullus iis pateret aditus, qui arci subsidio venturi essent : tentaturum itaque se propediem, si sorte quidam e præsidio, quo amico utebatur, proposito præmio adduci posset, uti turres ipsas traderet : cujus rei efficiundæ nonmillam spem haberet: significaturum vero, quid agi posse consideret, pollquam illius voluntatem cognovisser. Nec dicto fides abfuit: confessim enim cum amico agere, multa & magna pollicendo per hominem fidum de ea re cœpit: nec difficulter perfuasit, petentique aliquot ad se viros strenuos per nocem ab exteriore parte mitti, quos in turrim per funem admitteret, quos libi fideliores putabat, delegit; seque, qua hora commodum soret, comu fignificaturum monuit. Postridie cum sibi alterius turrium custodia proxima node evenillet, patrandæ rei tempus arbitratus cornu datum signum: tum qui parati erant strenui viri, esciti tiprim subeuntes, per demissim ab eo sunem conscendere. Tue apriti coeperunt. Sed tam difficilis erat accensus, præsertim armate militi in tanta muri altitudine, ut vix tres ex omnibus turis fastigium evalerint. Hos in secretiorem partem Abdudas

thos confession occuluit; & quoniam propter sociorum paucitas tem rem exequi aperte non audebat, ad dolos se convertit; primumque focios fingulos, quali aliquid operis facturos, ad le vocat, comprehensosque, & loqui vetitos, adjuvantibus iis, quos intromiserat, seorsum disponit, Denique iisdem artibus & ipso Præsedo arcis intercepto, Joanni Caramanico per cornu, uti convenerat, signum dedit. Ille ut intellexit arcem in amici potestate esse, lætus postridie mane Citatinum (id ei nomen erat), præsidii urbani præsedum, arte capere instituit : cum quadringentis enim equitibus, præter urbanas copias, iis dimicandum erat, qui arci auxilium laturi forent : adjuvitque fornuna ejus confilium . Forte enim per eos dies Citatinus duos Campanos cives e primoribus Civitatis verbis altercando ad rixam progressos, iplarum turrium præsecto in custodiam tradiderat. Mittit igitur ad cum Præsecti nomine, qui ei significet velle cives illos, qui in cuflodia tenebantur, positis inimicitiis, in gratiam reverti § & ob earn rem petere, ne ad se venire in arcem gravaretur. Hoc nuntio accepto, Citatinus nihil infidiarum, aut fraudis veritus, confestim ad turres profectus est. Mox vero ut primum portam introit, exclusis comitibus, comprehensus, ac protinus in carcerem conjectus est. Tum payor, & trepidatio ingens urbem pervasit; celeriterque equites duce suo orbati, armis captis, per urbem discurrere coeperunt. Possquam vero Caramanicus Citatinum interceptum comperit, haud amplius differendum ratus, cornu signum dat, quod cum Joanne Antonio Martiano constituerat. Is vero haud procul cum magna popularium manu paratus fignum expectabat, Itaque repente profectus, & per patefactam turrium portam ingressus, ponte transmisso, urbem invasit, Tum equites cognito dolo perterriti, & confilii inopes, per civium domos diffugere coeperant. Mox vero ut cognitum est Caramanicum ad Joannem Antonium desecisse, eigue arcem deditam, qui adversa fadionis erant, domos quisque suas trepidi petierunt. Atque ita fine suorum cujuspiam cæde Capua in Joannis Antonii potellatem redacta est. Post hace, expulso adversariorum equitatu, Joannes Antonius, ac socii accersendum consessim Alphonsum censuerunt. Neque enim tantum belli onus suis dumtaxat viribus sustinere se posse contidebant; præsertim cum adversariis magne copiæ essent, hæque aliena copia sustentarentur, quos non dubie tabant ad urbem oblidendam quamprimum accessuros. Ad bec civitatis partem sibi inimicam esse non ignorabant. Itaque Keral.

dum Aquinatem Mellapanı ad Alphonsum quamprimum mittunt. qui moneat uti ad paratam sibi fortunam, & exoptati Regni possessionem advolet: Capuam opulentam urbem (permagnum haud dubie momentum ad totum regnum vendicandum) in sua manu esse: multum vero periculi moram importare, quod adversarii. coactis copiis, ad urbis obsidionem brevi prosecturos non ambigerent, cujus rei jam apparatus fieri sentirent; quorum auctoritas non eos modo cives, qui tibi adversi essent, verum etiam eos, quibus amicis uterentur, trahere ad se posset. Lætissimus hic nuntius Alphonso suit, eoque perbenigne accepto, ac dimisso, in una celeritate spem omnem victoriæ positam arbitratus, quo adventus sui samam præveniret, cum septem modo triremibus, quas paratas, instructasque habebat, e Messanæ portu vela facit, Petro fratre in Sicilia relicto, qui, quæ bello gerendo opus forent, curaret, annonamque, & commeatus summitteret : quoque suus adventus occultior foret, ut Neapolitani, metu posto, segnius Capuam obsidere aggrederentur, procul a Regni ora ad Pontiam insulam altum petens contendit. Atque inde extemplo Caraffellum Capuam mittit, qui Joannem Antonium, ac socios de suo adventu certiores saceret, nuntiaretque videri sibi. Loc rerum initio cum montem occupandum esse, in quo sita Cajeta est, antequam hostes suum adventum cognoscerent; quo capto, vel voluntate, vel metu Cajetam in suam poteslatem venturam brevi speraret: quæ, quam commode sita esset ad bellum Neapoli inferendum. nemini obscurum esse: duo oppida firma, & peropportuna, alterum terra, alterum mari habiturum se, si urbe illa potiretur. Cujus potiundæ spes ei non abesset, si dum montis ipsius custodia negligeretur: illi a terra, ipse a mari improvisos noctu aggrederetur: hoc sibi suscepti belli nimirum caput videri, & in eo rerum summam verti. Inter hæç adversarii Capuæ desectione vehementer attoniti, quas ad ejus urbis oblidionem copias mitterent, summo sludio parabant, atque in agris delectus babebant. Caraffellus non fine discrimine per iter haud pacatum Capumn profectus, Joanni Antonio, ac Sociis ejus mandata experiit: & in primis de occupando Cajetæ monte pluribus verbis disseruit. Ad quem Reguli, magna se sollicitudine subito Regis adventu levatos esse, sibique eam rem summæ lætitiæ, ac voluptati suisse: cópias vero a se sine ingenti periculo e Capua educi non posse, quiod adverse factionis cives, qui metu in official continerentur, fesa digressis, meta soluti, novi aliquid struere in se possent. Qua CIVILIAS,

civitas, si quo sinistro sato sibi e manu elaberetur, summam inde rerum coeptarum desperationem haud dubie consequituram. Præstare igitur sibi videri de Capua conservanda, quam de Cajetæ colle capiendo cogitare; quod Capua conservata, Regni reliquum facile superari possit, propter annonæ & pabuli copiam: illa autem amissa, nullam serme spem reliquam sore. Multa contra a Caraffello dicta, cur satius duceret Regis sententiam sequi. Sed cum illi in sententia permanerent, ne Alphonsum adire gravarentur, petiit, de ea re, & de tota belli ratione una cum eo confilium capturi. Quod cum illi se facturos reciperent, constituta die, & loco, ad quem venturi essent, ad Alphonsum celeriter reversus, quid egerit, refert. Quibus auditis, comprobato ejus confilio, eundem rursus cum triremi Sinuessam, quo Reguli postridie conventuri erant, mittit, qui illos suum adventum præstolari Sinuessæ juberet: sese eo ire decrevisse, quo sit maris tolerantior, quoque propior sit, sese proxima nocte Aenariam insulam aditurum. Cogitavit sane, id quod evenit, Regulorum animos nulla re magis, quam humanitate, & facilitate sibi conciliari posse. Prosectus igitur Carasfellus postridie mane, uti convenerat, Regulos Sinuesse reperit, præter Franciscum Aquinianum, quem mole corporis gravenn urbis Capuæ custodiæ reliquerant : iisque Alphonsum eo venturum nuntiavit, ne a Capua longius eis abeundum esset, neve mare pertimescerent. Ea Regis humanitas audita, in ejus desiderium accensos Regulos multo etiam vehementius inflammavit. Tertia fere noctis vigilia Alphonsus per summum silentium Aenaria solvens, prima luce Sinuesse adfuit, Regulos quam humanissime excepit, paucifque verbis inter se habitis, ad prandium invitatos in triremem perduxit. Post epulas de re communi consultari conptum. Oftenderunt primum Reguli, quos Principes auctoritate fun in belli societatem traxissent; se tamen adversus hostes haud satis firmos esse, quod illi & copiis, & pecunia in belli sumptum, & re frumentaria superiores essent. Accersendum sibi videri Joannem Antonium Urfinum cum copiis, cujus opibus adjuti, sperarent bellum a se tantisper, dum majores copias pararet, sullineri posse: copias autem, quas haberent, sine summo periculo a se dividi non posse; nec Cajetæ magis, quam Capitæ, a se rationem habendam esse. Quorum sententia collaudata, missurum se ad Joannem Antonium quamprimum, inquit, qui hortaretur; ut cum exercitu celeriter in Campaniam proficisceretur; vel f venine iple gravaretur, Joannem Vintimillium, & Minicucium

34 .

cum copiis mitteret: sperare se, atque considere pro ejus viri erga se benevolentia nullam intercessuram voluntati suæ moram. Interea omnes se vires suas terra, marique contrasturum, quibus

susceptum bellum tueri se posse non dissideret,

Hac oratione confirmati Reguli, quo sibi Regis sidem vehementius ad se tuendos obstringerent, in ipsius Alphonsi verba juravere. Cam autem cogitaret Alphonsus, quemnam e suis ad Joannem Antonium mitteret, nec temere idoneus quisquam occurreret, quoniam periculosum per hostes iter erat, & res præstantem, ac gravem vîrum postulare videbatur, Carasfellum operam suam impigre profitentem misst, quidve ad eum perserri vellet, edocuit. Post hæc eo Ænariam repente Reguli Capuam reversi sunt, toto jam animo in bellum proni, intentique. Caraffellus simul & exploratis itineribus, & mutato habitu ad Joannem Antonium pervenit, facileque ei persuasit; uti cum omnibus copiis Capuam proficisceretur. Duobus millibus equitum, ac prope pari numero peditum coactis, sese ipsum cum Caraffello itineri repente commisit; prosectusque per Caudinam vallem, in quam olim Romanos Confules sub jugum missos a Samnitibus legimus, cump accepisser Berlingerium Caudolam ad eas fauces occupandas, per quas transeundum erat, accessisse, ipse per agrum Ceritanum (sic enim appellant) iter in Campanum flexit, & ad Lunatam, Vulturno amne trajecto, inter Cales, & oppidum Francolisium, quæ loca ab hostibus tenebantur, castris politis, consedit. Relictis, qui exercitui præessent, ad Alphonsum Cajetam se contulit : constitutisque inter se, quæ ad bellum gerendum pertinere videbantur, Capuam profectus est. Interea enim ejus copiæ, quas ad Cales relicas dixi, Capuam se receperant, quod & oppida illa egregie munita erant, & commeatus non facile e Capua per hosti-lem agrum in castra ferebantur, cisque omnem Vulturnum castra poluerant, eo consilio, ut hostes transitu fluminis, & populationibus arcêrent. Adversarii, cognito prius Regis adventu, & Joannis Antonii ad se prosectione, minime cessandum rati Berlingerium Caudolam, Antonium eius fratrem, Micheletum Cottiniolam, ac Ritium, nonnullosque alios copiarum duces, (hi ad tria millia equitum ducebant) mercede conduxerunt: hisque ex Neapolitana juventute haud contemnendam manum cum multo peditulm numero adjecere: atque ad Vicum, quem Mariæ Majoris vocant, castra haud procul a Capua posuerunt. Inter utraque ca-Ara vix duo millia passum intererant; leviaque quotidie prælia

ex opportunitate committebantur. In hoc rerum slatu, mintiature est Berligerio ( nam is summæ rerum præerat ) Antonium Pontadereum, quem adversarii mercede conduxerant, cum equitibus trecentis adventare. Itaque quo tutius proficifceretur, ad quingen tos equites repertos ei præsidio consestim milit. Quos ubi Joannes Antonius omnem transisse, ac populari agros accepit, Minicutium Aquilanum illico eis obviam jussit contendere. Isque hostes naches levi certamine magnam corum partem coepit, reliquis fuga per agros dissipatis. At Berlingerius, ut per exploratores agnovit Minicutium abelle a castris cum magna equitatus hostium parte opportunitatem sibi datam existimans, qua hostium castra expugnaret, convocatis repente copiarum ducibus, deque suo confilio certioribus factis, confestim aciem instruit, atque adversus hoslium castra contendit. Qua re per speculatores quamprimum cognita, Joannes Antonius, simulato metu, quo hostes audacius. contempta paucitate, castra subirent, partem copiarum intra urbena instruxit, reliquis ante castra dispositis: nec alius, atque opinatus est, rei exitus suit. Nam cum hostes, castra, metu deserta rati, ea \*alacriter invalissent, atque oppugnare paucis oblistentibus coepis sent, putefacta confestim urbis porta, quæ ad castra vergebat, atque equitatu reliquo, peditatuque immisso, perturbati illico pedem referre coeperunt. Mox vero, ut paulum sese collegere, hand segniter restiterunt. Pugnatum est diu, atque acriter ancipiti eventu. Ad postremum cum vim diutius serre non possent ( jam 🐟 nim Minicutius redierat), sese in sugam conjecerunt: nec prins finem fugiendi fecerunt, quam in callra pervenerunt. Secundum hanc pugnam Berlingerius Vulturnum copias traducere instituit ratus ab ea parte majora Campanis detrimenta inferri posse, & Andegavensis sactionis cives facilius novi aliquid in urbe molituros; sed ponte opus erat propter fluminis altitudinem ac rapiditatem, quo traduceretur exercitus. Itaque pontem ad Vulturnum facere statuit, cujus efficiendi magna commoditas offerebatur. Turris erat trans Vulturnum sita ad sex serme millia passium infra urbem Capuam, quam vallo ac fossa munitam, præsidio insuper sirmaverat : præterea & materiæ copia suppetebat. Is locus ei maxime idoneus est visus, in quo pontem efficeret. Itaque accertitis fabris, & magna præterea agrestium manu, eo copias ducit, castrisque positis, pontem inchoavit, ejusque extrema, ne, postquam copiæ flumen tradudæ sorent, pente ab ho-Ribus rescisso, reditu intercluderetur, castello firmavit. Quod pollquam

postquam Joannes Antonius accepit, confestim cum exercitu ad ipsam turrim prosectus est eo consilio, ut vel opus turbaret, vel, fi id non posset, hostem transitu prohiberet; castraque haud procul a turri in conspectu hostium metatus est. Sed quo minus opus incoeptum persicerétur, efficere non potuit. Tentatum si quo modo etiam igni corrumpi posset, naviculis tectis secundo amne adversus pontem demiss. Cæterum hostes gravium saxorum dejectu, longuriisque in summa aqua expositis, atque ad tignos, quibus pons sustentabatur, deligatis, eorum conatus omnes vincebant: multisque periculo ea res suit, naviculis modo in hanc, modo in illam ripam, quo impetus fluminis propellebat, raptis.. Turris quoque non semel modo, dum pons efficiebatur, frustra oppugnata. Namque e castris naviculis, ac lintribus invedi hostes, in eam commode transibant. Ponte persecto, Berlingerius copias Vulturnum traducere conabatur. Quod cum Joannes Antonius animadverteret, exercitu extemplo in aciem educto, ad turrim, quoad tuto potuit, successit, hostique evadendi facultatem susuit : neque enim multi una propter pontis angustias transire poterant; & qui evadebant, hostium oppositu iis erumpendi facultas non erat, equiti maxime: erant enim castra adeo exiguo intervallo a turri separata, ut propemodum turris vallum contingeret: pediti aliquanto facilior eruptio erat. Itaque cum per singulos dies pedestria prælia consererentur, multi ex utrisque castris equites, pugnandi cupidi, omissis equis, pedibus rem gerebant: ex quo infignia prælia crebro edi contingebat. Melior tamen hoc uno grat Neapolitanorum conditio, quod multos hostium sub turrim illestos, ipsi muro testi impune vulnerabant. In hoc rerum statu dum hi perrumpere, illi resistere conantur, multi dies confumpti funt.

Dum, hæc ad Capuam gerebantur, Alphonsus montem Cajetæ imminentem, cui maxime animum adjecerat, hoc modo cœpit. Ea namque urbs sibi quoquomodo rerum initio tentanda videbatur, in eo scilicet belli cardinem verti existimanti. Ejus loci natura hæc est: Mons est propemodum excisus, & præruptus undique, tribus enim sere partibus mari alluitur, reliquam partem, qua est Cajetam aditus, mons alter excessor, ac circumquaque proclivis communit. Hæc quoque pars muro cincta est: eam plurimum incolebant agrorum cultores, atque insimæ sortis homines: murus interius ductus hunc amontem ab urbe dividit. In eo turris sita erat, quam Susiniam

K 2

appellabant, juxta Divi Juliani ædem. Forte autem turris cuftodia eo tempore, quo Alphonsus eo prosectus est, quibusdam contigerat, qui studio partium illi assedi erant. Hi, cognito Regis adventu, quem prius Ænariam venisse acceperant, consestim ad suæ sactionis homines misere aqui illum adesse cum classe nuntiarent, quique eos in armis paratos intra tecta juberent este, ne ab adversariis, si sorte præsentirent Regis adventum, sur consilia opprimerentur: quosdam etiam suorum discedere ad eum in classem justere, qui omnia parata esse significarent, monerent que, ut socios navales in terram exponeret, qui ad muros per montem ascenderent. His constitutis, cum ignem in turris saltigio excitare statuissent, quod signum eis cum Alphonso convenerat, quo sciret suis ascensum dari, sorte Gorax Pica home contrariæ factionis eo profectus, ut vigilum stationes circumires ad eam turrim accessit, citatisque custodibus, cum nemo responderet, primum sopitos somno existimavit. Post iis sæpius vocation cum nemo nomen daret, responderettue perplexa, atque incerta, magis subesse dolos suspicari corpit. Cumque jam minacius inclamaret, & pertinaciter eorum nomina requireret, nec ii polfent diutius confilium tegere, Aragoniam clara voce clamitantes, eum inde lapidibus submoverunt. Inter hæc Alphonsus signum intentius expedabat. Neque enim existimabat milites suos periculo capitis temere committendos esse, neque iis satis credendum. qui, ut ascensum maturaret, hortabantur. Forte autem Gorax in tanto periculo trepidus cum intra interiorem urbis murum festinaret, in duos e conjuratis incidit, qui ab Alphonso revertebantur per angullum foramen, loco neglecto, atque abdito, ad turrim, quam dixi, properantes, comprehensosque illico, ad Franciscum Spinulam, & Otolinum Zoppum præsidii duces perducit, simul quæ viderit, resert; sique mox in quæstionem dati metu gravioris supplicii rem omnem, uti se habebat, consessi funt. Tum milites, ac cives, quibus confidebant, celeriter arma capere jussi, parsque vigiles in mocnibus collustrare, pars ad prehibendos ascensu hostes contendere. Coeterum id frustra fuit. Jam enim a conjuratis e turri signo dato, regiorum plerique in montis fastigium evaserant, eaque turri, ac proximis turri mœnibus occupatis, dilapli intra exteriorem murum sese cum iis, qui montem incolebant, conglobaverant. Hostibus itaque parvo certamine intra interiorem urbis circulum repullis, Alphonsus toto monte potitus est. Oppidani perterriti, que ad urbis tutelan per-

pertinere videbantur, fummo studio, & celeritate parare coeperunt, & quos adversæ factionis homines res novas moliri posse suspicabantur, ad triginta comprehensos in custodiam tradidere. Erat. vero ea urbs præter naturalem situm præsidio imprimis munita; nam multo ante Alphonsi adventum, & Otolinus Zoppus unus e copiarum ducibus Philippi Mediolanensium Principis, qui ab illo ad Joannam, cum adhuc viveret, legatus mittebatur, cum illam mortuam reperisset, rogatus a Cajetanis apud eos manferat : ac paulo post Franciscus Spinula genere, sama, dignitate omnium civitatis suæ ea tempestate longe princeps, iis auxilio venerat, quem Cajetani nominatim subsidii ducem depoposcerant, ad quadringentosque sagittarios, totidemque pedites, in queis Placentinum impigrum virum, a Philippo millos, navibus vexerat; multoque ante sub Reginæ mortem, quod summa Regni perturbatio ob Principum dissidia futura videbatur, quum Cajetani ad cos, qui Neapolitanæ Reipublicæ præerant, legatos mississent, qui sese in eorum fide, ac potessate manere velle significarent. præsidiumque postularent, Sorleonem Spinulam virum sortem cum aliquanto peditatu uti ad se mitterent, impetrarunt. Quibus auxiliis confisi, fortiter Alphonso resistebant. Crebræ itaque eruptiones ab iis fiebant, quotidianaque inter se prælia in ea castrorum propinquitate conferebantur. Cajetani præter veteris urbis circulum nihil tenebant. Ad hæc Alphonsus, tormentis æneis miræ magnitudinis advectis, murum, ac tecta urbis quatiebat : jamque iis turribus, quæ ad castra spectabant, quassatis, oppidanos in fummum discrimen adduxerat : namque propugnatoribus consistendi tuto in muro potestas non erat : totamque eam murorum partem desensore nudasset, niss Genuenses ( solers in tuendis urbibus hominum genus ) summa vi restitissent. Namque pro muro diruto munimenta aggere intrinsecus noctu sufficiebant: faccosque lana repletos, prominentibus tignis religatos tormentorum iclibus opponebant, quod id tegmenti genus multis Jocis deprehensum erat nullo tormento, aut telo persodi pos-**Le.** Sed procedente obsidione, rei frumentariæ penuria, omni bello, ac calamitate gravior, urgere obsessos coepit, præsertim clauso mari; magnus namque numerus non virorum tantum. fed etiam feminarum, ac puerorum pene, quicquid frumenti publici, privatique e vicinis regionibus convectum fuerat, atque omne insuper pecus consumpserat. Cumque id malum quotidie magis ingravelecret, neo ulla religua falutis ratio fuccurreret, Franciscus omnem inutilem bello turbam, quod in extremio rebus fieri consuevit, ex urbe ejiciendam curavit. Miserabilia horum facies erat, macie simul, ac pallore consecti, manus ad Cœlum suppliciter tendentes, cum flebili voce humi procubuere. Ouos ubi Alphonsus conspicatus est, quamvis pene omnes in urbem rejiciendos censerent, nec e let nescius facere se contra militarem disciplinam, quod protraherentr obsessis in aliquod tempus fames; magis tamen naturæ, & consuetudinis suæ, quam quid hostes de se meriti essent, rationem habere voluit, veniaque iis data castra adeundi, & cibo, ac potu resectis, abeundi. quo vellent, potestatem fecit. Ea vero Regis humanitas audita, incredibile est, quam multos tum populos, tum Principes adhuc incertos quid agerent, utramve partem sequerentur, sibi conciliaverit. Neque enim prope ulla res est, quæ magis mortalium animos capiat, quam eorum, qui calamitate aliqua premuntur, malis commoveri. Post aliquot dies arctioribus rebus Francilcus omne reliquum frumentum per civium domos cum cura conquisitum, atque in panem redactum, quo dintius sustentarentur, parce paulatim per dies fingulos viritim dividebat. Præterea quicquid sacchari ( utar enim verbo novo, & noto ) in ea urbe apud negotiatores, atque opifices erat, condiri justum, & in parvula frusta desectum identidem dispertiebat. Cæterum bæc non tam præsentis mali sinem, quam exigui modo temporis levamen tum pollicebantur. Denique consumptis pene omnibus humanis alimentis, cum gravior fames urgere oblessos coepisses, herbis, ac radicibus teneris vescebantur. Ad hæc mala accedebat, quod quæ Genuæ gererentur, pro sua salute clauso mart scire non poterant; classemque ingentem a Petro Regis fratre in Sicilia contradam, mox venturam acceperant. Quibus incommo dis oppressi decreverant Franciscus atque Otolinus, omni præsidio, ac plerisque civibus non modo Andegavensis, verum etiam Dyrrhachinæ factionis in navem impositis, ante hostilis classis atventum urbem deserere. Erat tum forte adhuc Cajetze navis una Genuensium ingens, ex iis, quas Franciscus cum præsidio adduxerat, a triremium vi ob magnitudinem tuta. Hanc vero, cum jam esset ad cursum parata, sorte quoddam ingens saxum e Rogiis caltris tormento æneo excussim summa mali parte præstracta, inhabilem ad navigandum reddidit. Quæ res confilium mutare obsessos compulit; neque enim iis materize copia erat, unde malum reficerent. Poliquam autem cognoverunt Petrum cum classe

adventare, nec jam navim iplam a le defendi posse, navisque ipsius juventutem urbis præsidio maxime necessariam, eam æstimatam, quum de pretio domino cavissent, quam proxime pomerunt, sub murum depressere, eo videlicet consilio, ut Regis navibus subeundi oppidi facultas adimerenir, extractumque prius malum ad eam partem, quam infirmiorem existimabant, pro munimento statuerunt. Maxime vero ex eo casu judicatum est rerum humanarum eventus incertos esse, solereque plerumque mortales futurarum rerum ignoratione falso lætari, atque angi. Namque regii, dejecto navis malo, gaudebant, quod hostibus importandorum commeatuum facultas sublata videbatur : adversarii vero mutilatam armamentis navim dolebant, quod eorum navigatio impedita esset. Cæterum rei exitus utrosque judicio deceptos docuit. Nam ni ita cecidisset, nec Cajeta, digresso inde præsidio, Alphonso restitisset, nec post eadem navis undis obruta Regiis navibus muros subire conantibus impedimento extitisset, nec porro unta clades consequuta esset. Tot, tantisque ærumnis adacti Cajetani a Francisco, atque Otolino summis precibus postularunt, ne se diutius afflicari paterentur, ac si tolerabiles modo deditionis conditiones proponerentur, suæ saluti consulerent: male se serro, quam fame interire: nullum se periculum recusasse, quamdiu de subsidio speraverint, & quoad supersuerit alsquid, unde vitam producerent: nunc se omni humana spe, arque ope destinutos, tot mala diutilis ferre non posse. Franciscus per id temporis æger erat: nam dum paulo ante pugnaretur acrius, sagitta semur trajectus suerat. Itaque oppidani utrumque separatim alloquuti, denium utriusque animum ad misericordiam flexere. Misit igitur Otolinus ad Alphonsum, qui peteret ad se mitti quempiam ex iis, quibus fidelioribus uteretur, quicum deditione ageret, & nominatim Antonium Panormitam, quem poetam mon infuavem Mediolani apud Philippum in magna gratia, & dignitate cognoverat, eumque non tantum propter predentiæ, sed multo etiam magis propter æquitatis opinionem, & quod illum Alphonso apprime diligi acceperat. Hic, præter eximiam dodrinam, excellenti ingenio præditus, & carmine, & soluta oratione, quod est perrarum, prope æque valuit. In suadendo, aut disfuadendo perfacundus habitus: judicio quoque acerrimus, atque in primis facetus, jacentem tempellate nostra elegiam excitavit. Eo nuntio accepto, Alphonsus, tametsi considebat oppidanos aut vi aut fame brevi ad deditionem cogi posse, tamen ad humanitatem friam pertinere arbitratus, que illi dicere vellent, non alpernari,

nari, Antonium misit. Isque in senatum introductus, audiente Otolino ( nam Franciscus propter vulnus sese domi continebat ). hunc in modum, cum illi pauca prædixissent, disseruit: Videre vos non dubito, Cajetani, quonam vos discriminis fortuna, & pertinacia vestra perduxerit: ab Alphonso terra, marique vos non obsessos modo, verum etiam circumsessos etse, nec ullum jama essugio locum patere : esse vobis rem cum Kege opulentissimo & maximo, cui non modo Sicilia, Sardinia, Baleares insulæ, Hispania, atque Aragonia (Regna amplissima), verum etiam magna hujus uberrimi Regni pars pareat, e quibus & immensam pecuniam, & milites in belli ulum necessarios comparare sacile possit. Videtis ut urbem premat, & muros armis circumsonet: castra urbi conjuncta sint, vel in ipsa urbe potius: unus tantum muri circulus interjectus, & is quidem adeo quassatus, & disjedus, ut ruinæ magis, quam muri speciem præbeat: same urgemini omnium malorum maximo, & gravissimo; nam ceteras quidem calamitates aliquo modo tolerari possunt: sola sames ad extremum ferri non potest. Satius est vel iniquas quascumque conditiones, & leges ab hoste accipere, quam inedia maceratos vitam finire. Auxilia præterea nulla habetis, eaque desperare omnino jam potestis, cum ad hunc diem nulla venerint. Intelligit Philippus, intelligunt Genuenses Alphonsi vires terra, marique majores esse, quan ut ab obsidione vestra sacile depellatur. Cogitate quantas copias terra, quantas mari habeat, quantas præterea parare queat, cogitate. Nolite, obsecto, expediare extremum urbis casum, nolite committere, ut videatis, patriam vestram, que vobis debet esse carissima, serro exscindi, domos cremari, sortunas diripi, uxores, ac liberos (quod omnem exuperat calamitatem) in oculis vestris rapi, & distrahi. Sapienter nimirum quisquis ille est, qui ait, aut vince, aut vincenti pare; sortis namque animi est, si possis, vincere, si vero non possis, potentiori obtemperare, & fortunæ, tempestatique concedere. Akerum jam 🗬 perti estis; videtis enim vos nec vincere, nec libertatem vellrassi tueri posse. Erit igitur prudentiæ vestræ alterum sequi, potentiori scilicet obsequi, quem prosecto, si deditionem seceritis, & clementissimum & mansuetissimum agnoscetis. Aliquin de patria vestra, de fortunis, de conjugibus, de liberis, de parentibus, de libertate, de vita denique vestra (si quicquam mihi creditis) actum existimate. Ad hæc Cajetani, non ignorare se in quibus difficultatibus versarentur. Sed nec fortasse esse esse esse quas exilli-

existimaret, nec vero se prorsus de subsidio spem omnem abjecisse. Neque enim aut Philippum, aut Gemuenses passuros este, uti eorum præsidium, uti tot sibi carissimi cives, & milites, ut denique Reipub. amici fideles in hostium potestatem veniant. Se tamen, si dentur sibi triginta dierum induciæ, quibus liceat Philippo, ac Genuensibus denuntiare quinam sit suarum rerum status, ut nisi interim auxilium mittatur, cum bona illorum venia possint deditionem facere, post eam diem sele absque controversia deditionem sacturos. Cum hisce postulatis Antonius ad Regem reversus, quid Cajetani vellent, retulit. Quæ cum audisset, veritus ne qua interea classis Genuæ pararetur, quam parari fama erat, inducias nullo pacto concedendas censuit. Itaque confeslim renuntiare iis Antonium jussit, aut continuo deditionem sacerent, aut se ad extremum certamen compararent. Qua spe destituti, Cajetam, quum nihil omnino scire possent, quidnam Genuæ ageretur, jam enim Petrus e Sicilia cum reliqua classe venerat, & aliænaves in dies adventabant, nec samem diutius ferre poterant, rursus per Antonium ab Alphonso petierunt, ut saltem eas sibi inducias daret, quibus Philippum, ac Genuenses, tantum quo statu res eorum essent, certiores redderent. Sed quoniam maris tempestas incerta esset, tridui haud amplius spatium, postquam nuntius Genuam pervenisset, quo Mediolanum proficisci posset, uti, Philippo, & Genuensibus consciis, deditio a se fieret, requirebant; quæ, ut Rex sciret se præstare velle, Optimatum liberos obsides polliciti sunt: sed ne id quoque impetratum: quod ne Alphonsus concederet, duæ causæ erant: altera quod intelligebat eos diutius famem tolerare non posse: altera quod interea auxilium iis ab hostibus mitti poterat. Reversus itaque ad eos Antonius, negavit id ab Alphonso impetrari posse: ac nisi extemplo deditio sieret, seram postea poenientiam eorum fore: deditionem vero a se honeste jam sieri posfe: quod difficillima quæque perpessi, tamdiu a suis auxilium equicquam expedassent: putare se Philippund, ac Genuenses graius, laturos, si quid in se ipsis crudelius consulerent, quam si, se conservatis, Cajetam amitterent. His, atque hnjusmodi verbis, eum Otolinum, atque oppidanos ad deditionem inclinaffet, petit Antonius, ut Otolinus ad Regem proficisci non gravaretur; siç facilius posse de deditionis conditionibus, quæ vellent, eo petente, transigi. Existimavit enim rem ipsam per mutua colloquia. & melius, & commodius tradari posse, seque eq onere levatum mi.

iri. Huic postulato cæteris, omnibus assentientibus, umus Pica exurgens negavit æquum esse eum, qui Philippi personam gereret, ad Alphonsum proficisci. Quem cum reprehenderent, non illepide inquit Antonius, non esse videlicet considerandum quidnam ille diceret, morbo enim assedum (nam is aliquot diesse male se habuerat) in phrenesim incidisse, atque ideo delirare. Itaque cognita Senatus voluntate, statuit Otolinus, Francisco inconsulto, ad Alphonsum se conserre: acceptaque in id side regia, cum Antonio ad Regem prosedus, longo sermone super deditione ne nequicquam habito, in urbem rediit. Cujus prosedionem cum Franciscus ægre serret, majorem civium partem ab eo alienavit.

Post hæc inter Genuenses, & Otolini cohortem exotta dissense omnem deditionis mentionem sustulit : longe enim amplior aprid Cajetanos Francisci, quam Otolini auctoritas erat. Quod cum Alphonsus animadverteret, constituit obsessos terra marique omnibus copiis oppugnare. Jam enim præter rollratas, ad sexdecina onerarias coegerat. Itaque scalas, & corvos, per quos in murum e navibus evadi posset, caeteraque machinamenta bellica confestim parari justit, atque expediri. Ad hæc turrim ligneam mobilem non modicæ altitudinis, quæ muros superaret ( machinæ antiquæ genus ) effecit : cujus consilium cum oppidani sensissent, continuo eam partem, quæ ad mare sita erat, summa ope munierunt, eaque raptim, ac certatim effecere omnia, quibus machinarum violentiam, corvorum maxime declinari polic existimabant. Postquam, paratis omnibus, Alphonsus ab ounni paste oppidum adoriri instituit, terra ita copias divisit: ad Divi Theodori templum Henricum fratrem cum parte copiarum, nec procul inde Joannem alterum frattem cum lecta manu statuit. Ipse adversus portam Ferream ( sic enim appellabant ), que ad castra serebat, reliquas copias habuit. Petrum minimum natu sta trem, cujus virtuti confidebat, a portu classe oppugnare urben præcepit, in qua erant, præter onerarias quindecim, triremes decem. Adversus horce apparatus Franciscus, atque Otolims, top mentis variæ magnitudinis per muros dispositis, alios regisstris, alios classi opponunt, alios, ubi plurimum periculi inventneret, jubent occurrere: sæminis, imbellibusque, qui supererant, negotio dato, ut pugnantibus lapides, & tela ministrarent. Signo pugnæ proposito, regii pars eminus lapidibus, atque omat missilium genere certare, pars mœnia subire, ac scalas admovete contendebant. Simul lignea turris, simul naves remulco agi coopte.

ceeptas. At oppidani in eos, qui propius succedebant, lapidibus, atque omnifariam telis conjectis, muro scalas applicari non sinebant, cubitalibusque clavis, qui crebri in muro ob id facti erant, plerosque hostium & sagittis, ac minoribus tormentis ex occulto vulnerabant: nec ullum frustra telum in tantam multitudinem emittere poterant. Et primo quidem turris contabulata, cum rotis ad muros ageretur, terrori oppidanis suit. Post ubi propius perduda, partim tormentorum iclibus, partim sua mole dissipata est, multique in ea pugnantes cecidere, ab ea parte vehementer hostibus animus crevit. A mari quoque atrociter pugnabatur. Namque naves simul atque ad teli jactum appropinquarunt, tormentis oppidanos lacessere coeperunt, corvisque ad malos religatis, ingentem iis terrorem intulere. Stabant intenti oppidani ( namque ea pars fortioribus tuenda data fuerat ) cum longuriis, & furculis in id factis, in quas si sorte corvi incidissent, necessario procumbebant. Inter hæc Alphonsus, quo magis hos a portus defensione averteret, acrius urgeri a terra imperat, alios hortando, alios nominatim appellando, præmiaque pollicendo, atque ad portam, quam dixi, Ferream facto impetu succedens, milites in pugnam alacriores reddebat, multoque acrius pro se quisque, ubi curabat, nitebatur. Pudor enim simul, atque avaritia, gloriaque militum animos longe acuebat, pugnantium clamor ad cœlum ferebatur exhortatione, lætitia, varioque affectu permixtus: & quo magis nitebantur, quove propius ad muros succedebant, eo plures aut cadebant, aut sauciebantur. Quod cum adverteret Gartias quidam Medineus signifer Regius, vir fortis & strenuus, signo, quod manu gerebat, in fossam urbis illato, socios, ut sequerentur, vociferans, cum avidius progressius, scalas muro admovere contenderet, lethali vulnere acceo, vix inde retractus est. In hoc præhi ardore naves ad oppi-dam succedebant, laxatis sunibus, corvos dimittere in muros paratze. Primaque omnium ea navis, qua Petrus ferebatur, corvam muro injicere conata est. Sed cum ejus extrema nimio inin murum pervenire non possent, disfractis suo pondere rotafum axibus, corvoque comminuto, qui supersteterant, in mare præcipites collapsi sunt: sique omnes, quod armis gravati erant, enecii, præter duos Drepanitanos, qui sub aquis (dicu minum), diloricatis thoracibus, & reliqua armatura, incolumes evalerunt. Eo casu Petrus, & qui in navibus erant, totam pene victorize spem deposuere. Ad hæc navis altera, cum corvi exponendi causa L 2

propius subiret, crebris tormentorum idibus repulsa est, nec postea navis ulla injiciendi corvi facultatem habuit. Namque ob rerum successum crescentibus hostium animis, eam partem acerrime tutabantur. Quæ ubi Alphonsus agnovit, suorum saluti parcendum arbitratus, receptui cani jussit; quo viso, Petrus extra tormentorum jactus naves reduxit, nec post eam diem universa oppugnatio tentata; sed tantum in oblidione perseveratum. Interes Genuæ cum esset auditum Cajetanos obsessos, same insuper laborare, tres onerarias ingentes, nec dum enim Regia classis Cajetam convenerat, armare decreverunt, iisque faventibus quibusdam civitatis Optimatibus, Blasius Aseretus præsedus est, maxima nobilitatis, & populi parte ægre ferente novo homini cam præfecturam dari, quod eum honorem quasi pollui hominis novitate existimabant. Erat is quidem humili genere ortus, cæterum vigilans, callidus, lingua celeri, & expedita, animoque supra dignitatem, ac, præterquam par erat, honores publicos affectante. Dum hæ naves pararentur, Genuam perlatum est plures jam naves ab Alphonso coastas Cajetam convenisse: • cumque ob id ampliori classe opus esse cognoscerent, naves undecim consestim iis tribus adjecere. Cæterum Optimates, qui prius vix tulerane trium navium præsecturam ad Blasium deserri, aperte anniti conperunt, ut, eo a præfedura amoto, alter ex clara gente præfedus crearetur. Quod cum Blasius animadverteret, mox ad arres conversus, cum Philippo, penes quem summa rerum potestas erat, per amicos, qui apud illum poterant, ut invitis adversariis sibi is honos ratus esset, persecit. Eaque re impetrata, classem maturari, ac ezetera, quæ usui essent, parari consessim curavit. Dum ea parantur, Genuenses de suis, qui obsidebantur, vehementer soliciti & anxii, Benedicum Pallavicinum, qui sese Alphonsi amicitiam habere profitebatur, mittere ad Alphonsum statuerung antequam aliquid de classis apparatu ad Alphonsum permanaret, eique in mandatis dedere, uti ad Regem se missum simulares, ut cum illo de conditionibus deditionis obsessorum ageret. Caterum opportunitate colloquendi cum Francisco, atque Otolino data, quanta classis decreta esset, doceret, hortareturque, ut ess fortiter labores tolerarent, quorum finis appropinquaret, & que essent Regis opes terra, marique exploraret. Cum iis mandatis Benedictus Cajetam profectus, ad Regem, accepta fide, fecontulit, de deditione agere, uti instituerant, coepit, factaque potestate oppidum intrandi, ut eadem illa, quæ cum Rege egerat, com-

municaret, quæ Genuæ pro eorum salute pararentur, edocuit, seque ob id venisse, ne quid præter Philippi, & Genuensis nominis dignitatem ipsi, desperato subsidio, consulerent. Cæterum vehementer tacito opus esse, ne Rex sese ab eo elusum suspicaretur, quæ quidem res sibi perniciem esset allatura. Ejus oratione Francisco, atque Otolino confirmatis, ad Regem reversus, non posse obsessos ad deditionem sledi respondit. Cognitis, quæ voluerat de Regis copiis, & classe, Genuam rediit. Quibus rebus Philippo nuntiatis, qui Genuensem Rempub. gerebant, classem con-**Ye**stim expediri, frumentumque obsessis deserendum convehi justere. Classe vero ita parata, atque instructa, Blasius idoneam ad navigandum tempestatem nactus, Cajetam yersus contendit. · Quod postquam Alphonsus comperit, extemplo undique copias accersit: ac fratribus, & cæteris primoribus convocatis, Quousque, inquit, tandem, viri fortes, Genuensium insolentiam, atque Injurias patiemur? Nullum bellum suscipimus, quin continuo amicitiam, ac fœdus cum hostibus nostris ineant, eosque classe, ac pecunia adjuvent : nobis semper adversi , insestique ob invidiam scilicet, & vetus in gentem nostram odium, ferre non possunt opes nostras mari coalescere. Nam, ut omittam, quas prioribus Aragoniæ Regibus injurias intulerunt, quotquot modis, & quoties illos bello persecuti sunt, nonne ingenti classe comparata, cui Guido Torellus præfuit, occupatis nobis bello Hispano, præsidium nostrum, cum nihil ab his hostile metueremus, ex urbe Neapoli ejecerunt? Sed hæc, quamquam gravia sunt, tamen aliquo modo ferri possent, si quem injuriis modum statuissent. Cæterum genus hominum inquietum in perniciem nostram quotidie magis exardescit. Quid autem juris in Neapolitano Regno habent, in quo ne vicum quidem, aut exiguum castellum tenent? 🖢 Cur Cajetam, quæ nostra est, humani juris obliti, rupto socdere, occupavere? Classem quoque, si Diis placet, effecerunt, qua Cajetanos ab oblidione vindicent, eaque jam instructa in cursu est, quantum accepimus: simulantesque Cajetam dedi velle, Benedidum Pallavicinum nos elusum misere. Quis hæc tot, & tam indigna ferat? Aut quis non maxime commoveatur, & in ultionem concitetur? Nullum est animal tam imbecillum, quod non conetur illatam vim repellere: nos quibus propulfandæ injuriæ facultas est, hostes adversus nos proficiscentes otiosi, ac segnes expectabimus? Nulla gens tam imbellis, aut tam ignava unquam suit, quæ vel minima pro parte occupati agri certare non sustinuerit: nos pro tanti, ac opulenti Regni pollessione, qua spoliare nos student, non depugnabimus? Quod autem pars vestrum rudis est rei maritimæ, haud equidem referre multum puto viz fortis terrane pugnet, an mari. Utrobique vim eandem animi, atque idem robur fortibus viris esse compertum est. Romanus miles primo bello Punico, nunquam antea ingressus mare, non dubitavit cum Pœno in maritimis rebus exercitatissimo classe confligere, victoriamque primo prælio adeptus est. Et nos certe longe ampliores, quam Romani, naves habemus, in quibus, tanquam in stabili solo, dimicatur. Quod si viri estis, si cam animi magnitudinem retinetis, quam ego in vobis pluribus præliis expertus sum, haud dubito, quin ultro obviam hostibus eundum existimetis; nec passuri sitis, ut hunc Cajetæ portum aspiciant. Onerariis navibus pares iis sumus, triremibus vero etiam superiores: quarum turmis supplere navalium sociorum numerum possumus, habemus lectissimam juventutem, florem Italiæ, ac citerioris Hispaniæ, &, quod plurimum in prælio valet, armis 👄 gregie instructam. At in hostili classe magna pars semiermes, nautarum ministeria sungentes, eminus pugnando, lapidibus, ac manubalistis valent; at si propius congressis manubalistarum usum ademeris, nostrorum certe impetum non ferent. Quapropter censeo, Viri fortes, relicto in castris idoneo præsidio, ac conscensis quamprimum navibus, adversus capitales hostes contendamus: quos si vicerimus ( quod fore speramus, Diis bene juvantibus ) tantum, ac tam difficile bellum uno die haud dubie consecerimus.

Ejus consilium cum pene omnes pugnandi cupiditate approbarent, consessim copiarum Duces parari cum cohortibus suis jubet, atque in fingulas naves dividi: telaque, & arma in classem imponi, quae temporis brevitas provideri passa est. Ante omnia vero, ne quis impetus interim, dum abellet, ab oblessis fieret, valida in castris præsidia reliquit: fratribus, qui tum fraterna pietate, tum gloriæ aviditate ducti, eum sequi statuerunt, parte navium, & copiarum attributa. His constitutis, classem conscendit: idem cæteri secere: inde altum petens, te, inquit, Deus, qui cunclis rebus præes, quique jus, atque æquum colis, oro, obtestorque, ut mihi hostium meorum, qui contra scedus me armis petunt, ulciscendorum (si justa postulo), potestatem sacias; atque ut milites hos meos, iis devictis, incolumes, prædaque onultos mecum reducam. Eo die nulla conspecta classis: cum

postridie apparuisset, magno exultantium clamore ad eam curfum dirigi imperat. Cæterum noctis interventus mox illius conspectum abstulit. Fertio vero die cum rursus supra Pontiam insulam visa let, tantus omnibus ardor injectus est, ut non ad ancipitem pugnam, fed ad certa victoriæ præmia proficifci crederes. O fallaces hominum spes, & incerta rerum suturarum judicia! nam qui sibi victoriam pollicebantur, mox ab illis, quos despexerant, vidi sunt. Classibus aliquanto propioribus sadis, misit Alphonsus. qui specularetur, quoad tuto posset, cum navi longa hostilium navium ordinem, quamve instructæ navalibus sociis forent. Proficiscenti lembus quidam occurrit, qui a Blasso classis præsecto ad Regem mittebatur: qui cum procul extra teli jacum signisicasset velle se colloqui, vexillo in mediam triremem translato, quod fidei pignus maritimo bello esse consuevir, accedendi propius potestatem fecit. Eo signo prospecto, celeri remorum pulsu lembus ad triremem venit: in eo vehebatur tubicen quidam, qui a Blasio mittebatur, ut Regi nustiaret, se cum classe a Philippo, & Genuensibus Cajetam mitti ob eam rem modo, ut frumentum obsessis deserret: quod si importari pateretur, rediturum se continuo cum classe, nec intercessurum, quominus, si vellet, in urbis oblidione perstaret. Interrogatus tubicen, quidnam novi apportaret, pacem se, inquit, bellumque afferre: in arbitrio Alphonsi fore, utrum malit, deligere: cæterum monere se, atque consulere, ne cum Genuensi classe decertent: naves enim illas egregie instructas esse. Itaque petere se, uti àd Regem quamprimum deducatur. Hæc ubi dida, ad Alphonsum perdudus. cum eadem nuntiallet, res ad confilium delata est. Erant, quibus quietis consilia autiora, & meliora videbantur. Alii dimicandum censebant: nonnulli etiam per contemptum, ut mediam sententiam sequi viderenuir, respondendum videri dixerunt, placere Alphonso frumentum Cajetanis tradi. Cæterum quo certo scire posset, Blasium haud amplius quippiam moliturum, quod obsidioni incommodaret, se navium vela interim petere. Cum hoc responso Tibicen remissus, & cum eo ab Alphonso nuntius, qui denuntiaret a Genuensibus contra pacis leges fieri. His verbis Genuenles irritati, continuo armis decernendum una voce succlamarunt. Omnibus confestim ad pugnam paratis, Blasius Regiam classem peti infestis proris imperat. Numquam serme alias navali prælio tantis animis concursum est. Quippe aliud, quam unius certaminis victoriam utrique respiciebant, Alphonsus, ut suss, ac

devictis hostibus, Cajeta, atque omni Regno Neapolitanorum potiretur: Genuenses, ut, vendicata sibi maris possessione, Regnum finibus suis propinquum in Alphonsi, & Hispanæ gentis potestatem venire non finerent. Ante pugnæ initium tres hostium naves, quo Regias fallerent, a reliquo agmine divisa, altum petentes, speciem sugæ præbuere. Id autem eo contilio sactum, ut postquam reliquæ naves conflixissent, regias pugna implicitas a tergo circumvenirent. Quas Henricus sugere opinatus, cum insequi properaret, vetuit Alphonsus, satius esse existimans, parte illa virium hostibus detrada, cum tota, atque integra classe reliquas hostium naves adoriri, omnesque uno loco vires contrahere, id quod a rei navalis disciplina non abhorrebat, reliquas hostiles naves a se prius superari posse ratus, quam tres illæ a reliquo agmine longo intervallo distracta opem ferre circumventia possent. Idque sibi hoc magis persuadebat fore, quod venti prope vis ceciderat, nec habebant hostes rostratas, a quibus ese naves remulco agi adversus se possent. Itaque cum tota simul classe in hostes invectus unam ex omnibus præsedi navem petit. Quam fimul ac Blasius in se venientem aspexit, slexa in gyrum nave tanto impetu puppim ejus invasit, ut, disjectis munimentis, r gnaque vi lapidum, ac telorum, in creberrimæ grandinis m dum, conjecta, propugnatores omnes in navis tabulata præci tarit. Forte autem navis ipsa Regia, ante congressum saburra: alteram partem prolapía, nulla vi, aut arte in tantis angust rigi potuerat: cujus rei causa suerat malo onus adjectum. que præter summi mali propugnaculum, alterum ad mali dium extruxerant : ex quo contigit , uti prætoria hostilis , minor erat, illi altitudine exæquaretur, faciliorque ti hostibus in eam foret. Tum protinus reliquæ naves, q obvia fuit, aggrediuntur, ferreisque uncis hostilem i divelli non sinebant; cogebantque, junctis inter se pr pinquo dimicare, navibusque perviis factis, veluti in retur: vix ullum telum in mare decidebat. Pleriqu strenui, priusquam naves inter se coirent, in hostilem navem t silire aggress, cum armati in mare cecidissent, enecti sunt. A tudinem navium proræ, puppesque contabulatæ, ac solidis tignis i xta: adaugebant, proculque spedantibus montium speciem pr Regia navis, etsi primo congressu grave detrimentum acceper navalibus sociis impigre rem gerentibus, sortiter resistebat: donec a latere, alia a prora circumfuderunt. Cæterum eo maxime

reflectum, & judicatum est (quod & sæpe alias), inter navalem & terrestrem militem navali prælio quid intersit. Genuensis maritimis rebus bellisque exercitatus, facile omnia nautæ, ac militis munia obi-· bat. At terrestres Alphonsi copiæ oneri magis, quain adjumento erant: cum quidem alii nausea afficerentur, alii vestigio vix infilterent, alii alios metu premerent, & infolito pugnæ genere perturbarent. Ad hæc qui regiæ navis malum tuebantur ab iis, qui prætoriæ hostilis malo imminebant, subacti, in suos desuper tela jacere cogebantur, quorum quo certiores icus, hoc gravius incidebant: & quamquam ubique acriter pugnabatur, summum tamen in eo certamen erat, ut regiam navim expugnarent, qua superata, confidebant facilem victoriam fore. Majore itaque vi nixi in perturbatam ( amisso mali propugnaculo ) navem, e prora, atque e media navi summovere hostes; ægreque Regii puppem desendebant. Alphonsus & simul dimicabat, & hortabatur suos, seque, ubi plurimum periculi erat, intrepidus offerebat: non tamen eadem prælii fortuna ubique erat. Jam enim ab alia parte duæ hostium naves captæ suerant, cum interim tres illæ, quas ante pugnæ initium a cæteris distractas altum petisse dixi, flexo cursu, regias adortæ, renovato prælio, ingentem terrorem, ac stragem intulere. Et jam Regiæ classi tela deesse corperant, nec fagittariorum præterea is numerus, qui hostium erat; namque in Genuensi classe pene omnes manubalistis utebantur, quarum arte, & usu ea gens excellit. Ad hæc mala accedebat, quod regiæ navi cum triremibus succurri, ob circumsusas hostium nayes, non licebat; a quibus propter injectas ferreas manus nulla vi dissolvi poterat Et jam undique in eam transgressi hostes, Re-

deditionem urgebant. Quod cum pertinaciter abnueret, atum est ei navim, carina satiscente, aqua compleri, eamque m pessum ituram, nec amplius ullo humano consilio servari Quibus periculis adactus, Philippo, quamquam absenti, te ie dixit. Maluit enim Philippo, quam Genuensibus, quos sciebat esse, salutem suam committere. Tarentinus, es Reguli, qui una cum Rege eadem navi vehebantur,

Deditione sada, mox victores conclamant Regiam navim ipso Rege captain: quæ protinus vox per omnes naves dista, ut hostes haud dubie pro victoribus, Regii pro victis hamitur, effecit. In eo tumultu Petrus frater, cum duabus morariis (nam cæteræ captæ suerant) triremium benesicio,

acque interventu noclis vim hostium essugit. Pugnatum est ra fere quarta ad occasum solis continenter, multis utrinque sis, & vulneratis. Quo uno prælio hellum Neapolitanum I dubie confectum esse videbatur: nam cum ipso Rege duo fratres, multi Reguli, equestris præterea ordinis quampluri pti fuerunt. Ad hæc naves prope omnes magnitudine inlig quas ab initio belli coegerat, eodem prælio amissæ. Ea clades, etsi committendum non suit, ut inexercitatus mar bellis miles cum exercitato dimicaret, fortunæ tamen plurit adferibi potest: nam & subeunda necessario dimicatio suit. quin commeatus Cajetanis deferebantur, quorum importatio t dubie spem omnem Regi auserebat Cajetæ potiundæ, & te ris angustize de sociis navalibus commode provi ri non derant: & viros fortes ac strenuos, quorum per rum habebat Alphonsus, & in quibus sibi satis elidss c tutum putabat, ubique bene pugnaturos credibile e credat eam cladem tantum postea selicitatis Alph suisse? Anginaur miseri mortales, si quid nobis co exitus rerum ignari, quos fummus Deus sibi u voluit, cum omnia, quæ accidant, in potiorem ; da sint. Siquidem ea chades, qua Alphot i or Regni sibi orbatus esse videbatur, ad p causa extitit. Cum Philippo enim, quo h ri posse sperare vix poterat, amicitiam pollea fautore, & amico ulus, Neapolita est. Ea clade subito clam in castra perlata, mil Aris manlerant, consternati cum sarcinis abire quam oppidani victoriam fentirent: quos Caje subito adorti, castris captis & direptis, in tugam co a anagnaque præda parta : namque ibi regiæ supellet cipum bona pars relida fuerat. Multi corum capti quis in proxima quæque loca per devia, & occult dilapsis. Hostes deinde cum victrici classe Cajetam pr polito commeatu, biduo ibidem substiterunt. Interim I accepisset id agi a ductoribus navium, uti, se comprehento, omnia facturus videbatur, quae Philippus imperaret, ac Pra scus Spinula ( erat enim Genuensium Admiratus, ita imp rem rerum maritimarum vocant ) classis præsecturam arripi abire inde quam primum statuit. Hi enim cogitabant, Genuam misso, practer Philippi voluntatem, atque (qu ·

f quando is adversaretur) Siciliam, & Sardiniam enpugnatum ire. Quove magis Blasius consilium suum tegeret, se Aenariam infulam oppugnatum ire velle, mox reversurum simulavit. Ad cam namque insulam Petrus cum classis reliquiis se receperat. Velis itaque in altum datis, cum ab Aenaria vix mille paffibus abellet, oborta subito mari tempestas, classem in diversa pepulit: infe ad portum, quem Herculis vocant, nonnulli ad Pontiam insulam, aki alio, quocumque venti vis impulit, delati sunt. Sedato mari, quum omnes incolumes Pontiam convenissent, Blakus prenter ductorum opinionem, qui Anariam repeti, deinde Caretam credebant, Genuam eurlum dirigi præcepit : prosperumque ventum nacti, paucis diebus Veneris portum in Liguriam, guod oppidum adhuc Regis przesidio tenebatur, pervenera. Appropinquantibus oppido lembus quidam citatim obviam venit: quo quidem a Philippo nuntius invehebrur. Philippus enim memens, ne Genuenses Regem Genuam perducerent, fretique vi-Aoria, sibi urbis imperium adimerent, hunc cum literis consestina eo miserat, classisque adventum ibidem præstokari justerat. Is navim ingressus, remotis arbitris, Blaco literas tradidit, cumque monuit, ne Regem Genuam perduceret, neve illum Gennen-Sum potestati permitteret; sed Savonam, quam veteres Sabatiam appellabant, deportaret: missurum Philippum, qui eum cum cateris captivis Mediolanum ad se ducerent. Quo nuntio Blassus confession callidum pro tempore confilium capit. Nam quo reliquas omnes naves a se dimitteret, prædam se partiri velle promuntiat, arque ob cam rem omnes navium vectores postridie mame adelle, prædamque, quam egissent de hostibus, comportare jubet. Propolito edicto, navium duces, ne corum, quae adepti fuerant, rationem reddere cogerentur, abeundi confilium capiunt, confessimque, co relico, vela faciunt. Ipse de industria aliquantum commoratus, sublatis anchoris, subsequitur, jubetque gubernatorem povis cursum ita moderari, ut iis, quæ præibant, navibus inprediendi Genum portum spatium esset, antequam navis prætoin conspectum urbis veniret. Quibus portum ingressis, cum sam eives, nihil tale suspicantes, ejus ingressum læti expectarent - universa civitate tanti Regis videndi studio ad portum essusa, transmilla chille, omnium expediationem frustratus est: nec ullis Gemuenfium justis ab instituto cursu inhiberi potnit, quo minus Regem, uti Philippus mandaverat, Savonam deportarit. Joannes vero Regis frater, alia navi vechus, Genuam perductus est, ibique boneste M 2

honeste citra libertatem habitus. Alphonsus deinde in arcem perductus, non captivi modo, aut habitu, sed veluti Rex peregre proliciscens a Francisco Barbavaria, qui tum prætor Savonam pro Philippo obtinebat, susceptus est: nec quicquam de Regian prissinæque dignitatis faltigio ab eo, quo captus est, die in ea captivitate sibi deesse, præter libertatem, sensit; siquidem, uti in pricre fortuna, & salutabatur, & venerabatur. Paucis post diebus Berardinus Carda, & alii quidam copiarum duces a Philippo missi, eum Mediolanum deduxere, eique domus, in qua Philippe conjux habitare consueverat, extra arcem sita, pro diversorio data est, ibique in omnium rerum copia triduum egit. Hunc deinde Philippus in arcem vocatum, in maxima Principum frequentia, & celebritate ( perinde hospes, & amicus venisset ) eo deduci justi. Concesserat autem Philippus in eam arcis partem, unde transeuntem Regem, videns ipse a nullo videri poterat. Non abs re fuerit hoc loco de Philippi natura, ac moribus paucis dicere. Erat imprimis ingenio peracri, ac callido, in largiendo profissis, in parcendo facilis, in colloquio mitis, cultus corporis, & munditiarum, omnisque lenocinii negligens, tenandi cupidus; cæterum quietis impatiens, ac imperitandi avidus, in pace bellum, in bello pacem quærebat: simulandi, ac dissimulandi egregius artisex; in milites, quam in cives indulgentior: copiarum duces maxime extollebat. Ad hac five fortitudinis amore, five periculi metu, se ab omni omnium consuetudine sequestraverat, præter quam quorumdam paucorum, quos ille sibi solitudinis socios delegerat. Legatos ad se missos per suos plurimum audiebat: quin & Sigifmundum Imperatorem Romanum, Mediolanum aliquando profectum, ut inde Romam peteret, videre non sullinuit: & tamen in tanta solitudine vitam agens omnem Italiam armis territabat, concutiebatque, ut non inscite quidam dixerit: Philippus sedendo vincit. Pollquam in arcem ventum est, in domum regali cultu exornatam deductus perliberaliter est habitus. Deinde Philippus cum eum vellet invisere, præmisit, qui admoneret, ne quod omnino pro iis, quæ ceciderant, deprecandi gratia verbum faceret: non placere de re trissi sermonem conferi: velleque ab eo existimari, se non ut captivum, sed ut hospitem, atque amicum sua voluntate accessisse. Atque ubi ad eum profectus cit, post mutuos complexus, de re venatoria sermonem iniicit; nec quicquam, nisi lætum, ac jucundum, in 🗪 mni colloquio dictum, responsurave est. Eadem quoque comi-

rate in Henricum fratrem, ac Regulos ulus est. Post hæc digressus venaticas aves, & canes, cæteraque id genus, quibus Regem delectari cognorat, ad eum misit: ac ne quod omnino captiviantis vestigium in eo relictum videretur, venandi, cum vellet, in sepuis suis sub arcem, in queis varia serarum genera incluserat, ei potellas facta, equisque, & comitibus datis, nonnumquam & ipse sese illi comitem venationis exhibebat. Joannem quoque Navariæ Regem, petente Alphonfo fratre, e Genna Mediolanum adduci (quamquam Genuensibus id ægre serentibus) jussit, atque æque liberaliter habuit. Post de amicitia, deque sœdere renovando agi cœptum. Philippus enim, cognita ejus singulari virtute. amicum illum, & socium habere cupiebat. Nec minus Alphonsus ad Philippi amicitiam animo aspirabat; simul ut sele in libertatem vindicaret, & ut eum fautorem Neapolitano bello postea haberet, quem rebus suis plurimum prodesse, atque obesse posse, periculo suo cognoverat. Nec multi dies intercessere, quam sedus hisce legibus sancitum est, ut scilicet Alphonso, fratribus, Regibulque & cæteris captivis, quos Mediolani, quos Genuæ in potestate haberet, line pretio dimissis, societas eo jure staret, ut Philippus Alphonsum, Alphonsus Philippum pace ac bello adjuvaret, atque ut amicos eoldem, atque inimicos interque haberet.

Deinde cum cogitaret Alphonsus repetendum Regnum esse, priusquam, accepta calamitate, consternati populi, quos ante amicos habuerat, ad holles deficerent, Joannem, atque Henricum fratres. Philippo permittente, ad comparanda nova in bellum auxilia, in Hispaniam dimisit, Tarentino, ac Suessano Regulis, qui interim, dum ipse proficisceretur, renovato bello adversarios lacesserent, abire domum jussis. Cumque ex seederis formula Genuensium naves a Philippo postularet, quibus In Neapolitanum trajiciens, ad recuperandum Regnum uteretur, scripsit at Ludovicum Crotum Philippus, quem Genuæ præfecerat, uti naves armari, atque instrui Règis sumptibus quamprimum curaret. Qui cum, Senatu convocato, imperatas naves armari juberet, reclamatum est ab universis rem periniquam postulari, protinusque legatos ad Philippum misere oratum, ne se cogeret pro inimico classem comparare, præsertim adversus eos, quos semper amicos habuissent. Sed cum Philippus nihilominus in propolito perfisteret, Genuam reversi, Senatum docuere, classem omnino parari oportere: ita Philippum jubere. Quo audito, classis extemplo decreta, indignantibus omnibus, ac permolelle ferentibus: omnia tamen lente, & cundanter

Canter, utpote ab invitis, administrabantur. Dum ca parantur: Alphonsus sub Philippi namine grandem pecuniæ summam in slipendium misit : cumque optimum factu slaweret, cam se ad Veneris portum præstolari, sic enim majorem spem Regulis eine amicitiam sequius afterri posse, quando eum propiorem Regni finibus factum audirent, approbante ejus consilium Philippo, illi haud repugnanter abeundi potestas sada. Memorabilis prosedo. atque omnium Scriptorum monumentis celebranda Philippi liberalitas fuit, & quæ omnium Regum, Populorum, ac Principum. qui unquam fuerunt, benignitatem constanti omnium judicio antecesserit, qui duos fratres excellentissimos Reges terrarum, atque corum Henricum fratrem Regio fastigio, ac dignitati proximum. tot præterea Principes, tot equeltris ordinis viros gratuito dimiferit. Abeunte in Liguriam Alphonso, nonnulli clari copiarum Duces comites a Philippo adhibiti; a quibus per Placentinum, deinde per Parmensem agrum Pontremulum, quod oppidum in radicibus Apennini litum est, atque inde Spediam (unde mihi origo est) emporium portu, ac mercatu nobile, dedudus, postridie cum lembis ad se accersitis. Veneris portum mari petiit. At Genuenses, ne class sem pararent, captivosque, quos reddi Philippus cogebat, dimitterent, conjuratione fada, interfedo Opicino Alzate, qui Prasse urbem Genuam obtinebat, & Ludovico, atque Erasmo Tabreltio, qui ipsi Opicino successurus veniebat, in arcem receptis, asses tore, ac duce Francisco Spinula, Philippi injuriis lacessito, sese in libertatem vendicarunt, Hispanis omnibus captivis in custodiam retentis, &, ut sese auro redimerent, coachis, Cum Siculis mitius, quam cum cæteris actum, qui, prope omnes pro amicis habiti propter vetula hospitia, atque commercia, sine pretio dimissi sunt.

# LIBER QUINTUS.

# BARTHOLOM. FACII

### RERUM-GESTARUM ALPHONSI REGIS

### LIBER QUINTUS.

Erum ordo postular, ut que post cladem ab Alphonso mari acceptam, in Neapolitano Regno gesta sunt, prioribus annodam. Jacobus Caudola, cui fumma rei bellicæ demandata fuerat dum Cajetam versus, cum exercitu contenderet, eo consilio, mi Alphonsum cum copiis a terra distincret, nec classi hostili obviam ire pateretur; hand procul ab amne Liri certior factus, vidum navali prælio Alphonsum, castraque insuper capta, & disepta, quanta maxima celeritate potuit, coeptum iter persequutus est, reliquiasque exercitus sugientes nactus sudit, accepit, præter paucos, quibus equorum pernicitas, aut viarum anfractus saluti mit. Inde Sueffani Principis agrum ingressus, compliares vicos, & castella una prope excussione debellavit; ipsimume. Suessam totius regionis caput, Principis fui captivitate confernatam, expugnaturus videbatur, si in obsidione permansistet. Caeterum spe Bundae Capuae in tanta fortunae mutatione oblidionem folyit. candatus se ab Otolino justima e Suestani Reguli agro exerciman deducere. Namque Otolinus, ima folus Philippi nomine Cajecam senebat, & Suesiani, atque omnis ea regio, quo tuti essera a Jacobi injuria, Philippi ligna in moenibus erexerant. Deductir igitur inde copiis ad oblidionem Capuze profectus, cis amnera Valturnum ad quingentos passus a Capua gentra posait, pontempar in iplo flumine adversis castra , capitadis scaphis compluribus, banc in modum fabricatus est. Scaphis proris in addersion flumen spectantibus, quie impetum amus exciperent, quantum ipsus demains alveus patebat, modico intervallo dispoluit : has comabulatas, & a lateribus adversas aoftium tela munitas, terra consinvit, ne transcuntibus per tabulata equis, pedum sonitus conflemationem incuteret. Ponte persedo 3 præsidioque valido ad ejus extrema collocato, Micheletum Cottiniolam, & Amilium Fontadeseum, qui le cum co junxerant, cum aliquanto Nespolicame redditatis equitatu trans pomem, non longius a Capua mille passibus castra metari praecipit. Atque ita binis castris obsidere Capuara coepit. Quod cum Joannes Vintimilius presiecus airbis animadverteret, provisis, ut potuit, omnibus, quæ ad tuendam urbem, & ad oblidionem tolerandam valere cognosceret in omnem rei bene gerendæ occasionem intentus stabat : prælio abstinendum propter suorum paucitatem existimans, præsertim cum ea pars civium, quæ Regi adversa erat, rerum novarum cupida ob acceptam calamitatem videretur. Summa tamen Jacobo tuendi pontis cura erat, ut iis, qui in alteris castris trans Vulturnum erant, si qua vis premeret, in ca castra transcundi libera facultas foret, limul utrisque utrique, cum res posceret, mutuum auxilium ferre possent. Parva tamen interdum certamina succedentibus ad portas, & muros hostibus conscrebantur. Multum vero adjuvit Alphonsi partes. Nicolaus Datia Campanus, homo impiger, ac manu promptus, magnaque inter po-

pulares suos gratia.

In hoc rerum statu Isabella Renati conjux, hortantibus his. qui Neapolitanam Rempublicam gerebant, cum triremibus quatuor Neapolim petitura ex Massilia solvit. Namque Renatus per id temporis a Joanne Burgundiæ duce distinebatur. Is enima bello Britannico in eo prælio, quo omnis Gallia prope concidita captus, in ipsius Joannis potestatem venerat; is enim Regiis copiis præerat: cumque ab eo possea dimitteretur, militari more, atque instituto fidem dedit, sese ad eum, cum vellet, & quo juberet, reversurum, quamque is fibi pecuniæfummam, redemptionis nomine imponeret, cum fide soluturum. Hunc igitur, cum Joannes sciret Nespolim proficisci statuisse, inter apparatum rerum, uti Alphonse. gratificaretur, quicum sibi amicitia erat, ad sese revocavit. Our spe legati destituti, ut Isabella interim, dum ipse dimitteretur, Neapolim peteret, postulavere, quain præter singularem modéstiam, prudentia, & gravitate supra muliebre ingenium prædi-. tam acceperant. Cum duobus igitur parvis liberis naves ingressa. ad urbem Cajetam primum contendit, quam adhuc Ottolinus Prætor obtinebat. Et jam Philippi sides Cajetanis adversæ saction. nis suspecta esse coeperat. Quapropter Isabella horiatu corum. qui Regnum ad Renatum deserri cupiebant, ipsum cum presidit parte, sub honoris prætextu, quod ejus consilio in rebus gerendis uti vellet, Neapolim traducere constituit; urbeque ipsa nov præsidio sirmata, extemplo Neapolim prosecta, ingenti lætitia 🏖 🕶 Andegavensi sactione suscepta est. Adhuc Capua a Jacobo obsidehatur: nec tam cito finem ea obsidio habitura videbatur. Itaa que cum essent, qui exissimarent Campanos obsidionem diuti-

non laturos, aut seditionem propter diversa partium studia facturos, si ipsa in castra proficisceretur, aut in loca Capuæ vicina, consessim coactis, quas potuit, ex urbana juventute copiis, Capuam versus profecta, ad sex millia passuum ab urbe constitit. Cujus adventu cognito, Joannes Ventimillius, alios orando, alios terrendo, aliis præmia pollicendo, omnes illius conatus irritos fecit, totamque civitatem partim voluntate, partim metu in officio continuit. Isabella, cum præter spem & opinionem eorum, qui profectionem ejus suaserant, tempus ibi nequicquam teri animadverteret, Neapolim rediit, equitatu, quem secum adduxerat, ad Jacobum dimisso. Sed nulla res obsessos magis satigabat, quam rei frumentariæ inopia, quæ in dies propter urbanam multitudinem arctior fiebat. Erat in Neapolitanorum exercitu, ut supra demonstravi, Antonius Pontadereus copiarum Dux, vir & confilio, & audacia fingulari. Hunt Joannes Ventimillius promissis oneratum, missis ad eum clam nuntiis, ad transsugium solicitabat, sperans multum hostibus illius discesso detractum iri. Qua de causa cum suspectus in caltris trans Vulturnum diverteretur, a Jacobo in citeriora castra accersitus est. Prosectus objedum crimen pertinaciter negare instituit. Fuerunt, qui suaderent illum comprehendi, atque interfici, nec finendum ullo modo, irritatum hac quæstione hominem in ulteriora castra regredi. Cæterum Jacobus seu veritus ne tumultum in castris incitaret, seu Micheletum offenderet, qui illi amicus, & socius erat, seu salsum existimarit crimen, ipsum incolumem abire passus est. Tentatum etiam a Campanis est, si forte, sublatis in muro (Suessanorum exemplo) Philippi signis, obsidione levari possent, Cæterum id frustra fuit. Reversus deinde in castra Antonius, quod inchoaverat de transfugio, exequi perrexit: aliquanto liberius padus se abiturum cum copiis, si ei tria millia aureorum exhiberentur, Quod sentientes Neapolitani, qui iisdem castris tendeant, veriti ne eruptione ex oppido facta, improviso caperentur, Tele in citeriora caltra ad Jacobum recepere: & jam res eo perhaud amplius Antonio manus injici, aut furor ejus coerceri offet. Denique & ipse Micheletus, re comperta, in citeriora cadra, eo relicto, transgressius est. Qua re animadversa, Jacobus, qui intelligebat sese, parte illa virium detracta, ibi tuto consistere non messe, obsidionem solvit; protinusque, partito exercitu, Michelema in Calabros, & Brutios, iple in Pelignos profecti funt. Nam-

que eo tempore Soranus, & Lauretanus Reguli, qui pro Alphonso bellum gerebant, Jacobi oppida vexabant bello. Eo igitur profectus ( namque equitatu plus poterat ) hos non tantum e nibus suis pepulit, verum etiam in summum discrimen rerum fuarum adduxit. Multis enim excursionibus in eorum agros fadis; magnaque inde vi pecoris, atque hominum abduda, universam regionem illam tumultu, ac terrore involvit. Eadem quoque Micheleti expeditio in Brutiis suit. Nam & Consentinos, qui a finitimis Regulis infestabantur, gravi bello liberavit, & Regulos islos, tota provincia pacata, in Isabellæ potestatem redegit. Inter hæc Antonius Pentadereus, accepta pecunia, uti pepigerat, e Regni finibus discessit. Hæc vero ad Tarentini, ac Suessani Regulorum reditum in Neapolitano Regno gesta. Quorum adventa Petrus Regius frater certior factus, Tarentini præsertim ( qui triremi Panormum, ubi Petrus erat, vectus, per Messanæ fretum Apreliam petit ) Alphonsum a Philippo liberatum, quod antea muitorum ore acceperat, cum quinque navibus longis in Liguriam, ejus transportandi causa, trajicere quamprimum statuit; onerariaque frumento onusta, quod ad Veneris portum deserret, prosperum ventum nactus, e Sicilia solvit. Jamque in Ænariam insulam transmiserat, cum subita venti mutatione intumescens mare, sublatis in cœlum fluctibus, onerariam a rostratis dispulit. Sed ea re maxime patuit, quantum fortuma in rebus humanis possit. Namque ea tempestas, quam Petrus detestabatur, ei multo magis prosuit, quam illa maris tranquillitas prodesse potuisset. Nam si eodem, quo uti cœperat vento, diutius usus esset, nec Cajeta tunc in ejus potestatem venisset, nec tam subito oneraria in Liguriami cum frumento pervenisset : fiquidem & illa vehementiore vento impulsa, ante diem tertium ad portum Veneris, quo intenderae, delata est, frumentumque, quo & præsidium & oppidani maxime indigebant, tuto exposuit. Et cum ipse in Cajetæ sinum, qui el in conspectu erat, procul ab urbe cum rostratis sele recepiulet nonnulli Cajetani inimicorum injuriis pulfi, clam ad eum yenere speinque secerunt Cajetain subito ejus adventu per nodem 🥶 posse, quod in ea urbe multi essent, ad quos suæ injuriæ pi tinerent, quibusque præsens rerum status invisus esset. Et quice ab adversariis partim præsidio fretis, partim de hoste securis urbis moenia negligentius cultodirentur, æque in id operanı lunus ultro polliciti funt. Quibus collaudatis, & magnis insuper promis sis oneratis, Petrus tantam fortunam minime negligendam ratus ac ducibus iisdem usus, sub nocem inde solvit, ac præire justis, qui rem cum suis ordirentur, ipse summo silentio molliter subfequutus est: illi statim Cajetam prosecti, & cum quibusdam suorum tacite collocuti, uti Petrus reciperetur, sacile persuaserunt. Occupata igitur repente ea urbis parte, cujus custodia negligebatur, complures navales socii subito per scalas intromissi sunt; captaque turri proxima, portaque patesacta, cætera multitudo uno impetu ingressa est. Quo casu quamquam attoniti adversarii, arma tamen cœpere, totius adhuc rei ignari. Cæterum ubi cognoverunt Petrum cum classe adesse, armis positis, cessere. Quod ubi Petrus accepit, præmisso ab his, qui se, urbemque dederent, ingressa, a præda & cædibus civium abstinere suos justit; pulfoque adversariorum præsidio, novo eam ipse præsidio sirmavit.

Consultare deinde cœpit de instituta in Liguriam prosectione. Variæ erant sententiæ. Alii eundem ei propter pestilentiam, quæ Cajetam vexabat, relicto, qui urbi præesset, existimabant. Alii vero cum dicerent non se de salute sua, sed de prosectione Regis & utilitate in præsentiarum consulere, & in primis Antonius Panormita, alium quempiam cum navibus mittendum, sibi vero manendum, ajebant, quod Rex non eo, sed navibus egeret: periculum enim esse, ubi is abscessisset, ne ea urbs propter civium discordiam rursum in Renati potestatem rediret, quam ejus præsentia tueretur: quorum consilio probato, Raimundum Pirilionem cum iisdem rostratis ad Alphonsum misst : isque secunda tempestate usus, ad Veneris portum quarto, postquam solverat, die pervenit. Ibi & onerariam, quæ frumentum oppidanis advexerat, & Regem Mediolano recens profedum reperit, Cajetamque captam nuntiavit. Quo nuntio lætus admodum, majore rursus animo in id bellum incubuit. Moxque Cajetam petiturus erat, ni moræ causam Philippus injecisset. Per eos namque dies Genuenses sese Philippi dominatu, ut dixi, liberaverant: cujus rei causa Philippus ad Alphonium misit, qui rogaret, uti cum rostratis, quas •haberet, Savonæ arci, quam adhuç suo præsidio teneri acceperat, mumprimum succurreret. Quod cum Alphonsus pro officio fainstituisset, subito in adversum coortus ventus, tantam vim procellæ concitavit, ut toto triduo e portu exire non potuerit. Interim ea arx amissa est. Quod ubi Philippus agnovit, ad Alphonsum misit, qui gratias ageret, diceretque licere sibi, cum vellet, abscedere. Itaque Alphonsus, illico ascensis navibus, primo portum Pilanum, atque inde Cajetam tranquillo mari vectus pe-

tiit: exceptus est autem ejus adventus summa lætitia, universa civitate gratulabunda illi obviam cum conjugibus, & liberis effusa: perpaucis diebus quieti datis, de renovando bello meditari intentius coepit. Cajeta enim, præter ejus spem, capta illi haud dubie totius Regni possessionem portendere videbatur. Contradis itaque, quas potuit, per æstatem copiis, Tarentinoque, & cæteris partis suæ Regulis accersitis, incunte liyeme, Capuam est prosectus, eo videlicet consilio, ut inde hosses lacessert. Hoc belli principio rei bene gerendæ spes illi ingens assultit : namque ad eum veniens Joannes Antonius Tarentinus Princeps, Raimundum Nolanum Regulum, ex patruo natum, illi conciliavit: quæ quidem res magna victoriæ causa fuit. Abest enim Nola a Neapoli non plus duodevigintimillibus passum, urbs antiqua, & Annibalis cladibus celebris, & ad vexandos Neapolitanos perquam opportuna. Deinde Nuceriam in Lucanis aggressus, eam, præter arcem, cum aliquot castellis circumjedis coepit. Et quoniam Nucerinæ arcis expugnatio longæ obfidionis videbatur fore, his geslis ad Alphonsum abiit, cujus copiis audus Alphonsus, primum Matianisium, quod oppidum ab hostibus tenebatur, exercitum ducit; idque oppugnare adortus, cum tormenta muris admoviflet, uno modo jactu oppidanos adeo conterruit, ut continuo deditionem secerint. Inde Scaphatum ducit, castellum in agri Campani confinio fitum, idque in infulæ modum ambit amnis Sarnus, non tam aquarum magnitudine, quam ortu mirabilis: siquidem nullis adauctus aquis ex Apennino juxta Sarnum oppidum, cui nomen dedit, prope tantus oritur, quantus in mare effluit: sex millia passium a sonte provedus, hanc exiguam insulam, in qua arx sita est, efficit: ipse angustis coercitus ripis uno tantum ponte jungitur, nec plus dena pallium millia decurrit. Ad subitos casus incolæ sese in eam arcem recipere assolent. Itaque Alphonsus, quo sibi liber pateret in Lucaniam transitus, neque enim vado transiri potell, ut hostes ab ea parte annona, & commeatu reliquo intercluderet, Lucanosque, & Brutios insessaret, accerfitis navalibus sociis, eo proficiscitur, incolasque in arcem primo impetu compellit. Hi, interciso ponte, præsidio freti sese primo egregie tuebantur : sed pollquam e ponte, atque e ripa insellis se telis peti viderunt, tantæ multitudini resistere se poste diffisi, præsertim cum rei srumentariæ parva copia illis esset, admillo præsidio, deditionem secerunt. Deinde Caltrum Maris insestis signis petit, quod oppidum duodeviginti millibus passum

ab Neapoli abest: idque primo certamine, deturbatis muro pro-'pugnatoribus, præter arcem, cœpit. Ea vero arx in colle sita difficilem habebat oppugnationem. Cum ea res obsidionis magis, quam oppugnationis esse videretur, machinas, & tormenta adhibuit; quibus magna muri parte discussa, oppidani, qui in eam consugerant, salutem pacti, deditionem secere. Posshæc Alphonfus fimul, quod res prospere succedebant, simul quod eo tempore adversariis copiæ non erant, quæ obsisterent, fortunam sequendam ratus, castra in Nolanum movit, atque inde per Caudinam vallem, factis in aliquot dies cum Marino Boffa, qui eam vallem tenebat, induciis, ad montem Sartium, ac Cepalonum, quæ castella in amicitiam ejus nuper venerant, prosectus est. Causa vero prosectionis suit spes illi injecta, Trojanum Joannis Caratioli illius filium, qui magnus apud Reginam fuerat, cujus in ea regione magnæ opes erant, posse in suam amicitiam suo adventu illici: quo sibi conciliato, intelligebat sibi tutum postea, & expeditum iter in Beneventanum, atque in Apulum agrum fore. Compluribus igitur diebus in ea re agenda frustra consumptis, relicto ad montem Tusculum Joanne Antonio Ursino, quod per anni tempus res geri non poterat, & aliquid militum quieti dandum videbatur, eo confilio, ut Capuam repeteret, inde movit. Rediens vero, in Apennini transitu non parum detrimenti accepit. Brumæ tempus erat, cum subito frigoris insueta vis cœlum complexa est: tum coactis vento nubibat, ingens procella nivis effusa terram alte operuit: tantusque rigor milites invasta, ut nec membris uti, nec arma sustinere, obtorpente manu, possent, atque ut multi ob id in graves morbos inciderint Augebat frigoris sævitiam ventus nivi immixtus, qui oculos, atque ora diverberans, vix sub tentoriis militem consistere patiebatur. Hanc aeris immanitatem veteranorum nemo Alphonfo fortius tulit; quippe ita ab adolescentia per crebas venationes, & assiduos labores obduruerat, ut nec frigus rec calorem pertimesceret. Mitigato coclo, nivibusque Africo solutis, per Caudinam vallem, qua venerat, composito agmine iter faciens, Areolam, quod castellum in ipsa valle situm a Marino Boffa tenebatur, primo impetti arce expugnata, debellavit. Nec multo post Joannes in Apuliam in hyberna rediit.

Inter hæc Isabella, cum Alphonsi opes in dies crescere animadverteret, eumque e Regni sinibus viribus suis arceri posse desperaret, ad Eugenium Quartum, qui tum erat Pontisex Maximus, legatos opem possulatum misst. Cujus laboribus permetus Joannem Vite-

lescum Patriarcham Aquilegiensem, cujus libido, & avaritia, as que effrænata crudelitas humanum modum excesserat, cum tribus millibus æquitum, ac pari peditum numero, quæ sequuta est, æstate, ad earn misst. Isque in Campanum profectus, primo impetu aliquot castella vi cœpit. Cumque Capuam obsidere statusset, ad Isabellam misit, qui hortaretur, uti, quas posset, vires cogeret, & ad se mitteret. Quæ haud morata, ad octingentos equites raptim coados in Aversanum ire justit, & haud procul a Vulturno ipsum opperiri. Alphonsus per id tempus tria millia passuum a Capua castra habebat : nec eas habebat copias, quibus posset tantis adversariorum viribus obsistere. Namque & Joannes Antonius Ursinus, & alii nonulli Reguli, quos, cognito Patriarchæ adventu, accersierat, nondum ad se pervenerant. Cæterum cum audisset Patriarcham appropinquare, cedendum interim fortunæ existimavit, donec majores vires contraxisset. Varia erat fuadentium sententia. Hispani Cajetam eundum censebant, quod is locus fitu munitior, & ab obsidionis periculo tutior foret: Italici Theanum potius, quod ejus longior secessus desperationem quandam Principibus, ac Populis suarum partium esset allaturus. Plurimum enim ad nominis sui existimationem conducere quam minimum a suis abesse, Posse illum Theani tuto permanere, quod id oppidum mœnibus, & annona firmum esset. Si quidem longius abscederet, non alia potius de causa, quam quod non haberet, ubi propius in tuto consisteret, tam suos, quam hostes factum existimaturos. Capuam quidem validam & permunitam urbem, sed parum in ea frumenti esse; seque in ea facile commeatibus intercludi posse, and trans slumen omnia hostium incursionibus quotidianis insella essent. Quorum sententia comprobata, relicto, qui copiis præesset, Joanne Vintimillio, Theanum se recepit : quo digresso, Joannes, motis inde propere castris, Capuam copias reduxit, Neapolitani equites, quos ab Isabella in Aversanum missos dixi. Sicinium, qui vicus in Aversano est, concellere, ibi Patriarchæ adventum præstolantes. Quos cum Joannes per exploratores cognovisset, incautius in castris agere, nulloque munimento obducto, passim vagari, eos aggredi slawit, existimans, si hos sudisset, nec permitteret Patriarchæ conjungi, ejus vim facilius ferri posse. Neque enim, susis Neapolitanis, illum ad Capuam obsidendam prosecturum; uno modo prælio, si sortuna adesset, sese obsidionis periculo liberari posse. Non abfuit fortuna confilio. Namque e Capua profectus, speculatoribus

præmissis, prius pene in hostium castris conspectus est, quam ejus adventum cognorint; imparatosque & inermes aggressus, non sui colligendi, non arma capiendi, non gladios stringendi iis facultatem reliquit; captisque prope omnibus, sese consessim Capuam recepit. Hac clade audita, Patriarcha de obsidenda Capua consilium omilit, Vulturnuntque circiter sex millia passuum vado transgressus, nullo obsistente, per Caudinam vallem montem Sartium petit, idque ex itinere oppugnare aggressus est. Quod ubi Joannes Antonius Ursinus, qui ad Alphonsum cum copiis proficiscebatur, agnovit, confestim ad montem Tusculum, quatuor fere millia pallium a monte Sartio contendit, ibique caltris politis, auxilii spem obsessis afferebat. Cæterum cum se imparem Patriarchæ vir bus sciret, sese in castris continebat. Et jam Alphonsus Capuam redierat. Itaque Joannis Antonii ad montem Tusculum adventu cognito, Joannem Ventimillium eo ire justit cum parte copiarum, ut, si posset, se cum eo conjungeret. Ad quem cum tuto transire non posset, aliquanto procul inde, ioco tuto, positis castris, constitit, ut hostibus siduciam adimeret; & Joanni Antonio, atque obsessis spem darei. Patriarcha, per exploratores cognito in hostium castris custodias negligi, posseque opprimi incautos, eo celeriter profectus est, eosque inopinantes ex improvifo adortus, primo impetu fudit: castassque expugnatis, magnam partem, & in his Joannem Antonium coepit: cæteri receptus propinquitate freti, Patriarchæ vim effingerufit: Ea clade cognita, Joannes Ventimillius, cum nullam se obsesfis opem afferre polse animadverteret, atque in its locis cum fummo periculo diutius immorari, confestiin Capuam cum copiis se recepit : & jam Alphonsus cum parte copiarum Sulmonetam contenderat, eo videlicet consilio, ut Patriarcham a monti Sartii oppugnatione averteret, arbitratus hoftem, injedo domi metti, ab amicorum vexatione deterreri polse; totamque eam regionem tumultu ac terrore compleverat. Quod cum Patriarchæ nuntiatum elset, omissa montis Sartii obsidione; iter in Campanum flexit, Varranumque, & Præsentianum, ac Venafrum fine certamine in deditionem accepit. Inter hæc fimultate quadam inter illum, ac Jacobum Caudolam, qui una cum eo copias junxerat, exorta, cum ei haud satis sideret, diviso exercitu, Jacobo in Apuliam profecto, ipse ad vicum, quem Sanctum Petrum vocant, ad mille passus a Scaphato se recepit. Alphonfus; cognita calamitate ad Monteni Fulculum accepta, ma-

gno dolore, ob amici maxime captivitatem, affectus, prætermissa Sulmonetæ oppugnatione, confestim Capuam regressus est. Ibi cum accepisset de dissensione inter Patriarcham, & Jacobum orta, distractisque copiis Patriarcham apud Scaphatum consedisse, ejus opprimendi tempus idoneum ratus, celeriter in Nolanum prosecus, primo ad Cancellum, deinde sub Nolam ad mille passus substitit. Forte eo die magna equitum manus de Patriarchæ exercitu Regis adventus nescia, prædandi causa, Nolam versus profecta, in Alphonsi castra incidit, impetuque in proximos quosque imparatos, & inopinantes facto, quosdam jam e Regiis coeperant. Quo cognito, Alphonsus illico arma expediri jubet, acieque celeriter pro tempore instructa, laborantibus suis occurrit. Cæterum ea vis pulveris fuit mutuo concursu excitata, ut vix armorum insignia, quæ in præliis accommodari solent, inter dimicandum discernerentur. Ad hæc æstus intolerabilis gravem armis militem exanimabat, nec reciprocare anhelitum defatigatos sinebat. Ad postremum hostes multitudine circumventi, in fugam vertuntur, quos Alphonsi equites consectati, plerisque vulneratis, complures coeperunt: nec quisquam omnium supersuisset, nisi, itinere atque æstu defatigatis militibus, Alphonsus receptui cani jusfisser. Hac clade nuntiata, Patriarcha perterritus, cum eum locum haud satis idoneum castris putaret, noce, quæ insequuta est, relictis præ sestimatione equitibus, quos ad trecentos Neapolim miserat, inde in Sandi Severini agros, citato agmine, se recepit, modicoque spatio militibus ad quietem dato per vallem Serrinam sub Montein Fusculum, transmisso monte, prosectus est. Quod ubi Alphonsus agnovit, ejus itinere per exploratores cognito ( jam enim reliquias fusi ad montem Fusculum exercitus collegerat), cum propter locorum iniquitatem minime persequendum illum existimaret, converso itinere, Iserniam, ac Varranum, Patriarchæ metu liberata oppida, sine certamine recepit. Per id quoque temporis Franciscus Pandonius Venafro oppido, quod præfectus obtinebat, sibi ab Alphonso in ditionem, ut postulabat, tradito, déditionem fecit.

Inter hæc cum Patriarcha per amicos agi coeptum, uti Joannes Antonius Ursinus; quem in vinculis habebat accesta cautione dimitteretur, sibique eum virum benesicio obstringeret, quem si allicere in suam amicitiam posset, plurimum esset opibus suis accessurum. Non displicuit Patriarcha ejus rei mentio, seque eum dimissirum sine pretio est pollicius.



modo is ad sele cum quingentis equitibus reverti vellet, Pontificis flipendia fadurus. Eam vero conditionem, quamquam ei permolestam & gravem ( quando ita necessitas urgebat), ut se in libertatem vindicaret, accepit, ea tamen lege, ut, dum is fratrem pro se mitteret, sibi domi licerer permanere; idque ejus sadum Alphonsus haud iniquo animo tulit, quamvis conditionem, ejus viri captivitate, cujus amicitiam sibi fruduosam senserat, potiorem ducens. Post hæc Patriarcha, Alphonsi in Venasranum profectione cognita, cum omnibus copiis Salernum petiit, eo videlicet consilio, ut illi obviam contenderet. Quod postquam Alphonso nuntiatum est, subito in Nolanum contendit. Jam enim is sibi Patriarchæ par sactus Jacobi secessu videbatur. Cumque ad oppidum Sarnum pervenisset, forte duo de Patriarchæ equitata ad eum venere, hortatique sunt, ut quempiam e suis ad Patriarcham mitteret; sperare se, sibi cum illo de pace, aut certe de induciis conventurum, quod eum belli satietas cepisset. Alphonsus eam rem haud aspernandam ratus, quod, gravi adversario sublato, sese hostibus superiorem intelligebat fore, quostam e suis una cum iis ad eum miss, qui de sa re illius animemen explorarent. Ipse nihilo segnius coeptum iter persequutus, ad vicum, quem Aquemellam vocant, cum copiis est profectus, quo majorem pacis necessitatem Patriarchæ injiceret; simul quod verebatur, ne equites a Patriarcha, fallendi animo, ad se prosecti essent: & ad sex milia passium a Salerno in tumulo quodam, natura munito, castra posuit. Forte autem, eo proficilcente, trecenti hostium equites, quibus præesest Paulus Alemanus e monte Tusculo Salernum ad Patriarcham ibants itique improviso cum in hostes incidissent, parvo negotio sus, magnaque ex parte capti funt. Posthæc, qui Salernum ad Patriarcham ierant, ad Alphonsum rediere. Hique inducias in duos menses, si ita is vellet, Patriarchæ sieri placere repulerunt. Quod cum ille haud abnuisset, inducice facte, hae lege adjecta, ut, £ qua urbs quatriduo, antequam sibi induciæ denuntiatæ essent, alterutri parti sese dederet, accipienti fraudi ne esset. Facis per hunc modum induciis, Alphonsus inde in Aversanum cum copius rediit, & ad Julianum vicum tria millia passuum Aversa castris politis, ibi aliquot dies egit, flatueratque Puteolos petere, atque, accersits triremibus, quas tum Cajetæ habebat, id oppidum oppugnare, ut inde commeatuum Neapolim importandorum facultatem adimeret. Aberat is vicus non plus decem millibus pale fuum a Puteolis; atque ideireo enm locum interea, dum classis acce-

accederet, stativis idoneum existimabat. Cæterum Patriarchæ novum consilium eum, ut sententiam immutaret, compulit. L enim per Archiepiscopum Beneventanum, qui tum Renati partibus favebat, Jacobo Caudolae reconciliatus, rurfus cum co copias junxit, jurejurando ab equitibus, ac ductoribus ultro citroque exado, sele commune bellum cum side gesturos, nec injuriam ducibus fieri passuros. Deinde quum sciret Alphonsum ad Julianum vicum stativa habere, locum haud satis mum, opprimi posse ratus, si antequam de reconciliatione ejus cum Jacobo rescisset, adversus eum contenderet; omnis humani juris, ac divimi oblitus, per omnes saltus, atque aditus custodes disponi justit. qui observarent, ne quis nuntius ad Alphonsum iret, a quo de ejus confilio certior fieri posset. Quod cum Jacobus Lagonissa, unus e Regni Regulis, fide in Alphonsum, & constantia singulari cognovisset, plures ad Alphonsum confessim nuntios per varias partes dimilit. Catterum ii omnes, excepti a cullodibus, præter unum, qui per transversos, ac devios tramites ad Regem profectus, omnem ei rem pandit. Alphonifus primum admiratus, guod bona fide Patriarcham focum inducias fecisse existimaret, cum le loco haud satis tuto esse cognosceret, hostesque copins superiores esse, consessim abeundi Capuam consilium cepit: atque hand mora milites cogi, arma expediri, & impedimenta componi imperat. Sed dum holles, qui apud Aversam erant, auxilii propinquitate freti, ferocius inflant, atque inconsultius, eonum plerique capti. Nec dubitum, quin intra urbem rejecti omnes, aut capti eo die suissent, nisi Patriarcha, & Jacobus cipatis equis advolantes, pavorem, ac trepidationem Regiis intulifsent : qui cum apud Caivanum accepissent Alphonsum a Juliano vico jam movisse, quanta celenitate potuere, Aversam contendetunt, hostelque partim pugna implicitos, partim abeuntes con-Spicati, essulo cursu, petierunt. Quos ut Regii in sele concite vonientes conspexere, cedendum rati, omnibus prope impedimentis amissis, saluti consuluerunt. Palus erat propinqua, quam Clanius exiguus amnis efficit. Hee hybernis auda imbribus, ita coardaverat iter, ut facile pauci adversus multos locum unarentur. Exvero ponte perangusto transmeabilis erat. Id ab initio cum a Jaliano movisset, providerat Alphonsus. Itaque præmisit, qui tranfitum occuparent, ne ab hollibus circumveniri, & Capua untereludi possent; ob enmque rem copias dividere necesse esset: quod ni effet factum, ingent fortalle eo die derrimentum holtes ascepillent.

7

cepissent. Namque & vigitiis simul, & simere sessi, contemptate hostium paucitate, incompositi pugnam inierant. Hostes, ut pontem insessima, atque occupatum videre, primosque jam longe progressos, signo receptui dato, Aversam redierunt. Quod ubi Alphonsus animadvertit, placide iter persequutus, sese cum copiis Capuam recepit. Hunc exitum habuit tumultuaria ad Aversam pugna: inde in aliquot dies ab utrisque quies suit.

Post hæc rursum inter Patriarcham, ac Jacobum dissensio exorta est, hac maxime de causa: Patriarcha, quo tutum aliquem receptum in Neapolitano Regno haberet, uti sibi Aversa ab Isabella tradereur, postulabat. Jacobus vero, cum intelligeret, quorsum ejus petitio tenderet, eum scilicet non tam pro Renato, quam pro Eugenio Pontifice Maximo bellum gerero, ejus postulatis maxime adversabatur. Ouod cum Patriarchæ permolessum accidily set, haud dissimulatis inimicitiis, relicio Jacobo, ex Aversa abilt: nec multo post & ipse Jacobus in Pelignos in oppida sua concellit. Per idem fere tempus Tranenses ad Alphonsum legatos misere, qui, deditione sada, opem implorarent, dicerentque urbem in potestate civium esse. Centerum arcem ab hostibus teneri, camque nec expugnatu facilem, nec ablque navibus, propter mare circumfulum, oblidioni obnoxiam. Caula vero deditionis fuit, quod vulgatum erat, Patriarcham eo ire statuisse, uti s Judzeis ad Christianam legem recens prosectis, qui multi in ca urbe erant, grandem pecuniam in belli sumptum exigeret. Movit ea legatio maxime Alphonium, plurimum conferre rebus suis ratum, si urbe tam opulenta potiretur, Itaque legatis benigne respondit, collaudatosque, quod deditionem sua voluntate secissent, spe plenos dimisit: moxque Joannem Carassam cum trinamibus tribus Tranum petere, &, que ad arcis oblidionem necessaria cognosceret, cum cura gerere imperavit. At Patriarcha, eius utbis deditione cognita, Andrium, quæ civitas in Apulia est, subito profectus, copiarum Duces, ac Regulos, quos in fidem acceperat, cum omnibus copiis eodem convenire quamprimum jubet, quibus ad diem profectis, obsesse arci opem serre samerat. Inter hæc orta seditio, majore civium ac militum parte ad Alphonsum inclinante (quod Patriarchæ impotentem superhiam, atque avaritiam ferre non poterant), eum in maximum metum, ac discrimen adduxit: nec esset temperatum rædibus , ni Joannes Antonius Ursinus eorum surorem interventu suo compressisset, qui ad Edem fuam id pertinere existimans, remeracija sucrum consiliis

## TOR BARTHOLOMEI FACII

sele objecit. Itaque postquam tumultus conquievit, nihil mittan confilio, contractisque undique auxiliis, ex Andrio movere constituit. Ceperat eum ante suspicio, Joannem Antonium rursus cum Alphonso sentire. Hanc autem suspicionem vel ea res maximo confirmavit, quod Joannes Antonius in valetudinem causatus Tranensem expeditionem detractabat. Accepta tamen ab eo copiarum parte, Tranum, quod haud plus decem millibus passuum aberat, repente profectus, castris positis, agrum circumjectum hostiliter populatus est. Interea Tranenses, Paulo Pellicano auctore. ejus factionis principe, quæ Alphonso urbem dediderat, fossam qua arx continenti, atque urbis ædificiis jungitur, arci obdumement, ne qua ab obsessis eruptio in urbem sieri posset; eamque fossam aggere, crebrisque turribus communierant: ob eamque causam, nisi superatis munimentis, in arcem terra evadi, atque obsessis subveniri nullo modo poterat. Coeperat Joannis Antonii fides, ut ante dixi, Patriarchæ suspecta elle : cum igitur oppugnare munimenta statuisset, & ob cam rem equis desilire equites imperaffet, nec paruisset Joannis Antonii equitatus, suspicionem confirmavit. Quod cum intueretur Laurentius Cottiniola, vir belticis artibus clarus, minime dubia esse affirmans, quæ de illo suspicans esset, eum perpulit, ut, deserta obsidione, Vescilium, quod oppidum ejus ditionis erat, se receperit. Ibi cum cognovisset triremes ab Alphonso mitti, quæ arcem obsiderent, verime, ubi venisset, ne sibi minus integrum soret, ex ea provincia 🚚 cum vellet, excedere, quod Joannis Antonii copiæ terrestre ites occupaturæ essent, triremes autem mare clausuræ, statuit ante navium adventum, relicuis copiis, dum liceret, abscedere. Lembum igitur quendam nactus, paucis consciis, is, qui paulo ante universum Neapolitanum Regnum terrore compleverat, quasi adcontrabendas majores vires intrus, turpi fuga, intempella noche. digressus, primo in Picenum, mox terrestri itinere ad Pontisicem abiit . Postridie milites, atque equites, cognita Patriarchæ fuga, rebus suis diffidentes, cum nec ducem, nec pecuniam haberent, unde commeatus suppeditarent, sele ad Jacobum Caudoiam contulerum, qui & Isabellæ rogatu, posita simultate, eodesn accesserat: huic enim salutem suam credere, quam hosti maluerunt. Dura erat obsessorum conditio. Namque Tranenses, naviculis per varia ante urbem loca dispositis, nec commeatus in arcem inferri, nec militem quemquam ingredi finebant. Inter hæc Josnnes Caraffa tricemibus duabus vectus, Barletam primo, mox Tra-

num venit. Caula longioris moræ fuit, quod is primum proficisci in Siciliam ab Alphonso justus suerat, uti inde pecuniam in stipendium Ardironi copiarum Duci, qui tum Barletæ erat. deserret, cujus pecuniæ exactio serior suerat. Hujus adventu Tranenses vehementer confirmati sunt, quod minime dubitabant, arce terra marique circumsessa, præsidium ad deditionem cogi posse. Ad centum quinquaginta milites erant iisdem triremibus invecti. Ante omnia Joannes, collustratis munimentis, quæ cives arci objecerant, cum propter latitudinem hosles nunc quinos, nunc denos erumpere, & simulata suga Regios sub arcem illicere, incautiusque sequentes a sagittariis, qui pro arce occulti stabant, excipi animadverteret, jacto interiore vallo, ac fossa, crebrisque turribus per intervalla excitatis, munimenta coardayit. Hæc a terra provisa, a mari autem naves longas, quibus advectus fuerat, contra arcem statuit: & ne qua vis major succedere ad arcem posset, quod ea maris altitudo erat, ut possent non incommode triremes arcem subire, scaphas complures præparavit. Eas vero saburra gravatas, tignis solidis inter se compactis, anterarcem extra teli jactum, in anchoris tenuit, ut, si qua forte major vis ingrueret, has continuo undis supprimeret. His operibus persectis, cum animadvertisset hostes biremem in arce subductain habere, qua, furtim capitata occasio-'ne, ad commeatus deferendos uti possent, castellum a terra adversus arcem ædificavit, tanta altitudine, ut muros superaret: in quo castello complures milites collocati & infestabant telis obsesfos, & ne biremis clam emitti posset, obstabant. Lembos præterea viginti tectos præparaverat, eosque intra opera ac munimenta maritima collocarat, ut, si forte triremes hostilium navium impetum ferre non possent, interjecta munitione, sagittis hollem arcerent. Per hunc maxime modum circumsessa arx, omni teforum ac tormentorum genere sine intermissione quotidie oppugnabatur: quam tamen oppugnationem fortiter ferebant. Postquam vero res frumentaria arctior fieri coepit, nec quicquam opis sibi in Patriarcha relicum esse perspexerunt, obsidionem diutius non tulere : impetratisque triginta dierum induciis, quibus liceret ad Patriarcham mittere, qui doceret ad extremam inopiam ventum esse, dedituros se arcem pacti sunt, nisi intra eam diem auxilium afferretur: quod cum ad tempus nullum veniffet, deditione facta, arce excesserunt. Vix triduo post exacto Janus Fregolus ( namque Isabella a Genuensibus auxilium postulabat )

labat) cum triremibus octo profectus, ad fex millia passinum a Crane pervenit. Ibi cum de arcis ipsius deditione accepisset, retro, converso itinere, rediit. Recepta Trani arce, & Patriarchæ copiis ad Jacobum profectis, Joannes Antonius Ursinus, cum sibi omni metu solutus videretur, ad Alphonsum, qui eum avide expectabat (nam Jacobus inde digressus sueras), sese contulit.

## BARTHOLOM, FACII

#### RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

#### LIBER SEXTUS.

PEr eos dies, quibus hæc ad Tranum gella sunt, Renatus, cujus summa erat apud hostes opinio, atque expediatio, a Joanne Burgundiæ Duce dimissus, triremibusque decem comparatis, e Massilia Neapolim prosectus est. Ejus vero adventus Andegaventis factionis animos longe fullulit; fiquidem magni animi vir Britannico bello cognitus fuerat. Ut primum venit, contrahere copias, & quæ ad bellum gerendum pertinere videbantur, parare cœpit; imprimisque Jacobum Caudolam sibi accersendum putavit, qui per id temporis in Apulia cum copiis hybernabat. Missi igitur ad eum, qui rogaret, cum copils ad se venire ne cunctaretur, de tota belli ratione una consultaturus. Quo nuntio accepto, Jacobus, ut primum pomit, coactis copiis, sese itineri commissit; prosedusque Neapolim, cum eo de summa belli colloquitus, primum hortatus est, uti Scaphatum oppugnatum iret, quo tuto in Lucanos, ac Brutios transire posset; atque inde necessaria advehere. Cujus consilio probato, consestim cum omnibus copiis Scaphatum petiit; accitifque navalibus sociis, arcem aggrellus, oppidanos, qui in eam le receperant, adeo conterruit, ut, deditione facta, vix primam oppugnationem tulerint. Interim Alphonsus, Renati adventu cognito, consessim, quas potuerat, copias contraxerat. Itaque, ut primum factus est certice Renatum ad oppugnandum Scapham isse, citato agmine e Capua in Nolanum contendit. Ibi cum accepillet arcem iam in potestatem hostis venisse, coepto itinere abstinuit; reversusque Capuam, in Pelignos ire constituit, eo consilio ut Jacobi oppida vexaret i si sorte posset, solicitudine domi injecta, a Renato distra-

hi: constitueratque no quodam breviori itinere proficifci. Casterum Sulmonenses (urbs inter Pelignos, hoc etiam clarior, quod ex his Naso poeta ortus est ) uti per Sulmonensem agrum iter faceret, pervicerunt: qui si alio itinere, quo ire instituerat, prosectus esset, ipsa celeritate totam eam regionem depopulari, ac valtare potuisset. At Jacobus, ejus itinere comperto, de rebus suis solicitus, cum Renati venia, quam maximis itineribus potuit, per Beneventanum & ipse in Pelignos est profectus, & ad Casam Carninellam (id ei castello est nomen) constituit. Haud procul hine duo colles siti sunt, inter quos angusta valle exiguus amnis excurrit. Sed corum collium alter altero eminentior est. ac multo munitior. Hunc sibi cognitum Jacobus primo adventu occupavit, eoque multo peditatu firmato, fub radicem caftra poluit. Cujus adventu cognito, Alphonfus haud multo post & iple codem perrexit. Cumque cum collem, quem edocius ab hominibus ejus regionis peritis occupare statuerat, ab hoste capeum comperisset, altero colle, quem demonstravi, occupato, & iple e regione sub montem castra posuit. Amnis modo utrosque dividebat: aquandi ex eodem utrifque æque potestas erat. Ea reso caltrorum propinquitas utriulque partis animos mutuo clamore provocantium, ac probra jactantium longe ad certamen acuebat. Inter hee falso in castra allatum est Franciscum Sfortiam impigrum juvenem, quem Renatus accersierat, magno cum equitatu ad Jacobum adventare, atque haud procul inde abelle. Quo rumore permoti, Regulorum, ac Ducum pars magna suadere Alphonfo eceperant, uti, priusquam eæ copiæ cum Jacobo conjungerentur (quoniam his locus parum tutus esset ) castra moweret, neve aut cum pluribus loco iniquo pugnare cogeretur, aut circumsessus commeatu intercluderetur. Quæ omnia cum Alphonfus circumspiceret, etfi dimicare in animo erat, mutato repente confilio, castra movit, atque in Celanum, & Albanum agrum profectus, totam regionem illam, adventus sui sama tuannilmentem, una prope excursione debellavit. Qua re cognita, Jacobus insequi non ausus (neque enim Franciscus venerat), diverso itinere Sulmonem contendit, ac non longe ab oppido cathra poluit, arbitratus Sulmonensium discrimine Alphonsum a resum suarum oppugnatione revocari posse: misitque continuo ad Renatum, qui moneret, si bellum cito finire cuperet, uti, quas posset, subito contractis viribus, ipse ad exercitum proficiscereur. Regium nomen in bello presierum, quod adverius Regum gere-

#### THE BARTHOLOM & I FACIL

ereretur, plurimum valere. Aquilanis, que Alphonso maxime adversi erant, ad quinque millia peditum, finitimisque commeatus imperavit; a quibus omnia impigre, & obedienter præstita. Renatus, approbato ejus confilio, coado extemplo ex urbana juventute, quem potuit, equitatu, Sulmonem petiit; eamque urbem oppugnare aggressis, irrito inccepto, abstitit. Namque & onpidi sim, & rei frumentariæ copia, tum Alphons exercitu Sulmonenses freti, haud segniter oppidum tutati sunt. Quod cum Renatus animadverteret, excursionem per Sulmonensen sactam. multis populationibus, & incendiis agros valtavit. Et jam Alphonsus, Albano, ac Celano agro subacto, ad castrum vetus pervenerat. Id autem situm est in valle, quam Subletiam appellant. Quod ubi Renatus agnovit, copiis fretus, quibus se superiorem Alphonso existimabat, ad eum misit, qui illum ad praslium oblata chirotheea militari provocaret. Cui Alphonsis, chirotheca strenue accepta, pugnam se haud abnuere respondit: casterum sciri oportere, utrum Renati sententia sit, singulari certamine cum eo dimicare, & utriusque congressu bellum finire, an, signis collatis, cum toto exercitu, totis viribus decertare: se in utrumque paratum esse. Ad hæc nuntius placere, ait, Renato, exercitum cum exercitu congredi, & universi certaminis sortunam subire. Quod cum audisset, Renato renuntiari justit, misso ad eum nuntio, non renuere se oblatam conditionem : cæterum quoniam ejus sit, veteri more, qui provocetur, diem, ac locum prælii dicere, se cum exercitu inter Acerras, & Nolam proficisci, qui campus lata planicie uttisque idoneus ad pugnam esset futurus: ibique eum ad diem octavam præstolaturum. His Rens to renuntiatis, continuo de loci optione disceptatio exorta est. Ajebat enim loci, & temporis constitutionem ad provocantem. non ad eum, qui provocaretur, pertinere, Itaque se locum illum dicere, ubi iple Alphonlus in prælentia callra haberet; quem iccirco optare videbatur, quoniam is locus nec situ, nec opere munitus esset, Ita, re insecta, nuntius ad Alphonsum rediit, qui jam in Nolanum, ut dixerat, iter arripuerat, ibi hostium adventum ad denuntiatam diem expedaturus. At Renatus, ne non effecisse, quod dixerat, videretur, in eum locum, ubi Alphoen sum castra habebat, exercitum traduxit. Ibi cum Alphonsum non reperisset, converso itinere, Pelignos revertitur: dudoque primum ad Castrum vetus exercitu, non id modo castellum, verum etiasa soram vallem parvo certamine subegit. Post hac Aquiliam Peli-**GROTUS** 

gnorum caput, urbem prævalidam, sibique amicam, & sidam profectus, Jacobum Caudolam in Celanum, atque Albanum agrum dimisit. Isque intra paucos dies, incolis ultro deditionem facientibus, amissa omnia recepit. Alphonsus, ut vidit Renatum ad dictum diem non venisse, in vallem Caudinam, quæ a Marino Boffa tenebatur, exercitum duxit, idoneum tempus arbitratus, dum Renatus cum copiis procul abellet, ejus vallis invadendæ. Superatis itaque angustiis (ibi enim vallis in arctum coit) quas olim angustias Furculas Caudinas appellabant, Romanorum ignominia nobilitatas, ad Arpajam oppidum castra posuit. mayalibus fociis, quod eos in oppugnationibus perutiles sciebat esse, a navibus accitis. Quod cum oppidani animadverterent, subito armati in muris apparuerunt, & primum quidem imperum rulere. Sed mox, compluribus eorum vulneratis, cum remissius pugnarent, scalæ muris admotæ sunt, dejectisque propugnatoribus, irruptio in oppidum facta, Marinoque comprehenso, oppidani arma ponere coadi sunt. Qui præsidio arci erant, ut Marinum captum cognovere, continuo arcis deditionem fecerunt. Argentium quoque oppidum haud procul inde situm, Marino dedente, absque certamine receptum. Namque Marinus, venia a Rege impetrata, confestim in id oppidum Alphonsi præsidium admisit: quo sacto, magnis post honoribus ab eodem affectus est. illi restitutis, quæ tenebat, finito bello, oppidis. Harum rerum successive territus Casertinus Regulus, cum accepisset Alphonsum flatuisse in ejus agrum copias ducere, præmisso nuntio, qui deditionis spem faceret, consessim ad eum prosectus, sele in eius **fi**dem dedit .

Renatus per id temporis in Pelignis, ac Marsis tempus terebat. Itaque Alphonsus non deserendam, quæ se tam læta offerebat, fortunam arbitratus, in Lucaniam inde prosectus est, atque ad Anglum oppidum castra posuit. Tenebat id oppidum Joannes Zurlus: ubi cum aliquot dies, nunc agendo, nunc sollicitando ipsius Joannis, & oppidanorum animos, srustra exegisset, ad postremum oppidanos in summa rerum omnium desperationem adduxit, præsertim cum scirent Renatum Peligna expeditione occupatum, sibi opitulari non posse. Inter hæc Franciscus Joannis, quem dixi, frater, qui urbi Nuceriæ præerat, quo rebus fraternis, suisque consuleret, ad Alphonsum misit, qui deditionem polliceretur, ubi sibi Nuceriæ urbis imperium resinqueret. Alphonsus, quod magni existimabat, urbem tam claram

in Lucanis adversariis eripi, postulatis eius haud cunctanter annuit, illique urbem concessit. Agere deinde Franciscus coepit de re fraterna. Cupiebat vero Alphonsus, ne ibi diutius tempus teri cogeretur, Joannem ad deditionem adigi, cui cum præter spem obstinatius resisteret, duabus ei conditionibus propositis, videlicet ut, urbis imperio, & principatu retento, fele in Alphonsi fidem daret, aut urbis possessione intra certam diem cederet, sudio partium repente oppidum destituit, quod oppidanos desperatione correptos a belli conliliis jam abhorrere intelligebat. Eo digresso, porta illico Alphonso patesacta est, præsidiumque ejus intromissium. Nuceria, atque Anglo in sidem receptis, complura castella circumiecta nulla mora deditionem secere. His tantis rebus prosperis elatus Alphonsus, ad Neapolim ipsam (belli caput ) exercitum ducere instituit. Movebant hæc Regem primum, quod prope omnis juventus Neapolitana Renatum in Pelignos, & Marsos sequuta erat; deinde quod Renatum reditu ad urbem intercludebat ; tum quod eo tempore magnas copias navales, ac terrestres habebat, quibus rebus in spem veniebat, sese aut vi aut deditione ea urbe potiri posse. Namque eo tempore in Alphonsi castris ad quindecim millia hominum erant, & in Neapolitano sinu triremes decem, quæ & commeatus caltris subvehebant, & minoribus navigiis hostibus importari quicquam non finebant. His igitur convocatis, quorum confilio utebatur, sententiam suam aperuit, cumque omnes consilium ejus approbassent, motis inde castris, Neapolim petiit, & ad Magdalense templum, quod in littore est situm, ad quingentos ab urbe passus, Petrum fratrem cum parte copiarum Statuit. Ipse paulo supra eum locum cum reliquo exercitu castra poluit, ita ut inter le utraque caltra parvo admodum intervallo distarent. Quod ea videlicet ratione effecit, ut, si qua vis altera castra premeret, qui in alteris erant castris, subito adesse, atque opem serre laborantibus possent. Neapolitani adversæ sactionis, subito & inopinato ejus adventu perculsi, postquam se collegerunt, tormenta, & machinas, ubi expedire visum est, adhibuerunt, contabulatisque mænibus opportunis, quibulque locis vigiles disposuere. Ingens atttem desperatio eorum animis obversabatur, quod Renatus ab urbe cum copiis procul aberat, & per occasionem adversarios aliquid intus miscere posse suspicabantur. Cheterum omnia circumspicientibus res una maxime salutaris viin eff. Quatror ingentes Gennenfum mayes, quie commentus

*.*14.

paulo ante vexerant, forte non dum e portu excesserant, in quibus sexcenti, aut eo plures erant. Harum ductoribus Neapolitani magnis præmiis persuasere, ut, duabus veteribus navibus incensis, reliquas, quoad carinæ paterentur, sub mænia subducerent, sociisque navalibus in terram dimissis, urbem desenderent. Castris communitis, Alphonsus scalas, atque alia machinamenta bellica consestim parare cæpit, quibus brevi persectis, cum urbem oppugnare statuisset, uti hostes ab ejus partis, quæ ad castra vergebat, desensione averteret, & pluribus, ac diversis locis occupatos vehementius perturbaret: ad mille hominės e classe in terram, sub arcem regiam, jubet descendere, atque inter arcem Montanam, & urbis mænia considere, templaque duo, quæ mænibus imminebant, ne qua a fronte, aut a tergo vis sieret, occupare,

Dum hi proficifcuntur, cæteraque ad prælium comparantur, Fortuna, quæ in humanis rebus ludere consuevit, & prosperis adversa consundere, cunda Alphonsi consilia uno momento evertit, Nam dum forte Petrus ejus frater paulum a castris, speculandi gratia progressus, in littore vagaretur, e Mariæ Carmelitanæ templo caput tormento iclus, repente occubuit. Cuius interitu consternato exercitu, oppugnationis consilium omissum est. Gratiofus hic apud omnes ordines erat, homo sane ad rema militarem natus, si animi, si corporis dotes aspicias; siquidem ad omnia pericula subeunda impavidus; primus in acie, postremus przelio excedebat; animi magnitudini corporis robur respondebat; acer, & manu promptus, hostem semper in acie dimicans vicit Eius mortem Alphonsus, etsi graviter indoluit, non ut homo in castris, sed potius in studiis sapientize ab adolescentia versatus, culit. Ad primum namque tam atrocis casus nuntium, obortis lacrymis, quas vis humanitatis profudit, cum paulum dolori dedisset, tabernaculo egressus, Magdalenæ templum, quo corpus elamm suerat, petit; ejusque pectus, disloricatis tunicis, exosculatus, Frater, inquit, laborum, & gloriæ nostræ particeps, æternum vale. Simul, his dictis, atque eo amplissimis verbis collaudato, equestris ordinis florem eo die extindum dictitans, milites tanto calu examimatos, cos præsertim, qui sub fratre militaverant, pluribus verbis consolatus est, iisque omnia, quæ frater possidebat, distribuit, hortatus ne quid unius viri interitu animos remitterent, sed tantumd e finiendo bello cogitarent. Deinde fratris corpus loculo pice illito reconditum, in arcem maritimam, quam Ovi vocant, transportari justit, exequits in aliud tempus dilatis, quo solutis o-

lim belli curis regali pompa funus faceret; quas ego postea exequias vidi, universo Regno perdomito, magnificentissimo apparatu, ac sumtu in urbe Neapoli persolvi. Aliquanto post, cum rursus oppugnare Neapolim pararet, ea vis imbrium aliquot diebus fuit, ut nec rem gerere, nec extra tentoria prodire miles posset. Quæ res cum in religionem ; ac prodigium vulgo versa esset, neque is locus idoneus hybernis putaretur, & jam multi hyemis impatientia domum abiissent, suadentibus Regulis, & copiarum Ducibus, trigesimo sere, postquam venerat, die, soluta obsidione, Capuam rediit. Vix triduum a destituta obsidione intercesserat, cum quædam non exigua muri pars, quæ tormentorum iclibus quassata substiterat, nulla vi adhibita, cum ingenti fragore corruit, quo tempore si affuissent Alphonsi copia, sortasse is dies belli finis extitisset. Renatus, receptis oppidis, quæ in Pelignis, & Marsis Alphonsus ceperat, cum Neapolim oblideri accepisset, slexo in Apuliam itinere, in Beneventanum, ut ea Neapolim peteret, venit. Quod postquam Al-phonso nuntiatum est, Joannem Vintimillium cum iis copiis, quæ sibi reliquæ erant ( nam Reguli hybernandi gratia cum copiis domum redierant ) ei obviam ad Furculas Caudinas ire jussit, qui aut eum transitu prohiberet, aut, si qua occasio rei bene gerendæ se offerret, fortunæ non deesset. Qua re cognita, Renaus alio itinere in Nolanum descendit, atque ad hostes celeriter prosectus, cum incautos offendisset, aliquot captis, eos intra meenia compulit; moxque composito agmine Neapolim petiit. Post hæc Alphonsus id tempus, quo res geri cœli immanitate non poterat, ad præparanda in æstatem necessaria commodum ratus. Cajetam sefe contulit; constitutisque omnibus, quæ bello opus esse videbantur, Capuam rediit aliquanto celerius, quod ei spes allata fuerat, Cavianum oppidum, militis cujusdam opera, qui in præsidio erat, occupari posse; præmissoque cum copiis Joanne Vintimillio, iple statim subsequetus est. Ubi oppido appropinquatum est, delectos aliquot milites, noctu clam ad eam partera misit, quam miles demonstraverat, qui, scalis muro admotis, inscenderent. Ipse haud procul ab oppido cum copiis substitu. Profecti continuo, sentiente nemine, præter militem, quem dixi, mœnia transcendunt, vigilesque somno stratos obtruncant. Quod ubi Rex agnovit, subito cum copiis advolans, ipso impetu effracta porta, in oppidum irrupit. Oppidani tanto, ac tam repentino casu exanimati, correptis armis, cum se tueri conaren-

tur, multitudine hostium oppressi, alii, abjectis armis, supplices ad Victoris fidem, alii in arcem confugerunt. Post hæc arx oppugnari cœpta est: sed cum ea serro expugnari non posse videretur, quod vallo, ac fossa munita erat, & valido præsidio sirmata, ad obsidionem spectare res coepit. Quapropter Alphonsus confestim, quas potuit e Campano, & Suessano, copias contraxit; fiquidem hyemem frigoris magnitudo exasperaverat, nec facile erat eas copias, quæ in longinquis hybernis erant, per id anni tempus cogere: deinde, circumvallata arce, ne noche quidem opere intermisso, adhibitisque tormentis, pulsare muros coepit. Oppugnabatur quotidie summa vi, magnaque muri pars paucis diebus disjecta est. Procedente vero obsidione, res frumentaria deesse obsessible compile com fugerant. Quibus incommodis victi, cum nullam sibi amplius in Renato spem sitam cernerent, quippe qui ad eam diem nullam opem iis tulisset, salutem pacti, deditionem secerunt. Alphonsus, oppido, atque arce præsidio sirmatis, cum exercitu prosectus, nulla aeris acerbitate reformidata, Pomilianum petit : idque oppidum, ac septem castella circumjecta, Renato per id tempus quiescente, quod Jacobus Caudola aberat, debellavit: reversusque Capuam, contractis propere majoribus copiis, mitescente jam cœlo, ne quid hostile in agro Campano a tergo relinqueret, ad Pontem Corvum proficisci constituit: cumque iter ingressus, jam ad divi Germani oppidum pervenisset, Renatus Cavianensium quorundam nuntiis persuasus, missis eo confestim equitibus quingentis ex Neapolitana juventute, oppidum præter arcem cepit. Quod simul ac ad Alphonsum perlatum est, mutato contilio, reverti statuit, præmissaque suorum manu, ipse maximis itineribus subsequutus est: cumque jam primum agmen ad amnem Clanium non plus tria millia passuum a Caviano pervenisset, territi hostes, deserto oppido, quod se meri posse diffidebant, abiere: quo recepto, & munito, Alphonsus, simulato ad Pontem Corvum reditu, iter ad mare flexit, & sub rupem montis Draconis (ita incolæ vocant id oppidum) relido exercitu, ipse cum paucis Cajetam, brevi rediturus, petiit.

Înterim Sacerdos quidam Puteolanus magnis præmiis a Renato persuasus, simulato exilio, ad hostes venit: isque postquam dierum aliquot consuetudine sibi satis sidei haberi intellexit, ad arcem maritimam prosectus cum Jacobo, quem cæcatum appellabant, eodem Puteolano, arcis præsecti genero, agere de proditione arcis coepit,

pretio.

•

pretio maximo proposito, si rem spsam exequeretur. Ille continuo simulare sese ejus sermonem libenter accipere, atque in id ipsum operam pollicitus, de modo tradendæ arcis consideraturum se inquit. Cum hac spe regressus Sacerdos, Renato, quid egerit, remotis arbitris, refert, At Jacobus, eo digresso, slatim, ut sidelem hominem decuit, Petro arcis præfecto socero suo rem pandit; & quidnam a se super ea re agi velit, percontatur. Ille, re prius communicata cum Arnaldo arcis Regize przesedo, hortatur, uti, quam maxime possit, simulet rem sibi cordi esse, simul, quidnam a se agi velit, edocet. Ille, cognita soceri voluntate, reverso ad se postero die Sacerdoti operam ac studium suum impensius pollicetur. Atque ut ei sidem haberet, petit, uti duos nobiles Gallos rei ordiendæ gratia ad Petrum suum socerum per redimendorum captivorum speciem Renatus mittat, quibusculo. captata occasione, posthac colloqui de ea re possit : sic rem tutius multo, & tectius agi posse. Quæ cum Sacerdos Renato retulisset, duobus Gallis id negotii datum, iique ad arcem, accepta side, prosecti, cum Petro, ut illis mandatum suerat, de redimendis captivis agere coeperunt. Seorfum vero, opportunitate data, cum Jacobo de arcis proditione colloquiti sunt, ingentibus eum promissis, si rem ad exitum perduceret, onerantes. Reversique ad Renatum, quid cum eo egerint, referunt. Quod ubi accepit, latus eoldem postridie ad arcem reverti imperat, ut, qua node, quoque tempore ad arcem suos proficisci velit, constituant: venturum & ipsum, quo facilius res agatur. Prosecti rursum Galli, possquam cum Petro de captivorum pretio denuo soquuti sunt, data iis de industria colloquendi occasione, de tempore, atque ordine occupandæ arcis constituerunt. Quibus compositis, ad Renatum regressi, quæ egissent, docuere. His cognitis, Petrus Arnakli confilio, atque hortatu per fidum nuntium Alphonso rem significat, ut cum exercitu, si ita ei videretur, propius accederet. Cæterum Alphonsus, quod desperabat, propter viæ longinquitatem, se in tempore adesse posse, uti, quemadmodum iis videretur, agerent, permisit, dummodo caverent, ne quid per dolum detrimenti caperetur. Quod postquam iis renuntiatum est. rem exequi liberius parant : quoque minori discrimine res effici posset, Arnaldus ante constitutam diem ad quadraginta lectos ex omni præsidio arcis Regiæ viros per bitemem ad Petrum mist: qui per diem, inspectantibus hostibus, in longius abeuntium speciem, in mare provedi, nodu ad arcem seversi, biremi sub soc nice

nice abdita, arcem intravere. Postero die Renatus ad constitutant nodu horam cum suorum plerisque sub arcem venit : eosque Gallos, per quos de proditione arcis egerat, tribus additis, qui primi omnium ingrederentur, cum duobus tubicinibus præmittit convenerat autem cum Jacobo, uti tubicines duo cum Gallis quinque primo introducerentur; iique, postquam vidissent arcem in Gallorum potestate esse, tuba canerent. Jacobus in statione sua paratus adflabat. Petro socero cum omni præsidio interius abdito. ad quem profecti Galli, per portulam admissi sunt. Cæterum singuli, ut primum in arcem evadebant, a præsidiariis militibus comprehenfi, in vincula conjiciebantur: sequuti tubicines, iique correpti, tuba fignum dare coacti funt. Quod ubi auditum est, con**festim** reliqua multitudo, rata arcem a suis occupatam, cum temére ad muros cucurrisses, lapidibus, & omni missilium genere, compluribus graviter vulneratis, repulsa est. Saluti plerisque suit. quod ad primum lapidum dejedum arcis muros quam proxime subierunt; qui, primo jactu declinato, sese mox ad suos illæsi recepere. Quæ ubi Renatus animadvertit, cognito dolo, cum suis in urbem rediit.

Paucis diebus interjectis, ut sæpe contingit, ex levi catifa ingens detrimentum acceptum est. Nam dum Nicolaus Fregosus, quem Genuenses cum onerariis quatuor Renato petenti miserant, ut frumentum Neapolim veheret, forte adhuc in portu esset, mox Brutios petiturus, quidam ex arce regia magni ponderis faxum in ejus navim tormento æneo contorsit; quo idui, magno cum fragore malo, & magna puppis parte perfracta, quum faxum in cubiculum, ubi forte pecuniam numerabat, cum ingenti terrore, ac trepidatione circumstantium incidisfet, ira succensits, non abiturum se inde juravit, priusquani quinquagies saxa in earn arcem balista conjecisset. Simul, his dictis, impetrata a Renato venia, balistam, quæ ad ædem Divi Nicolai pro arce stabat, componit, faxisque immanibus muros arcis pulsare coepit. Elidebantur pluribus locis arcis tecta, nec minus introrsus omnia infesta erant. Plures enim & per graves lapides uno jactu emissi, quoriani inciderent, incertum faciebant : nec locus ullus, præter imos fornices, in tota arce tutus videbatur. Quod cum Arnaldus arcis præsectus animadverteret , Petrum arcis maritimæ præfectum oratum mittit, uti quinque illos Gallos, quos noctu arcem ingressos interceperat, ad se mittat: si sorte, iis balistat objectis, hostium suror compesci posset: quos haud cun-Clanter

clanter ad se perductos, cum balistæ ictibus opposuisset. Zampanias Renati dux, natione Gallus, indignatus suæ gentis homines tam fœde interfici, quid agimus, Nicolae, inquit ? Cur nostros perditum imus? Aut cur non potius cogitamus, quonammodo hostes honeste ulcisci possimus? Oppugnetur turris Divi Vincentii, qua capta, arcem regiam frumento, atque omni commeatu interclusam, brevi tempore in Renati potellatem redigemus. Cumque id se libens sacturum Nicolaus respondisset, si se sequi cum copiis vellet, non renuit conditionem Zampanias, eamque rem ad Renatum detulit. Renatus ea re lætus, æstimatis eorum navibus, qui eas temere periculo exponere reculabant, iisque idonea cautione præstita, quæ necessaria ad ipsius turris oppugnationem videbantur, parari quamprimum jussit. Qua re cognita, Arnaldus, cujus custodiæ ea quoque arx demandata ab Alphonso suerat, milites viginti, florem prælidii arcis Regiæ, in turrim subito traducit: iisque omnibus ( namque ad triginta erant ) Martinum, ac Bernardum fratres præpoluit: quibus longa oratione confirmatis, magnaque vi lapidum, ac missilium importata, cæterisque omnibus provisio, quæ a se tam exiguo temporis spatio provideri potuerunt, in arcem Regiam rediit. Arx Divi Vincentii undique mari abluitur ab ea parte, quæ ad mare vergit, murum latissimum ad elidendos fluctus habet, a terra nullo munimento clauditur. In extrema parte, qua propior est arci Regiæ, turris sita erat, ab interiore parte muro cincta, paulo supra hominis magnitudinem: caterum ipsa adeo humilis, ut ejus muri fastigium majorum navium proræ æquarent. Ad hanc oppugnandam postridie Nicolaus, & Zampanias cum navibus, & lembis compluribus venere. Milites, Zampania duce, lembis invecti, fine certamine in extremam molis partem descenderunt, atque hosses lacessere coeperunt. Post iplæ naves contra idus tormentorum, & machinarum munitæ, uno agmine ad ipsam turrim contendere : e quibus una inter turrim, & arcem Regiam se injecit, ut a multis simul partibus lacessiti hostes, facilius expugnarentur. Primoque appulsu, qua magnitudine cæteris præstabat, ad turrim adasta prora, pinnam, quæ adversus majorum navium vim tecto ædificata suerat, lignis aridis, pice circumlitis, tigno, qui in prora præsertur, circumpolitis, primo impetu accendit: nec extingui incendium potuit, tanta simul ex omnibus navibus telorum, ac lapidum vis ingerebatur. Zampanias vero pedites in plures acies diviserat, iique

per vices magno cum impetit, & alacritate exteriorem turris circulum subibant, pilisque, & manubalistis propugnantes submovebant. At qui oppugnabantur, quamquam cremata turris pinga, magno erant munimento nudati, sortiter tamen resistebant, multosque audacius subeuntes vulnerabant. Cæterum una res eos aliquanto-segniores saciebat, quod tormentis, ob inopiam pulveris, cujus vi id genus machinæ saxa jacit, ad vim propulsandam uti nequibant: nec ex arce Regia ob eandem causam adjuvari quicquam poterant. Namque Arnaldus, quantum ab obsidione urbis superfuerat pulveris, duobus modo idibus consumserat: siquidem dum Alphonsus ad Neapolim castra habuit, totum pene quicquid ad usum tormentorum consumtum est, ex ipsa arce Regia depromserat. Hujuscemodi casus per id temporis secutus.

Itaque hoc gravior oppugnatio iis erat.

•

Sed quoniam tormentorum, & pulveris, quo lapis emittitur, mentionem feci, non erit abs re de ils rebus pauca dicere, pollerorum gratia. Nam qui de re militari scripsere, de hujusmodi machinamento nihil literis mandaverunt: ex quo opinio apud omnes excrebruit, antiquos hoc tormenti genere haud ulos esse. Tormentorum alia ex ære fiunt, alia ex ferro. Sed quæ ex ære, meliora ac præstantiora habentur: conficitur autem ex duabus fistulis, quarum anterior latior, atque amplior multo est, exeque longitudine prope pares. Conflantur autem aliæ simul, aliæ separatim: sed quæ seorfum; postea compactæ, latiori angustæ inseruntur ita, ne quid prore sus inde spiritus, ubi committuntur, emanet. Deinde trunco quercus cavato (quem cippum appellant), ut altius, ac longius lapidem jaciat, tormentum includitur. Hæc tormenti forma, atque usus. Vis autem, qua tanto impetu saxum emittit, e pulvere impolito proficilcitur, qui e sulphure, nitro, & saligno carbone conficitur; ejulque instrumenti ratio ducta videtur a fulmine; quod ex humore, atque igne, rebus natura contrariis, generari a Phylicis putatur. Is vero pulvis in angultiori filtula infulus, vecte ferreo ad id facto condensatur; quae, ubi ampliori fishulæ committitur, saligno cungo obturatur. Post hæc saxum rotundum, ad amplioris fistulæ-lititudinem excisum, in ea imponitur, Demum per foramen fabrefactum in angultiore fiftula pulvis incenditur; atque ita violento igni interius colluctante, atque exitum quærente; in morem fulminis saxa contorquet. Nec est inventum ullum tormenti genus, quod vehementiori impetu, aut longius lapides jaciat: hoc solidissima mænia, hoc amplas turres folo

folo æquat: hoc ad duo millia passum, aut eo amplius, saxa projicit. Sed omnia jasu vicit unum illud Alphons, quod Generale appellabant. Nam ab insula, quæ est contra Massiliam sita, in ipsam urbem ingentia saxa jaciebat. Est item aliud hujus generis tormentum, quod vulgo Colubrinam (quia tenue sit, & oblongulum) appellant, longe perniciosius superiore, quod ejus telum emissum oculis hominum non pateat: prius enim hominem extinguit, quam, quem seriat, scire possi. Ejus sistulæ persimiles sunt, aliæ minores. Inseritur tormentum asseri pedum trium, eoque, tanquam manubalista, milites in præbiis utuntur. Nullum armaturæ genus huic potest resistere, siquidem armatum equitem, quamvis gravi armatura, trajicit; exectabile prosecto tormenti genus. Ejus tela e plumbo constantur, nucis avellanæ crassitudine. Sunt etiam hujusmodi tormenta, quæ uno jasu quinque, & quæ plures lapides jaciant. Sed

de tormentis hæc satis: nunc ad propositum redeo.

Oppugnabatur turris undique cominus, atque eminus simul e navibus, timul e solo insulæ: nec præ sagittarum multitudine quisquam extra munimenta prodire, aut apparere poterat, quin continuo in ea corporis parte, quam nudaffet, vulnus acciperet. Nec tamen quisquam ( tanta inerat animis virtus ) locum, in quo con-Aiterat, deserebat: murumque subeuntes lapidibus, & pilis summovebant, compluresque vulnerabant. Procedente vero longius przelio, cum jam eorum nemo esset fine vulnere, & ob id alienanto remissius pugnare viderentur, hoc Zampanias majori nixu invadi jubet : afferibusque solidis muro applicitis, sub quibus consistentes milites a superno lapidum jactu protecti, dimicabant, magna ex parte vectibus subruit. Quo casu territus Martinus, & qui cum eo erant, destituta statione, se in turrim receperunt; dumque per scalas ad portulam contendunt, nudatis ad vulnera corporibus, plures ex iis fauciati funt : in quibus ipse Martinus duobus vulneribus, altero in dextero femore, altero in cervice accepto. Nec tamen eorum quisquam remisit arma, uno excepto, qui, crure perfracto, slare non poterat. Sed omnes continue, obligatis vulneribus, ne hostes surrim conscenderent, summis viribus certabant. Maxime vero contendebant, ne quis ad portuham succederet. Quove spem omnem salutis in una virtute postam scirent, claves in mare projecte sunt. Quæ quidem res, pugnandi necessitudine injecta, eos nonnihil fortiores ad resistendam effecit. Holles exteriori surris circulo potiti, atque iplo **fuccellu** ..

successiva acriores facti, tignis identidem muro turris admotis, porrulam incenderunt? iurrimque ingressi, arma poni coegerunt. Pugnatum est ad horam circiter septimam continenter, atque acrizer. Post pugnam ob virtutem victis parsum, iique in urbesa perducti, & curari justi. Ex hostibus nonnulli desiderati, plures vulnerati funt. Post hæc victores læti, valido præsidio turre sumata, ac pro tempore refecta, abierunt. Haud multo poli captivus duidam homo infimæ sortis ex arce Regia per funem dilapsus, atque ad Renatum profectus, docuit, perpaucorum dierum frumentum in arce superesse: seque id certo scire e quibusdam de præsidio sociis , inter quos de ea re sermonem conserri audisset: brevique præsidium, si arx obsidereur, same ad deditionem compelli posse. Ejus oratione motus Renatus, cum in expugnatione tuuris Divi Vincentii cognovisset tormentis : neis pulverem in arce defecisse, ipsam arcem obsidere quamptimum slatuit, prinsquam Tarentimus Regulus, cæterique, ad Alphonsum proficisci serebantur, adventarent. Militihus, & mavalibus fociis convocatis, anagna ex Averfa, & aliunde asse cita manu, extra japidis jacum ad groem castra possit: eaque. occupatis Petri Apostoli, ac Marie Coronate ædibus, quæ 44cem claudebant, ne aut impetus a tergo, si eo Alphonius acosderet, aut ab obsessis eruptio sieri posset, duplici solla, ac vallo communicie. A mari autem onerarias quinque, ac eriremom unam majorem, æquo intervallo distinctas, inter arcem Divi Vincentii, ac molem urbis in anchoris flatuit tormentis, atque omni genere telorum instructas. Ac ne qua omnino ultius gener ris navis cum frumento, aut milite per portus fauces, que luns Inter turrim Divi Vincentii, ac-molem alteram, quam Providcialium vocant, penetrare ad arcem posset, repletos saxis tembos, quibus omnis sepireur ingrellus, in ima sundo destituit: hac maxime modo arx Regia omni tormentorum genere terra marique, oblideri coepta, nullo spatio obsessis ad quietem dato. Arnaldus arcis præsedus, Alphonso quamprimum ea de recenitiore facto, dispositis per muros militibus, in omnia intentas erat, ne quid hostes aut vi, aut dolo in arcem molirentur. Alphonius, ubi agnovit, Divi Vincentii turre amissa, arcem Regiam oblideri cœptam, copias undique confessim accersit: nec quicquam magis adventum ejus retardavit, quam Joannis Antonii Urluti cundatio, quem cum equitatu expedabat. Quoad se, prosedo in caltra vetera pervenit eo confilio i ut circumfellit iam arci quant primum

primum auxiliaretur. Sed cum inde moturus esset, fortuna aliam moræ causam injecit. Namque Marcus Persicus, homo obscuro genere ortus, simulato transfugio, ad eum prosectus, se amici cujuldam opera in ejus potellatem traditurum Mariæ Carmelitanæ templum, quod aditum in urbem aperiehat, est pollicitus. Idque multis propugnaculis in arcis modum emunitum, magna tormentorum vi imposita, ingenti cura ab hoslibus custodiebatur. Cumque id tempus expectari oportere diceret, quo Luna minime pernox effet, neu templum subeuntes procul proderet, in plures dies de industria rem traxit, vanisque ad extremum promissis Regem elusit. Interea Renatus, quæ inchoata erant, operibus absolutis, omnem a terra aditum obsessis clausit, arcemque circumvallavit. Simul ut a mari quoque omnis auxilii spes iis præcideretur, e solidis trabibus, inter se colligatis, catenam effecit, qua Divi Vincentii turrem, ac molem junxit; ac post eam onerarias disposuit. At Alphonsus, intellecta Persici fraude, propere inde movit; ac monte, in quo arx montana sita est, circummunito, inter ipsam arcem, & hostium castra cum exercito consedit. Atque ita contigit, ut utrique & obsiderent pariter, & obliderentur. Cæterum longe dispar utrorumque conditio erat. Namque Renati copiis tutus, ac liber in urbem accessus erat, & ex urbe absque periculo commeatus inserebantur, castraque violari munimenta interjecta prohibebant. Pugnabatur quotidies non tamen ut in universam prælii fostunam deveniretur. Sed nihil erat infensius Alphonsi castris, quam tormentorum icus, maz eo partim e caltris, partim ex montana arce die, nocluque faxa jactabant, multosque palatos perimebant. Perstabat tamen Alphonsus, si qua perrumpere hostium munitiones posset, circumspiciens.

Cum hic esset rerum status, hostes rati tormentum æneum, quod sub imain arcem positum erat, avelli posse, arcem repente subire coeperunt, dispositis in mole, qui illud comprehensum pertraherent. Quod cum Arnaldus animadverteret, tantam contumeliam minime serendam ratus, ad centum homines manu promtos ex omni præsidio deligit: eosque per portulam occultam, quæ ad eam partem spectabat, magna vi lapidum superne prius dejecta, celeriser emittit, iique tanto impetu in hostes invecti sunt, ut non modo eos ab arce repulerint, verum etiam in molem transgressi, sunem, quo tormentum alligatum erat, gladijs desectum in arcem reportaverint. Ad hæc tres ho-

wm

stium naves ex iis quinque, quas dixi, e stationibus digressa, trans molem concesserant. Quod cum Petrus arcis maritimæ præfectus animadverteret, occasionem, ut sibi videbatur, opportunam nactus, lembum cum triginta hominibus celeriter ex arce emittit: qui, ut ab Alphonso jussus suerat, arcem Regiam peteret : isque, concitato remorum pulsu, inter duas naves, quæ reliquæ erant, summa celeritate evedus, ad arcem, nullo obsistentè, contendit: cujus audaciam admirati hostes, qui circa arcem in flationibus erant, correptis armis, repente obviam eunt, atque in arcem scandere conantibus obsistunt. Difficilis admodum erat ascensus; namque & ad portulam contendere, & cum hoste pugnare uno tempore necesse erat : ii tamen desuper a suis adjuti, uno duminat excepto, sesse incolumes in arcem recepe-runt, & his consultant diem magno certamine receptus in arcem est. Qua re cognita Renatus, ad constitutum locum naves consestim reverti justit, ac, ne quis omnino lembus ad arcem penetraret, accuratius observare. Quæ cum in ordinem redissent, justit Alphonsus tormentum, quod ad mare sub castris posuerat, in eam, quæ propinquior erat, dirigi, ejulque idu malum effregit. Quo viso, tanta consternatio & supor Renatum, & eos, qui circumstabant, cepit, ut, si tum Alphonsus castra hostium adortus esset, in maximum discrimen eos fuisser adducturus. Post hæc Arnaldus ratus se posse catenam, quam dixi, perfringere, præsertim cum hostes nihil minus, quam tale aliquid metuerent, ad Alphonsum misst nantem sub aquis hominem cum literis cera circumlitis, quibus ei confilium fuum de catenæ sectione significabat. Quod postquam ab eo approbari cognovit, lintrem, quam ad eum ulum milites intra arcem cavaverant, extemplo emittit, & in eam duobus præstrenuis viris impolitis, quid eos facere velit, edocet : iique ante catenam ferreo harpagone devinxerunt, quam ab hostibus conspedi sint. Qui, cum eam sub aquis trahi procul intuerentur, miraculo quidem res fuit; nec prius fraudem cognoverunt, quam hunem pertendi ad arcem videre. Quod ubi conspexerunt, certatim in scaphas desilientes ad excidendum vinculum cum dolabris, & securibus contendere; partimque retinacula cædere, partim, funibus injectis, catenam retrahere ad le conabantur: cumque utrique ex arce simul, & e scaphis summo certamine ad se traherent, catenæ ipsius, soluta compage, ( neque enim harpagopes rescindi potuerant ) bona pars ejus, iis duobus incolumibus,

in arcem pertracta est : nec post eum diem hostibus resiciende catenae potestas, aut animus suit. Verum tamen ea res obsessos nihil levavit : quin etiam ob eam iplam caulam omnes aditus terra, marique majore cura custoditi sunt. Gravis erat omni ex parte oblidio. Hinc arci circumfusus hostis premebat, illinc anawes mare claudebant. Tormentorum æneorum ob inopiam veris nullus usus erat. Ad hæc tela, & missilia jam deerant; lapidum modo copia, ac balislæ, qua castra hostium insetta sacicbant. Sed gravior, duriorque his omnibus erat famis impendentis metus, sublata commeatuum spe, quod perpaucorum dierum frumentum supererat. In tantis tamen malis Arnaidus, ut forti animo obfidionem ferrent, hortalianti aliquam haud dubie viam inventurum Regem, qua eos tanto periodo fliberaret; quo-que plus laboris & discriminis paterentur, home plus laudis, & glorize apud Regem adepturos esse. Rursusque ad Alphonsum eundem hominem mittit, quem paulo ante dixi, sub aqua nantem ad illum prosectum, qui cum de frumenti penuria, & cæteris incommodis doceat. Quo nuntio permotus, ut par grat, spe celeris auxilii, & annonæ facta, quo labantes faorum animos consirmaret, eundem mox remittit: sed neque aperta via, neque dolo poterat jam obsessis opem serre. Nam neque srumenti quicquam ex arce maritima, quo frumentum ex Cajeta conventi triremibus curaverat, clam vel propalam ad arcem summitte poterat; nec hossium munimenta castris objecta penetrari. Itaque omnes ejus cogitationes, & confilia de auxilio præbendo frustra erant. Postquam ad extrema ventum est, sociis, desperato auxilio, faluti consulendum clamitantibus, Arnaldus eundem hominem tertio ad Alphonsum mittit, qui significet ob rei frumentarize inopiam obsidionem diutius ferri non posse. Qua re cognita, Alphonlus ad cum rescribit, ut, quoad sieri possit, sine ejus, sociorumque pernicie arcem meri pergat; id cum minus possit, saluti suze, przesidijque prospiciat; sibi sraudi non sore quam conditionem ab hoste acceperit. Simul quod nec hostes in universum certamen illici posse expertus suerat, frustra ibi diutius tempus teri, inanis operæ esse intuens, remenso, per quem venerat, monte, ad Cattrum Maris, eo videlicet confilio, ut inde Salernum peteret, abiit. Cumque eo pervenisset, mutato repente confilio, ne quid omnino intentatuie relinqueret, antequam arx in hollis potestatem deveniret, cum duabus triremibus ad arcem maritimam noclu regressus, procul a Neapoli sublatis velis navis

navigans, experiri statuit, an posset inter hostium naves, si sorte ejus discessu aditus indiligentius custodiretur, commeatus quicquam in arcem inserre. Cæterum & id frustra suit. Namque hostes, cognito triremium adventu ad arcem maritimam, longe accuratius ad custodiam intendere. Itaque, ibi relictis Gulielando Moncata, ac Raimundo Buillo, præstantibus viris, issque tradita potestate de arcis deditione cum Renato agendi, ad Castrum maris reversus, compositoque agmine Salernum prosectus,

non longe ab oppido castra posuit.

Forte per id temporis Carolus Gallorum Rex legatos Neapolim miserat componendæ discordiæ gratia, quæ inter Alphonsum, & Renatum emt; is enim Renato non amicitia modo, verum & confanguinitate junctus, eum e Regno pelli ægre ferebat? Alphonsi inimicitias suscipere, præsertim cum bello Britannico adhue implicitus foret, non audebat. Itaque, arbitris de, ea re datis, his legibus convenit. Petebat autem Renatus in annum inducias. Itaque deditionis condictiones sic didæ. Si Alphonsus inducias in annum petenti Renato, intra certam diem, dederit, arx Alphonsi esto. Sin eas dare recufaverit, arcem liberam in Renati potestatem Alphonsus concedito. Interim arx ipsa in Galli Regis potestate esto: ejusdem arcis possessionem, ipsius Regis legatis præsentibus, Kenatus finito. Præsidium omne Alphonsus inde emittito: ipsumque præsidium cum rebus privatis sine fraude abire, quo velint, Renatus permittito. His compositis Arnaldus, tradita arce Gulielmo ac Raimundo, quos supra nominavi, ipse cum omni præsidio, atque militum rebus in arcem maritimam, atque inde ad Alphonsum abiit. Gulielmus, ac Raimundus, traditis clavibus Galli Regis legatis, iisque potestate arcis sacta, se inde ad Alphonsum contulere. A quibus de condictione deditæ arcis edoctus Rex, negavit se cum Renato inducias velle sacere, presertim annuas Latius esse arbitratus arcem amittere, quam pati, ut ille jam prope belli suntibus exhauslus, respiraret. Posse enim interea, novis amicitiis, & societatibus comparatis, eas vires contrahere, quibus iple postea obsistere non posset. Itaque arcem liberam in Renati potestatem tradi permisit. Dum hæc agebantur, Alphonsus, Safernum ducto exercitu, iplam urbom, præter arcem, cepit: castelloque e regione excitato, quoniam vi capi posse non videbatur, Capatium petiit \* idque paucis diebus, præda militi concelsa, expugnavit. Post id Pucinum prosectus, Georgii Alemani, cujus

cujus id oppidum erat, uxorem, filio obside accepto, ad deditionem brevi compulit. Eo rerum successi conterriti Lucania Reguli omnes, sese in Alphonsi sidem absque certamine dederunt. Namque eo tempore Renatus illi equitatu par non erat : magna item Brutiorum pars metu perculfa, ultro deditionem fecit. His rebus gestis, in Campaniam copias reducit, veritus, ne quas novæ copiæ e Pelignis, Marsisque ad Renatum accederent. Cumque accepisset in itinere Jacobum Caudolam cum copiis proficisci ad oppidum, quod Sandam Agatham appellant, atque inde Ducentain (id ei castello est nomen), qua transiturum Jacobum audierat, contendit, ne ille prius cis Vulturnum amnem copias traduceret. Vix eo pervenerat, cum Jacobus præsto adsuit, castraque e regione in adversa ripa posuit, iisque in speciem ibit diutius mansuri exercitus communitis, secundo flumine magnam suorum partem noctu ad quatuor millia passum a castris misit; qui, funibus ad utramque ripam deligatis, afferibulque injectis, pontem extemplo fabricarentur, ut, eo traductis copiis, loca ad hostium impetum reprimendum opportuna occuparent. Qua re Alphonsus per speculatores cognita, equitatus partem celeriter ad eum locum citra flumen mittit; iique trecentos pedites, qui jam transferant, nacti, in fugam conjiciunt, atque usque Morojum, quod castellum iis proximum erat, insequuntur: reliquos transgredi conantes, disjecto ponte, transita prohibuerunt. Quod ubi Jacohus agnovit, paulo post Beneventum abiit, eo confilio, ut, si posset ea, deceptis saltuum custodibus, Neapolim trajiceret, Cujus itinere comperto Alphonsia, motis propere ab Ducenta cailris, in Caudinam vallem celeriter advolat, saltumque, qua in vallem est aditus, occupat. Quo cognito Jacobus, siye ut inde Regem averteret, sive ne nihil rei gerere videretur, ad collem, quod castellum Jacobi Lagonisse erat, copias ducit, castrisque politis, oppugnare coepit, idque, non parva muri parte diruta, expugnaturus videbatur; cum repente catharri profluvio correptus, in magno militum suorum ludu desecit. Fuit hic certe præstapti vir ingenio, a literarum studiis haud abhorrens, & in primis rei militaris peritus. Is enim sub Bracio stipendia secerat, atque iis artibus natura præditus, quæ ad conciliandos militum animos valent; siquidem facundus, & prudens existimatus, essi constantia usus esset, inter illustres sui temporis Duces numerandus. Ejus decessu, soluta obsidione, Antonius ejus silius, qui tum in magna apud paternos milites gratia erat, Ducibus copiarum conte vocatis,

vocatis, ut in fide permanerent, seque Ducem sequi vellent, exhortatus, cum annuissent, elato patre, confessim in Pelignos abiit, veritus ne quid ii populi, audita patris morte, innovarent, præsertim cum sciret Alphonso copias paratas esse. At Alphonsus, Jacobi obitu, gravi adversario sublato, summam in spem vidoriæ adductus, poslquam Antonium cum copiis abiisse in Pelignos agnovit, copias in hyberna, quod brumæ tempus instabat, Capuam reduxit. Non multo post Acerranus quidam ad eum venit, pollicitusque est, se, quorundam popularium suorum opera, Acerras in ejus poteslatem traditurum, si quaniprimum exercitum mitteret. Sed cum neque sibi, neque cæteris idoneum tempus rei aggrediendæ videretur, ob dimissa jam in hyberna copias, in aliud tempus commodius rem iplam deferri justerat. Cumque Cajetam profectus esset, nuntius citatissime ab Acerris venit, nuntiavitque Joanni Vintimillio præsidii, atque urbis Præsecto, Acerranos, cum longiorem moram pati non possent, a Renato desecisse, oppidumque in corum potessate esse. Oportere igitur absque cunctatione, ne a Renato opprimerentur, auxilium mitti. Quod ubi accepit, misso consestim ad Alphonsum ea de re nuntio, ad fidem suam pertinere ratus Acerranos, de Rege optime meritos, in tanto discrimine non deserere, neque pati, ut tam opportunum ad obsidionem Neapolitanæ urbis empidum e manu laberetur, absque mora succurrendum censuit. Itaque inermis, ut erat, e vestigio cum admodum paucis, qui tum circa illum aderant, cæteris sequi jussi, Acerras contendit; ingressusque oppidum, obfidere arcem aggreditur: in primis, ne quid auxilii ab exteriore oppidi parte hostes obsessis afferre possent, foisam, ac vallum ad teli jactum, crebris turribus interjectis, perducit; ibique copiarum partem collocat: tormentis deinde adhibius arcem ipsam acrius oppugnare incipit. Renato per id temporis, copiæ non érant, quæ subvenire obsessis possent: itaque nec subsidii, nec commeatus quicquam accipere poterant. Namque, Antonio Caudola absente, in cujus equitatu Renati spes sita erat, in Pelignos profecto, Renatus, quas copias mitteret, non habebat. Tracta vera in aliquot dies obsidione, tormentis quotidie percussa turris, magna ex parte corruerat, ingentemque metum obsessible inferebat : cui tamen malo suffectis interius munimentis, ut poterant, occurrebant. Alphonsus, consessis Cajetæ, quas voduerat, rebus, confestim Capuam reversus est; cognitoque rerum Acerranarum statu, eo cum copiis reliquis sese contulit. Ejus

vero professio majorem aliquanto desperationem obsessis attulia. Ut vero præter quotidianam oppugnationem, & muri stragem, etiam fames urgere coepit , cum nullum ad le ad cam diem a Renato auxilium venisset, salusem padi tertio, postquam obsidio ccepta est, mense, deditione sada, arce excesserunt. Receptis Acerris, iisque valido præsidio sirmatis, Alphonsus copias ad Aversam ducere statuit, quod eam urbem maxime opportunam ad Neapolim coardandam, propter propinquitatem, esse intelligebat. Nulla enim serme alia urbs in agro Campano est ad alendos exercitus aptior; siquidem ager frumenti, pabuli, atque omnis generis frugum maxime ferax est. Ejus vero urbis potiundæ duplex ei spes offerebatur. Una, quod in ea urbe exiguans frumenti copiam superesse ex Aversanis quibusdam cognoverat. Idque verifimile videbatur propter diutinum bellum. Nam propter quotidianas hostium procursiones oppidani sementem sacere fuo tempore non potuerant; & quod antea magna annonæ vis Neapolim missa, eam urbem prope exhauserat. Altera spes erat, quod nonnulli cives a Renato abalienati, ejus urbis imperium ad illum deserri cupiebant. Eo igitur prosectus, castris bisariam divisis, utraque sub eurbem ad mille passus posuit. Ad primum ejus adventum trepidari, ac tumultuari intus cceptum. Nec multo post quidam ex his, quibus præsens rerum status invisus erat, de admittendo ejus præsidio agere cum sactionis sua popularibus ecepit. Cæterum ubi dies perficiendæ rei advenit, vigilum metu, qui urbis moenia per noclem lustrabant, quod instituerat. exegui non est ausus. Et quamquam ejusmodi motus nonnihil fuspicionis apud adversarios concitaverant, tamen magna jam parte civitatis ad Alphonsum inclinante, id ille sactum impune talit; quod ei paratum auxilium ad portas, remque Allitioni proximam videbant. Quin & ipsi aliquanto post, cum ab Renato nullum iis auxilium serretur, premente inopia rei frumentarize, oblidionem diutius non tulere: emissique de deditione ad Regem legatis, æquis conditionibus acceptis, duodecimo die deditionem secerunt. Arx tamen in Renati side perstitit. Heec veto, ut cætera urbis pars, plano, & campeltri loco lita, cæterum lata, & præalta fossa circumsepta, difficilem habebat oppugnationem. Ad hæc murorum crassitudo tormentorum ichibus haud obnoxia, præaltum interius solum, turresque crebræ ipsam arcem multo munitiorem faciebant. Præterea annona, & præfidit affinim in ea erat. Ad centum enim, & quinquagina militea inerants

•

inerant; queis pracerat Xantus Matelonensis rei militaris peritus Amonio Caudole, quod is sub patre meruerat, peramicus. Quibus de rebus, cum obsidenda potius, quam oppugnanda viderezur, lenta obsidione id agere instimit; demonstratisque operibus, quibus arcem obsideri, & circumvallari volebat, relictoque Joanpe Vintimillio, ac Raimundo Buillo, qui iis rebus præessent, iple Capuam reverlus est. Sed Joannes, modicæ latitudinis fossa sub arcem perducta, mox Capuam repetens, reliquum opus Raimundo perficiendum reliquit. Qui extemplo, magna agrestium manu comparata, primum lato aggere extra teli jactum extructo, uti Alphonfus præceperat, fossam orrcumducit pedum in latitudinem decem, in altitudinem duodecim, ipfumque aggerem crebris turribus communit. Is vero ab utroque cornu oppidi murum contingehat, modicoque spatio interjecto, vallum jacit, solsamque alteram perducit, pedum in latitudinem circiter triginta, pari in altitudinem numero, ut ii, qui aggerem tuebantur, ab impetu hostium, si forte ii obsessis auxilium serre conarentur, tuti essent. Et in ipso quoque vallo frequentes turres excitat, valido præsidio in iis imposito. Valli extrema cum aggeris cornibus in lunæ semiplenæ modum jungebantur. Media valli pars longius ab aggere, atque ab oppido recedebat; iplumque aggerem ab interiore parte militi pervium facit, ut absque militum periculo munimenta circumiri possent: atque hæc ipla munimenta paulo humiliora de industria essecit, quo tormentorum iclibus minus paterent. Intra urbem vero adversus ipsam arcem murum ædificat, quo muro arx ab urbe separabatur, eumque slationibus militum complet. His rebus cognitis, Renatus vehementer anxius, rursus ad Antonium Caudolam, ad quem prius frequentes nuntios miserat, scribit, Aversanam arcem, amisso oppido, circumsessam esse, eamque breyi, nisi is celeriter cum copiis advolet, in hostis potestatem perventuram. Itaque Antonius, constitutis primum domi rebus, in Apuliam contendit. Cumque transitum in Campanum agrum, ob paucitatem copiarum, haud satis tutum existimaret, ad Renatum scribit satius sibi videri, dum majores copías pararet, se in Apuliam, clam hoste, proficisci: quo sacto, alterum e duobus eventurum: scilicet, aut Alphonsum obsidionem soluturum, ne quæ in Apulia adeptus erat, amitteret: aut, si in obsidione persisteret, amissa a se facile recuperari posse. Cum his literis, ac mandatis Raimundum Anichinium in equitatu primos ordines Ducentam mitti; quove tu-R<sub>2</sub>

tius iter faciat, jubet hunc primo ad Alphonsum proficisci; seque ob eam caulam mitti fingere ut tentet, an possit, sua opera inter Alphonsum ac Renatum pax àliqua componi. Isque quamprimum Antonii mandata exequi cupiens, primo ad Raimundum Buillum, accepta fide, profectus, inde ad Alphonfum fese contulit. Quicum possquam egit, quæ voluit, consessim ad Renatum profectus, quodnam sit Antonii consilium, edocet; simulque, uti maturet, exhortamer. Cujus confilio, utpote necessario, comprobato ( siquidem ei in adeundis periculis non deerat animus) paucis comitibus, per occultos tramites ad eum in Apuliam contendit: contractifque inde majoribus copiis, per Apuliam excurrendo, &, quæ resistebant oppida, ad deditionem cogendo, multos populos, ac Regulos, partim voluntate, partim metti ad se retraxit : atque in his agendis complures dies confumti sunt. Nec tamen ob hæc Aversanæ arcis obsidio ab Alphonso omittebatur; quod intelligebat, Aversa capta, nihil ne agro Campano restare, unde Neapolitani commeatus quicquam acciperent. Namque ex altera parte ab Aversa, Capua, Suessa, Cajeta; ex altera ab Acerris, ac Nola Neapolis clauditur. Postquam Renatus animadvertit Alphonsum ab obsidione Aversanza arcis nullis suorum incommodis abstrahi posse, statuit, priusquam arx amitteretur, assentiente tamen haud satis Antonio, in Campaniam cum exercitu descendere; si sorte posset, oppugnando es oppida, quæ sese Alphonso dediderant, arcem obsidione liberare. Nam munimenta aggredi, aut attentare propter eorum magnitudinem, ac firmitatem, nequaquam sani consilii esse videbatur. Itaque Beneventum rursus movere coepit, uti per Caudinam vallem in Aversanum transiret. Qua re cognita Alphonsus, relicto, quod satis esse videbatur ad ipsius arcis obsidionem, ac munimentorum cultodiam, præsidio, ipse cum reliquis copiis in Caudinam vallem celeriter profectus, ejus vallis fauces, quæ in Beneventanum ferunt, quas Tifaræ pontem incolæ vocant, cum exercitu occupat. Quem saltum ubi Renatus ab hoste, præter opinionem, insessium reperit, in conspedu hostium castra ponit; nocleque modo quieti data, poliquam illuxit dies, educiis in aciem copiis, transgredi contendit. Quo viso Alphonsus, produto & ipse in aciem exercitu, propius ad sauces saltus accedit, totumque equitatus robur hosti opponit. Pugnatum est diu, atque acriter, his locum tueri, illis transire omni nixu contendentibus. Denique multis & illatis simul & acceptis vulneribus;

cum Renatus intueretur a se saltum superari non posse, irrito incœpto, receptui cecinit; motisque inde castris, per montes transversos in Nolanum descendit. Quem ut Alphonsus digressum agnovit, veritus, ne breviore itinere Aversam præcurreret, quanta maxime celeritate potuit, per ipsam vallem, qua venerat, Aversam rediit. Renatus nihilo segnius ab inccepto itinere haud absistebat. Cæterum, diffidente Antonio iis viribus auxilium obfessis ferri posse, mutato repente consilio, omni prope spe servandæ arcis abjecta, Neapolim petiit, ut diverso itinere Capuæ agros infestaret, si forte eo consilio hostes ab arcis obs.dione amovere posset. Quod postquam Alphonso nuntiatum est, Aversam, quo iter intenderit, copias reduxit. Post hæc Renatus Antonii fidem suspectam bere coepit, ne cum Alphonso occulta agitaret consilia, veritus. Itaque accersitum ad se, suadentibus amicis, comprehendi & in custodiam tradi justit. Quod quidem ad postremum rebus illius exitio fuit: periculum certe adiit, ne eo iplo die & urbis possessione, & omni spe Regni privaretur. Cailra ening sub urban posita erant; ordinumque Principes Ducis captivitate permoti, re cognita, tumultuari, & minis reposcere Ducem cœpere; qui, si se Alphonso junxissent, erat is dies haud dubie finis belli futurus. Quæ cum Renatus animadverteret, placandos potius, quam exasperandos iratorum militum animos arbitratus, Antonium incolumem iis reddidit, pactum se cum copiis in Apuliam quamprimum abiturum. Is vero, ut primum dimissis est, acceptam contumeliam periniquo animo ferens, castris inde ad quatuor millia passuum motis, de contrahenda cum Alphonso amicitia clam agere per fidum' nuntium cœpit. Locus in silva quadam, haud procul ab Acerris, colloquio utriusque delectus est. Quo cum esset prosectus, & Alphonsus in tempore (fimulata venatione) accessit. Qui Regem, quique Antonium sequuti erant, pari ferme intervallo ab utroque distabant. Antonius, Rege conspecto, cum prope stupesactus magnitudine gloriæ, rerumque ab eo gestarum patilum siluisset, lætari se vehementer, inquit, fortunam ita dedisse, uti sibi liceret amicitiam ejus, nulla sua infamia, petere, cujus virtutes eximias jam pridem admiratus esset. Renatum post multos labores, & pericula a se adita, ejus Regni conservandi, atque amplificandi gratia, quorum iple sibi gravissimus testis esset, se gravi, atque intolerabili ignominia affecisse : at contra sperare se suam amicitiam illi & honestam, & fructuosam fore. Quem Alphonsus annplissing

plissimis verbis collaudatum, uti in sententia permaneret, multa; ac magna pollicendo, hortatus est. Jam vero Aversana arx ad extremam rei frumentariæ inopiam redacta erat. Itaque Antonius, cum cuperet hoe initio controckæ amicitiæ Regem sibi benesicio devincire, Xantum arcis præsedum, quo amico utebatur, ad ipsius arcis deditionem per literas exhortatus est. Ille vero, cum rem eo perductam videret, ob frumenti inopiam, ut obsidionem diutius serre nullo modo posset, ut Antonio gratisicaretur, haud multo post arcem Alphonso dedidit: isque suit obsidionis initio mensis septimus.

# BARTHOLOM. FACII

#### RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

#### LIBER SEPTIMUS.

Lphonsius, recepta Aversana arce, tantis rerum successibus fublatus, dimissi in hyberna copiis, ut de pecunia in supendium militi prospiceret, Cajetam prosedus est. Posthæc Capuam reversus, ineunte vere, copiis eo convenire jussis, Puteolos petere decrevit, si sorte posset, terrore illato, oppidanos ad deditionem compellere. Nullum enim hostile oppidum in Campania, præter Puteolos, & Turrim, quam Odavii vocant, relidum erat. Itaque ut omne subsidium rei srumentariæ, & commeatuum hosti a terra eriperetur, Puteolos primum ducere instituit, cujus quidem rei agendæ commodissimum tempus esse existimabat, quod hostium non erant per id tempus eze copize, quibus posfent ejus conatibus obviam ire. Itaque eo profectus, castra oppido, paululum extra teli jadum, admovet: & quoniam oppugnatio periculosa, atque irrita propter naturalem situm videbatur, deterrendo oppidanos magis, quam oppugnando, tempus terebat. Est enim situm id oppidum in rupe excelsa, atque undique præcipiti, cujus tres ferme partes ambit. Reliquam partem tum ipsa maris altitudo, tum murus circumductus inexpugnabilem efficit. Unus modo aditus, & is quidem angustus, per pontem in oppidum erat : nec absque classe, propter facultatem importandorum mari commeatuum, obsideri poterat, qui cum Genuensium onerariis en importari, contemtis hostium triremi-

## LIBER SEPTIMUS: 33

bus, poterant. Cumque aliquot dies moratus, oppidanos a deditionis confiliis abhorrere animadverteret, nt eos populationis metu a pertinacia revocaret, vites, atque arbores, quæ circa oppidum erant, succidit, motisque inde castris, Neapolim transgreffus, ad Vesævum montem, haud procul ab oppido Turri. castra ponit; mittirque ad eum, qui id oppidum præsectus obtinebat, Thomam Caraffam, in id operam fuam pollicentem propter necessialdinem, quæ ei cum præsecto erat, quem cum ad deditionem inducere non posset, Alphonsus, vastato jam agro circumjecto, inde abiit: neque enim tormenta, quibus muros quateret, advexerat. Deinde cum accepisset Antonium Caudolam haud fincera fide fecum agere, per vallem, quam Vitulanam vocant, in Pelignos proficilci statuit. Quum autem proficiscens in sebrim incidisset, ad oppidum, quod Sanctam Agatham appellant, valetudinis curandæ causa substitit; ibique aliquot dies commoratus est. Cæterum ubi convaluit, mutato confilio, Capuam reversus est. Namque hyemis magnitudo coelum exasperaverat obrutis nive colliss, per quos illi iter faciundum erat. Inter hæc spe sibi allata Carpenonum oppidum occupari posse, Franciscum Pandonium, ac Palermum Centurionem præmittit, qui scalis aditum noctu in oppidum prætentent, ipse prima luce cum copiis reliquis subsequatus, Vulturnum amnem longe supra Capuam, quo brevius iter faceret, vado trajicit. Cumque in adversa ripa staret, quoad omnes copiæ flumen trajecissent, quidam ex equitibus Rodulphi Perulini copiarum Ducis, ab impetu fluminis rapto equo, cum ob veltitum aquis gravatum, ex equo lapsus, in conspectu ejus periclitaretur, indigna hommis morte permotus, suos primum hortatus est, uti morienti opem ferrent. cumque ejusdem periculi metu nemo accurreret, crudeles, & timidos appellans, continuo subditis equo calcaribus, flumen ingreditur. Quod cum ii, qui aderant, equites intuerentur, nonnulk ob verecundiam sequuti, semianimem ex amni sustulerunt. Ifque ad ignem substo delatus, ac resectus, pedibusque suspensus, ut, quam ebiberat, aquam rejectaret, ut primum se collegit, Aragoniam clamitans, primam vocem emilit. Isque postea a Rege perliberaliter est habitus. Profectus ad Carpenoni muros Pafermus cum sua cohorte noctu, non sentientibus oppidanis, ingressus, oppido, præter arcem, est potitus. Sed mox cum atter disser Antonium adesse, perterritus ( net Juns enim apparebant Regis copiæ) five mett, live avaritia, ne quæ diripuerat, amitteret.

teret, oppidum repente deseruit. Quod ubi Alphonso jam apipropinquanti nuntiatum est, divisis in finitima oppida, hybernandi gratia, copiis, ipse Venasrum se contulit. Indignatusque Carpenonum sibi e manu esse ereptum, Palermum ad oppidum, quod Sanctum Germanum nuncupant, arcis Janulæ Præsecto in custodiam missi: quasi annuentibus satis, ut is in eam arcem custodiendus mitteretur, quam esse aliquando sua virtute servaturus.

Per id ferme temporis Gartias Cabanellus, Hispanus eques, vir, præter rei militaris scientiam, moderatione insignis, quem ad montem Fusculum cum parte equitatus Alphonsus reliquerat, ne quid commeatus ex Beneventano agro ad hostes deserri posset, consilio, atque opera Petri Squacquari Beneventana arce per hunc modum potitus est. Erat ejus arcis Præsedus Petri, quem dixi, vitricus. Isque, quod hunc sibi sidelem matris causa, futurum arbitrabatur, clam per internuntium agere de arce ipsa Regi tradenda cœpit; idque illi magnis præmiis persuasit. Re igitur, dieque constituta, in tempore ad arcem affuere, qui a Gartia mittebantur; iique per summum silentium a Petro per scalas admissi sunt: oppressisque mox vitrico, & custodibus cæteris, arcem occupavere. Quod ubi Gartias, qui haud procul in insidiis aberat, agnovit, repente cum omnibus copiis profectus fub arcem constitit, mox in urbem, nisi dedition fieret, per arcem iplam irrupturus. Quo casu oppidani consternati, cum nullam jam in armis spem reponerent, absque certamine deditionem secerunt, præsidiumque intromisere. Alphonsus, rei seliciter conficiendæ spe haud mediocriter aucta, cum copiis Beneventum contendit: finitimisque castellis, oppidisque compluribus debellatis, cum nonnullæ etiam sua voluntate in deditionem vehissent, reliquam hyemem in iis locis egit. Ea namque urbs & peropportuna visa est ad belli sedem, siquidem triginta modo millibus a Neapoli distans, agro Campano, & Picentibus imminet. In colle sita, circumquaque despectum habet. Ad hæc flumina duo proxima, ut nulla prope hostium vi oppidani ab aquatione prohiberi possint. His rebus cognitis, Antonius Caudola res secundas Alphonsi pertimescens, quem sibi ob suspectam sidem insensum sciebat, misit ad eum, qui de reconciliatione ageret, filnumque, in id fidei pignus, atque oblidem offerret. Alphonsus, simul up ea sele cura liberaret, simul ut suam clementiam, humanitatemque testaretur, petenti erroris veniam dedit: eoque rurlus in gratiam recepto, filium ad se missum Ferdinando filio comitem,

## LIBER SEPTIMUS.

. 137.

atque affectatorem datum, in æquo prope honore haberi voluit: constitueratque adolescenti majorem natu filiam uxorem dare, si is in proposito, & side permansisset. Post hæc Alphonsus Capuam regressus, ad Calatiam, nullo jam obsistente, exercitum ducit : cumque oppidanos aliquot dies obsessos ad deditionem cogere non posset, Antonium Panormitam, accepta fide, ad eos. misit, qui iis persuaderet, uti deditionem facerent, suamque potius clementiam, quam vim experirentur. Sed cum illi nihilominus in propolito permanerent, vi agendum ratus, tormento ingenti æneo, per adversum montem summo labore subvecto, eos ad deditionem compulit, urbeque præsidio firmata, Beneventum rediit: atque ad Padulam, castellum non longe a Benevento situm, castris positis, parvo negotio id ad deditionem compulit: inde ad Apicium ducit, terroreque finitimis late injecto, complura castella circumjecta, ad deditionem adacta, in sidem recepit. His rebus gestis, Ursariam iter intendit, qui locus est in Apulia, eo consilio, ut iis copiis, quas ab Antonio Caudola expectabat, præsidio esset, veritus ne Franciscus Ssortia, qui equitatu multum poterat, sele objiceret, quominus ad se proficiscerentur. Namque Franciscus, Renato amicus, Arianum, Trojam, Manfredoniam, Nuceriam, atque alia nonnulla oppida in Apulia tenebat, quæ Pater partim armis occupaverat, partim a Joanna Regina acceperat. Is tum in Piceno agens, quam Provinciam armis occupaverat, ad Victorem Rangonum, præstantem equitem, quem summæ rerum suarum in Apulia præposuerat, partem copiarum, in quibus Cælarem Martinengum, virum fortem, illum magis quam fortunatum, miserat, qui & oppida sua tuerentur, & Renatum, quoad tuto possent, adjuvarent. Castris ad Ursariam positis, Paulus Sangrus, unus e copiarum Ducibus Antonii, vir rei militaris peritissimus, cum quingentis equitibus ab Antonio missis ad Alphonsum venit. Aberat autem oppidum Troja ab Ursaria haud plus quatuor millibus passuum: eo Francisci copiæ convenerant : deinde Alphonsus magnam equitum manum sub Trojam mittit, qui hostes ad pugnam provocent, quantæque sint eorum copiæ, cognoscant. Quod hosles procul conspicati, correptis armis, magno numero obviana eunt. Natura loci hæc erat : clivus est in altitudinem passuum circiter quingentorum, cæterum leni ascensu: ante hunc vasta camporum planicies jacet, parvis quibusdam tumulis interjectis, uberrimo ac præpingui solo, sed nudo eodem atque arboribus

infrequenti. In ejus, quem dixi, clivi fastigio sea est Trojo; circaque eam rursum se pandit vasta altera camporum facies. Ipto urbs fossa est, & mocnibus munita. Ad ejus, quem dixi, clivi radicem profecti hoftes. Alphonfi equitatum adorti funt, pugnaque infignis pro numero equitum edita. Neutris aliquandiu pedem referentibus, ad postremum, cum diutius resistere non possent, in sugam conjecti, sese in urbem recepere. Quo sacto, Alphonfus, satis cognito, ut sibi videbatur, quantum viribus hostis & virtute posset, receptui cani jussit. Post hanc pugnam quatriduo cellatum, holtibus sese intra muros continentibus. Deinde cum plerique de Alphonsi equitatu Trojam versus contendetent, ut urbis fitum specularentur, Cæsar consessim, eductis copiis, primum sub urbe in clivo constitit. Quod ubi Alphonsus agnovit, revocatis propere, qui frumematum ierant, othnem exercitum in acies novem dividit, peditatuque in medium collocato, lævo cornu Joannem Vintimillium præficit: iple dexwam regebat. Principio antecurfores, ac levis armaturae homines, qui ad certamen hosses illicerent, præmittit. Erat Victoris, quem fupra memoravi, confilium non decertare omnibus copiis, sed us in clivo stantes, non paterentur hostem ad urbem succedere. Caterum Catus, unus e ductoribus, & affit quidam dimicandi avidi, consilium immutari coegerunt. Hi enim simul Regios propius accedere conspexere ad angustias qualdam clivo propinquas, illico progressi sum, un hos ascensu prohiberent. Quibus repubsis, inflante atque adhortame Rege, clivum transcenderant. Nonnulli hollium effuso cursu in medias Regiorum acies invecti, nedeundi, facultate ademta, intercepti funt. Cumque Castar holles circumveniri posse arbitrarettar, quod cortim cornia angustiona eram, equitatum, quem in levo cornu statuerat, dentrum Alphonsi cornu, quod eam partem insirmiorem existimulat, ciseumire, & a latere ferire jubet: ipse dextrum come invadis, & jam ab ea parte, variante fortuna, Regios premere, atque urgere corperat. Quod pollquam Alphonfus animadvertit, confefilm advertus clivum cum dextra ala, & peditatus robore conrendit, eo videlicet consilio, ut hostes ab urbe excluderet: que 🌬 🖰o , & prælium, quod jam ab ea parte profigari coeperat, 🕊 Situtum est: & hostes, uti Alphonsus cogitaverat, veriti, ne 🗝 ditu intercluderentur, sensim cedendo, terga verterum. Fagientes consectati Regii, plerisque captis, sub urbis meenia praccipites egere. Hic Franciscas Severinas vir acer, verians find una

come civibus, qui armati auxilio suis in pugnam exicrent, hostes in urbem irrumperent, cum sua cohorte tamdiu hossima impenum sustinuit, dum oppidani sese in oppidum reciperent; quas abi urbem ingressos vidit, calcaribus equo subditis, non modica latitudinis fossa strenuo saltu transmissa, in oppidum se recepie. Infequenti hosses Alphonso quidam de equitatu hossisum insesso telo sub urbem occurrit; quærentique quisnam esset, name paludamento infigni præter cæteros utebenir, cum Regem fe esse respondisser, perspecta Regis siducia adeo conserrirus est, yt telo, quo eum periturus venerat, abjecto, sele ad ejus pedes projecerit, atque ei ultro dediderit. Multi hostium, quod, clausis portis, non recipiebantur, metu instantium tergo Regiorum. non prius finem fugiendi fecere, quam Nuceriam pervenerunt. Sunt etiam, qui miraculi loco referant, strenuum quemdam equitent ( nomen oblaurum est ) cum hostem in oppidum sugientem insequeretur, per patentem urbis portam concitato equo inmedium, per adversam portam stupentibus cunctis incolumem eva-Little. Ad diess horas acerrime decertation est. Post here Alphonius, figno receptui dato, Utlariam in caltra copias reduxit: exinde Vicarum movit: odo millia passuum is locus abest a Troja: primoque impetu, vallo eruto, follam transgressi milites, alli nuros missilibus oppuguare, alii scalas applicare aggressi. Oppidani quamquam repentino Regis adventu perculsi, nihilo tamen legnius armati, lubito in muris apparuere, ac transfire canantes lapidibus repellebant. Cum autem Regii acrius instarent, nec a muro repelli pollent, complura apum alvearia, quæ forne paulo ante ex agris metu hostium intra castellum congessiorant, in muros arrepta, in holles devoluerunt. Quorum fingore irritatae apes cum circumvolarent, non solum os, atque oulos oppugnantium incessebant, verum etiam sele armis, & interioribus tunicis inferentes, hos majore quadam molestia, & malo afficiebant. Perturbatis rei novitate, qui ab ea parte rem gorebant, militibus, corumque plerisque retro cedentibus, Ludovicus Podius ( quem vulgo Putium appellabant ) majore, quam pro corporis statura, animo, ac viribus, unus e Regiis purpums, quamvis superne omni missium genere peteretur, sortiur zamen substitit, nec quem ceperat, locum deseruit, donec, major re hollium concursu in eam partem sacto, in sossam rejectus est. Nec ob id tamen prælio abstitit : sed rursum, ac sæpius eumden legum, unde dejethus sperat, occupavit. Erat vero is le-

versus Franciscum Aquinianum ad Strangulagalium (id 🖈 oppia do est nomen) prosedas esse, Renato per id tempus quiescense ob copiarum paucitatem, maximis eo itineribus consestim contendit, ut hominem sibi amicum, cujus sidem, & constantiam in omni bello expertus fuerat, periculo levaret; primoque fuo adventu, summotis hostibus, obsidionem irritam secit. Protinus ad Pontem Corvum retro flexit. Quod cum propter loci naturam, & præsidium absque tormentis expugnare se posse dissideret, mous inde caltris, castella quædam finitima expugnavit. Cumque ad castellitm, quod Rupem Gulielmam vocant, duceret, vicos, qui circa ipsum castellum erant, vi cepit; ipsum vero castellum loci matura vi capi prohibebat : est enim situm in altissimi montis cacumine, undique abrupte, & ab una tantum parte pervio, eodemene aditu difficillimo. Cæterum vicorum expugnatio, & fantis impendentis metus incolas ad deditionem compulit. Rebus ubique prospere gestis, Alphonsus, quod in its locis nihil aliud geri, per anni tempus, posse intelligebat, Capuam reversus est. Post hæc animo reputans omnem Campanum agrum, præter Puteolos, in suam potestatem, fortunæ benignitate, redactum esse, & Superos, quocumque iret, coeptia favere, de Neapoli rursus obsidenda consilium cepit, præsertim cum Renatus exiguum equitatum, ut ante dixi, haberet. Atque inter apparatum rerum, Capreas oppidum in insula ejusdem nominis situm, oppidanorum quibusdam tradentibus, cepit: quo capto, reliqua insula, missis eo triremibus, quas tum habebat, absque certamine potitus est. Ad hanc insulam quum forte rostrata, que pecunia ex Gallia Renato afferebatur, paulo post appulisset, facti nescia, comprehensa, atque direpta est, omnia jam Alphonsi felicitati permittente fortuna. Protinusque Neapolim cum exercitu profectus, ad castra vetera consedit: is enim locus visus est castris maxime idoneus, tum propter pabuli, & aqua-. rum copiam, tum quod in collem molliter assurgens, facile muniri poterat. Hunc a Septentrione, atque a Meridie eminentem simplici vallo, ac fossa, ab Oriente, quod ea pars plana, & ob id minus tuta videbatur, displici sossa, ac vallo, crebrisque turribus in castelli modum communivit, magno tormentorum numero idoneis quibusque locis imposito. His muniments persedis, Ferdinando filio, admodum puero, recens cum navibus ex Hispania ad se prosecto, magna jam tum, atque præclara indole, quem omnino Corelle regendum dederat, cum par-

# EAS BARTHOLOM BIFACII

se copiarum in castris religio, tpse Puteolos cum reliquo exergian professus est. Prise opin id oppidum sibi expugnandum videbatur, ne quid omnino girca Urbem Neapolim relinquerenir. guod oblessorum spem aliquo modo aleret; castrisque prope oppidum politis, roltratas accerlit, que mari commentus importari non sinerent, tormensisque codem convedis, insestare oppidance coepit. Hi vero naturali suu freti, quandiu iis copia fuit ret frumentariæ, oblidionem aulere, nec ullis terroribus injectis ad deditionem compelli potuerunt. Poliquam vero res frumentaria deesse coepit, subsidiique desperatio animos subiit, miss, qui cum Rege de deditione agerent, atque iis, quæ postulabant, impetratis, confessim Alphonso portas aperuenant. Inde ad oppidum Turrim moris caltris, oppidanos percullos, quod amnia ad Alphonlum deferri videbant, ad deditionem fine certamine 505git. Toto agro Neapoli circumjedo in potestatem redado, Alphonius Neapolim haud cunctanter ducit; transmillaque montant arce, in monte oppolito arci regia, ubi inerat modica planiciet, ad mille pallus caltra ponit, iplumque collem occupat, qui maritimæ arci imminebat. His duobus castellis, altero, in quo Ferdinandus confederat, altero sub urbem excitatis, validoque prasidio firmatis, Neapolitanam urbem oblidere arctius coepit. Renatus, præter urbanas copias, quae exiguæ erant, ad DCCC lagittarios habebat, quos Genuenses, Duce Arunte Cibonio vino forti, ad eum navibus miserant. Is est Aruns Cibonius, cujus sonti fidelique opera bello perfecto, Alphonsus Rex victor multis maximilque in rebus postea est usus. Nam cum per belli tempora Andegavensis sactionis Dux Repato Regi egregiam operam navallet, præesse Neapolitanis justis, ita illos Prorex, ab-Ainenter & lumma cum integritate jure dicundo, sibi devinxit, at, parta victoria, Alphonsus illum, Neapolitanorum precibus adductus, & in gratiam receptarit, & Proregem mundom iis presel-Le jusserit. His navibre advelle & non exigue frumenti vis, famis metum in aliquot dies sustait. Nam Genuenses eum Regno pelli, imperiumque ad Alphonhum deserri segre serebant, & ch id illum enixe, quord poterant, adjuvabant. Ædificarat Renama adversum accem manisimam castellum in ejus collis fa-Rigio, in quo Alphonfus caltra fecerat: idque adhuc in ejus poselfate erat; quod cum Alphonius in primis-sollendum censeret, 40 confession copies admovit. Custodes turn levi loci munimento diffili, tum amone inopia adadi, quarto die deditionem fecerunt.

cerunt. Jam enim Neapoli parva admodum sopia kumenti reliqua erat. Postridie vero ejus diel seguo id castellum in deditionem venit, forte duze ingentes Gendensum onemias frumenw. & cætero commeatu onustæ Neupolim appulerunt. Quatum adventu in aliquod tempus recreati Neapolitani aliquanto fortine oblidionem pertulerunt. Id vero castellum Alphonsus, latiori mus ro, ac fossa continuo circumdatum, palido præsidio firmavir. Levia deinde quotidie certamina, utpose ex propinquo, ex utilique castris vario eveneu conferebantur. Procedente veto in. dies oblidione, fames, omnium majorum obleffis graviflimum (jaur enim prope confumum erat, quicquid frumeati naves convexerant ), urgene Neapolitanos coepir, ingentique pretio tritici modius comparabatur. Neque enim ulla pars in eo Regno relica erat, unde quicquam ad illos frumenti, aut tillum genus commeattuum deportari posset, clauso omni terra, marique aditu. Hæc tansum, que ex Gallia petebanter, & difficulter com ingentibus Gennensium onerariis, & immenso præterea pretto comparabantur. Qua necessitate coada urbana multitudo, sepe usbe excedebat; pluresque discessissent, ni hos pro hostibus haberi, & capi Alphonius jufisser, quod videlicet ab illo optima ratione est fastum; nam quo pluses abire contingebat, hoc ditto tius reliqui obsidionem tolerare poterant. Fuere actem qui in publico Contilio (tantum licentize faciebas fames) Renato suaderent, ut legatos ad Alphomius mitteret, qui de tolerabili aliqua pace agerent.

In hoc rerum flatti decrevit Alphonius Victus oppidums petere, quod in Minervæ promontorio firms a Renato tenebatur: ecque cum rofirmis pesfectus, oppidantes intra paucos dies, fublidii spe abjecta, est deditionem compalis. Deindo Massam progressius, id oppidum dedestribus se oppidants, cepit. Post heer Surrentum adite, quod cum ad deditionem nuluis terroribus, aut minis compassa, poste , late populato agro, Puteolos rediit. Hand multo gior attustante est Alphonio, oppidum, quod Sanduns Germainem vacane, a Ricio occupatum. Erat hic Ricius obserius orus parentilus, homo levissimus se modo harum, modo illutum paratum: auto ex milita gregativa ductor satus, magan intronum marus compastata, aliquos Reinanis Pontificatus oppida antis opposessera. Is, quo facilius Alphonio sum faileret, se el amicum per id temporis simulabat: subornatus autom a Rotumantaria sucia Pausoso, quicum assistatem con-

traxerat,

traxerat, per dolum id oppidum cepit. Erant in eo oppido complares, qui ejus regionis principatum ad Eugenium Pontificent trahi cupiebant. Oppido tum præerat Arnaldus, qui arcis Regiæ Præsedus suerat. Hic, ut primum Ricium per oppidum iter facere conslimisse accepit, id illico ad Regem scribit, simul quid se agere velit, percontatur. Fecerat quidem ea affinitas, quam dixi, nonnihil luspedum Alphonso Ricium. Itaque primum Arnaldo mandat, ut illi transeunti, si absque periculo posfit, manus injiciat. Mox cum vulgatum esset, eum ad se ire cum copiis ( lic enim Ricius Regi scripserat ), fimulans velle, se sub eo stipendia sacere, mutato consilio jubet, ni Ricius novi quicquam moliatur, uti eum incolumem transire patiatur, quod scierit eum ad se proficisci statuisse; sed quoad sieri possit, operam det, ne quid ab illo per negligentiam detrimenti capiatur. Quibus literis acceptis, Arnaldus, plerosque sactionis Regize seorfum alloquutus, in tempore secum adesse jubet. Nam peditatum, quo resistere Ricii conatibus posset, non habebat. Prosechus ad oppidum Ricius cum paucis primum, ne suspicionem multitudo pareret, per patentem portam ingressus est; trassoque de indultria cum portæ cultodibus sermone, substitit, donec qui sequebantur, affuere: quem fimul atque Arnaldus prospexit, obviam cum paucis ad portam progrellus, illum venientem in forum deducit. Tum adversæ sactionis homines, ejus consilii conscii, ad eum frequentes convenere: quorum studio cognito, ad quemdam ex his conjurationis principem conversus, & num omnia parata forent percontatus, ut parata audivit, illico Arnaldum comprehendi, atque in cullodiam tradi justit: simul excursione per oppidum facta, & adversa factione perterrita, oppido sine certamine potitus est. Inde ad arcem Janulam, (sic enim appellant)-oppugnandam profedus, Arnaldum vindum codem perducit, si sorte posset, fraternæ mortis terrore injecto, Martinum arcis Præsedum ad deditionem adigere. Sed cum ille pertinaciter affirmaret, non passiurum se ulla privata calamitate arcem, in cujulpiam, præterquam in Regis sui, potestatem pervenire, oppugnare arcem aggreditur: que cum acriter oppugnaretur, aliquot jam de præsidio vulneratis, Palermus ille centurio, quem, 🏖 millo Carpenono, in hanc arcem in cuflodiam traditum supra demonstravimus a Præsedo arcis, uti solvereux, & communi periculo succurrere permitteretur, requirit. Quo impetrato, illico mutum conscendit, hossesque jam scalas admoyers consistes,

tanta lapidum vi obruit, ut nemo amplius arcem subire auderet; erat enim ut ingenti corpore, ita & ingentibus viribus: quo facto, & suam in Alphonsum sidem testatus est, & pristing virtutis fama recuperata, dignus habitus est, cui Rex & veniam errati dederit, & in ampliorem ordinem eyexerit. Postquam Alphonso renuntiatum est Ricium eo oppido potitum, omnem ejus recuperandi spem in una celeritate positam arbitratus, nihil sibi ad sestinationem reliquum secit; citatoque equo, paucis, qui tum forte cum eo erant, sequentibus ( nam tum forte venatum ierat), ne nocte quidem intermisso itinere, Theanum advolat; cæterisque, proposito edicto, se absque mora sequi juss, postridie mane, plus Lx. millibus confectis, ad oppidum pervenit. Ea vero celeritas Ricium in primis consternavit; neque enim Regem tam cito affuturum crediderat: existimabat illum, priusquam moveret, cogendis copiis tempus confumturum, fibique interea expugnandæ arcis facultatem fore: castris ante oppidum positis, Alphonsus, antequam vim experiretur, donec copiæ reliquæ convenirent, ad Ricium misit, qui hortaretur, uti ab inccepto abfisseret, oppidoque cederet: quod si faceret, errori se ejus parsurum. Qui cum in proposito perstaret, ut primum copiis se satis instructum putavit ( namque ad illum interim pedites, atque equites e diversis locis confluebant), statuit Alphonsus oppidum totis viribus oppugnare, ne oppidum tam opportune fitum, & Neapolitani Regni firmissimum claustrum, in inimicorum potestatem deveniret. Cumque naturam regionis diligentius intueretur, animadvertit montem, quem Ricius insederat, facile circumiri, ac desuper hostem opportune peti posse. Itaque Mendociam Hispanum, impigrum virum cum peditibus ducentis trans montem, clam hostibus, continuo ire præcepit, &, si qui occurrant, e Ricit peditatu se esse simulare. Id oppidum ad montis Casinatis, quem dixi, radices situm est; idque exiguus amnis interluit. Arx ab oppido aliquantum distat, eminenti loco sita: supra arcem 👪 mille ferme passas Templum est, de quo diximus, opus vetustate, religione, præcipue Divi Benedicti corpore, percelebre, castelli cuiusdam instar, duplici muro circumdatum: per cuips Templi exteriorem marum (nam & is quoque ab hostibus entodiebatur ) Mendocias cum sociis transitum saciens ( nam alios expedabat) callodes fefellit. Ricius, cognito Regis de oppugnatione consilio, ex oppido prodit, ubi se haud satis tutum existimabat, dispositis per muros partim ex suis, partim ex oppida-

# 846 BARTHOLOM AT TACII

nis, qui resisserent; cosque tummios, qui Regin castris immimehant, insidet, quos tamen prius occupatos prassidiis sirmaverat. Alphonsus interea copias instruxerat; nihilque and oppognationem differebat, quam corum, qui circummissi crast, adventus. Jamque ab omni parte Ricius sibi satis prospexisse videstatut, cum illi extemplo supra caput, veluti procella quædam, Mendocias apparuit. Namque ii, qui pro Templo slabant, opinati hunc esse religium Ricii peditatum ( ut diximus ), atque eum cum suis ad Ricium descendere: Ricius quoque Mendociam Ricio tum esse, quem præstolabetur, suspicatus, parumper substitit. Sed mox, fraude cognita, advenienti Mendociae sese objecit. Quod ut Alphonsus animadvertit, omnes suos, quos in armis, ut diximus, paratos, atque instructos habebat, partim in hossem pugnare, partim oppidum adoriri imperat. At Ricius ancipiti mato circumventus, sese consessim in sugam conjicit; viaque per medios holles ferro fada, amissis pluribus, destitutoque oppido, primo in templum, mox per devios saltus in oppida, quæ propinqua erant, evasit. Quo sugato, Alphonsus consessim oppidum absque certamine recepit : ibique Arnaldi fratre cum valido præsidio relido, ipse Capuam reversus est. Qua in re prosecto nescio, virtus ne magis, an celeritas eius laudanda sit. Neapolis interea arctissime obsidebatur; nec re frumentaria modo, verum etiam agua, recifo extra urbem aguædudu, oppidani laborabant. Quo circa ingens trittitia oppidanorum animos ceperat. Angebantur, res adeo mutatas esse, ut qui prius Eugenii Pontificis, & Jacobi Caudolæ auxiliis instructi, sibi pares Alphonsi viribus sebentur, nunc omnibus destituti subsidiis, eum ante portas, Minis railiris politis, victorem viderent, quem navali prælio superatum, & captum, nunquam amplius id Regnum petere aufurum putarent. Esse in illius ditione Siciliam, commeatus, ac cartera sello necessaria suppeditantem : esse Sardiniam, Baleares Insulas, Barchinonensium, acque Aragonum Regna amptissima, unde illi pecunia, ac milites in bellum subministrari possent. Angeban-Mr quoque vehementius frumenti, ac pecunize inopia, non 2013nodo, verum etiam privatorum civium facultatibus diutumo bello exhaultis. Duplex modo spes supererat. Sed altera quidem minus firma. Nam Genuenses, esti se libenti animo adjuvari 🛋 illis sciebant, tamen gravari tantis, ac tam crebris sumptibus existimabent. Altera erat in Francisco Ssortia, & Antonio Caudola. Sed alterius cundationem ridebant, alteri usa satis crufebant. Orinia

, i.e.,

Quorum vocibus permotus, ut par erat, Renatus, ad Genuenfes, & ad-Antonium Caudolam, qui cum eo post recoptum silium in gratium rodierat, simul & ad Franciscum Ssortiam in
Picenum crebro nuntios dimittebat, qui docerent quas in angustias res sua redacta essent, binis circa urbem castris hostium
positis, & ut cum copiis celeriter advolarent, si se salvum vellent, hortarentur. Caeterum has spes omnes vanas, atque irritas
evasere. Nam & inter Genuenses, cum jam decretas classis esset,
pecuniaque in stipendium imperata, de praesetura inter Joanmem Fregosum, Thomas fratrem, qui per id temporis Genuensis urbis Principatum obtinebat, & Joannem Antonium Fissum
Nobilitatis Principem orta contentio, ne classis persiceretur, intepedimento snit: & a Francisco, atque Antonio aut nulla, aut
sero arxilia venere.

Quam hic esset rerum status, nec speraret Alphonsus Nespolim aliter, quam fame, aut proditione capi posse, aperuit et fortuna inopinatam quandam ad victoriam viam. Namque Anellus, faber quidam cæmentarius, quem fames Neapolius extre computerat, ad eum profectus, docuit urbem hand magno militum periculo, si rei præmium esset, capi posse; asque in id operam fuam atque fludium est politicitus. Hunc Rex collaudatum, & majoribus, quam eius fortuna caperet, promifis oneratum, de ratione rei agendae percentatus ( omnibus, quibus opus erat, celeriter præparatis) ad ducentos viros fortes deligit, qui cum Anello, ac fratre nocle aquæductum ingrediantur in iis Mazeum Januarium, ac Diomedem Caraffam, 💸 al quosdam Neapolitanos, qui patria exules multos annos dant si emuti fuerant, quibus urbis loca nota erant; omnesque paratos! armis esse juber, causamque supprimit. Sub mediam noclem quim vocati omnes convenissent. Ducibus rem aperit, hortaturque intrepido animo rem aggrediantur, que se iis ingentem utilitateur & decus allatura. Quove uno, atque eodem tempore & ille moenia occupare, & iple cum copiis adelle polit, mandat, cum in demonstratum locum ex aquæductu emerserint, id sibi per cos, qui reliqui in aquædudu fuerint, lignificari confeltini cutent, rem a primis ad novissimos perferendo. Eras autem ingreffus in aquædudum per puteum alterum extra imbem ad iapidis jactum in horto quodam positum, in quem per sunom Septem & villinti cubilinum dimitti opostebet: detoque, uni est

his negotio, ut, cum sciret primum eos e puteo intra tectum evalisse, ad se reserret, scalisque, & vectibus traditis, cos dimisit. Adjecit præterea, uti quarta noclis vigilia, postquam e puteo emersissent, sado impetu moenia aggrederentur, oppressisque illico custodibus, turrim vicinam occuparent. Cæteris vero, uti imperata facerent, ducesque sequerentur, præcepit. Cum his mandatis profecti leviter armati, ducibus Anello, ac fratre in puteum, per quem descensus erat, sese tacite per sunem demittunt, accensaque intus funalia præseserentes, cum per cæcam testudinem singuli progrederentur, ad foramen, per quod aqua in urbem illabebatur, absque labore perveniunt; aggressique murum perfodere, aliquanto plus temporis in eo excidendo, quam Anellus putaverat, propter ejus crassitudinem posuere: eoque claustro persosso, ulterius progressi per canalem, qui ab aquzductu in puteum ferebatur, non absque difficultate in ipsum puteum descendunt. Reslabat secundus labor, ut scilicet e puteo in domum evaderent. Anellus igitur, & frater primi, subjicientibus humeros lociis, pedibus fimul, ac manibus per murum niti coeperunt, donec ad foramina quædam, per quæ erat in puteum descensus, paulo supra hominis magnitudinem, pervenere: ad quæ statim appulsi, ad summum evalerunt. Forte autem pridie ejus diei Neapolitani magnum lapidum acervum, propter hujusmodi suspicionem, ut in puteum injucerent ex operculo, derecerant: nec postea sive oblivione, sive negligentia lapides imposuerant; quod si esset sactum, irrito haud dubie inccepto, puseum ingressos reverti oportebat. Eo igitur operaulo facile, ac fine strepitu sublato, Anellus, ac frater primi in domam exiliunt; omnibulque exploratis, ne quid insidiarum subesset, postquam neminem adesse cognoverunt, per suniculum e puteo delatas secum scalas attrahunt, quibus, qui in puteo erant, scandere coeperunt. Difficilis erat præsertim armato ascensus per mavales scalas; quæ cum ab imo vagæ, atque instabiles essent, nemo erat, qui subsistere auderet, ne aut homines, aut armorum casus periculum afferret. Inter hæc muliercula, cujus ez domus erat, primum gravi odore, quem e puteo limus exhalabat, turn lumine inspecto, examinata celeriter accurrit; iisque visis, qui jam emerserant, continuo exclamat; sueratque haud dubie proditura insidias, ni celeriter oppressa, vocem emittere inhibita esset : silia quoque jam adulta matrem orare vehementius corpit, ne fortunze adversaretur. Ad hac temori immixtae

preces, magnaque silentii præmia mulierem inter spem, metumque dubiam placaverunt. Jam sol exortus erat, cum vix quadraginta ex omni numero puteum evalerant; & qui ingressum nuntiare Regi debuerat, sive negligentia, sive quod is metu. erumpente luce, a destinato loco discessisset, nihil Regi fignificaverat: qui rei eventum opperiens, paratus cum copiis erat; cumque accepisset neminem suorum in muro apparere, nihilque tumultus ex urbe audiri, putavit omnes aut cæsos esse, aut metu exilire non ausos: itaque propius ad urbem prosecus, ab ea parte, quæ occupanda erat, ad muros succedit. Id vero consilium ut primo in discrimen ingressos adduxir, ita victoriæ caufa ad postremum fuit. Namquel, ejus adventu cognito, Renatus cum ea manu, quam ad subitos casus paraverat, citato equo ad muros contendit, hostesque procul amovit. Ingens vero pavor, & conflernatio hos, qui jam e puteo emerserant, cepit. Nec regredi in puteum, ne se armorum strepitus propinquis hostibus proderet, nec propter paucitatem erumpere audebant, sed mortem taciti continue expectabant. Alphonsus, ut vidit intus a suis nihil misceri, desperatis rebus, signo receptui dato, castra versus proficisci coepit. Quod postquam Renatus animadvertit, periculum omne depulsum arbitratus, relictis custodibus, & ipse in Regiam rediit. Forte quidam ad puteum, unde erat in aquædudum ingressus, prosectus erat, rei ipsius nescius; isque, re cognita, ad Alphonsum nuntiatum cucurrit multos e puteo prodifle, atque in domo tacitos ob metum latere. Eo muntio accepto, celeriter converso equo urbem repetit, atque ad mænia succedit, quo eorum animos acueret. Inter hæc mulieris, quam dixi, filius a statione sua domum venit, pulsatisque foribus, quum nemo apertret, infidias illico subesse suspicatus, coepit inseltius rulfare, & fores perfringere. Mater, & qui intus erant exanimati, quid agerent nesciebant. Alii, subito patesada janua, petendum, atque interficiendum hominem. Alii ob matris, ac sororis beneficium capiendum modo, nec ulterius in eum sæviendum censebant. Quam sententiam quum omnes probatent, reseratis paulum foribus, cum niterentur manus imicere, repente ut hostes vidit, trepidus refugit, hostesque intra urbem esse vociserans, ad Renatum subito pervolat, queque viderit, refert. At qui intus erant, ut insidias palam factas esse conspexere, nec reditus a lateribus locum dari, uno agmine repentene domo profilium : primoque: impetu momia

propinqua (uno tantum vigile ibi reperto), turrimque occupant; nam cæteri custodes, tanquam eo die nihil discriminis restaret, in diversa abierant. Renams eo nuntio primum, deinde tumulus. excitatus ( ut adhuc erat armatus), ad moenia celeriter reverlus, impetum in holles facit. Quibus visis Alphonsus ad musos cum copiis advolat; quoque suis animos adderet, scalas admoveri imperat. Coeterum oppidani eam muri partem facile tuebantur, & ne quis per scalas in captam turrim evaderet, gravium saxorum dejectu oblitlebant, eolque, qui turrim occuparent, manubalistis incessebant. Dum pugnatur, obequitans moenia Alphonsus, animadvertit paulo supra eam partem, quæ oppugnabatur, locum quendam neglectum elle (namque ejus custodes, deserta statione, ad propinquum tumultum se contulerant). Itaque scalas celeriter admoveri, eumque locum occupari jubet, sperans eo sado aut urbem inde capi posse, haut certe hosses ab oppugnatione corum, qui turrim occupaverant, averti. Is vero locus hoc facilius occupari polle videbatur, quod veluti in argum curvatus a Rena-20, & iis, qui cum eo pugnabant, conspici non poterat. Jam vero ex iis, qui turrim occupaverant, cum tormentis, atque omni telorum genere peterentur, partim graviter sauciati suerant, partim, ne in hostium potestatem venirent, sele e muro præcipites dederant. Cumque unus ex iis, Joannes Michael Calatovillus, eques Valentinus, desperata salute, in hosles delatus, sese aliquandiu defendisset, a Renato consossus, mortem honestam ac gloriosam obiit: eratque Renatus eam turrim recepturus, nisi a tergo subito, atque improviso cum ingenti clamore, & alacritate hosles invecti terrorem inpulissent. Potissima vero causa trepidationis fuit (quod plerumque, ludente fortuna, in bello accidere consuevit ) res utique parvi momenti. Nam equus quidam sorte captus, & insessus a Petro Martino, vel ( ut aliis placet ) Sancio Barilio Alphonsi milite, per meenia urbem ingresso, in hostes invedus, opinionem præbuit captæ, & refractæ portæ proximas. Is vero equus Sarni Brancatii fuerat, prestantis equitis, & Renato percari, qui, dum forte per ca loca excurrens, in holles incidisset ( ademta ei ob viæ angustias fugiendi facultate ) captua fuerat. At Renams primum cohortatus, qui aderant, in holles fortiter invedus, eorum impetum paulum repressit. Mox veto, use crescente hostium numero, suos exterritos animadvertit, nec polse diutius impetum sustineri, sensim referre pedem coepit. Alphonfus interea ad Divi Januarii portam, que erat aliquanto re-

ŧ.

motior, quibusdam oppidanorum, quos belli satietas ceperat? finadentibus, contendere partem foorum, de appulsis scalis cam param effringere imperat. E quibus Lupus Ximenes, Raimun-Buillus, atque Eximenus Cozella, enjus potissimum opera in ea we use Rex suerat, superatis meentous, primi omnium urbent ingressi, plerisque aliis, ut intrarent, antinos dedere. Renatus sensit, cui potissimum parti, aut loco succurreret incernus ( omni spe defendendæ urbis abjecta") im prælio omnia expertus; eam victori concessit. Tum & a Fort Boarii porta, quæ ad Castrum Maris sert, & ab aliis diversis muri partibus irruptio in urbem fada, omnibus stationes præ metu deserentibus: arque ad prædam discursum: a cædibus tamen temperatum? mox vero ingresso Rege, & prædæ quoque stris sactus. Postere die ejus diei, duze ingentes Genuensium onerarize, quibage terme meatus deferebantur, ignaræ urbis captæ, supra portum apparate re, propiusque prosecta, ut viderunt solitos lætitia chinores a civibus non edi, illico suspicati res immutatas esse, sub arcein concesserunt, frumentoque exposito, vini & commeatuum caussi Surrentum (que una civitas in Renati fide permanserer ) per tiere; atque octavo ferme die Neapolim reverfæ, quam prexime potuere, sub arcem anchoras jecerunt, quæ, si pridie ante captam urbem adventalient, navaleique locios in terram expolutifent, dubiam facere victoriam poterant.

Per hunc modum Alphonius Neapoli, unbe nobilifima ac vetultissima, anno ab initio belli uno & vigesimo, potitus est : in quo nescias prosecto magis mé ejus sortitudinem , & constantiam, an clementiam, carterasque virtutis laudes, an selicitatem admirere. Namque in aggrediendis rebus impiger, nec labore ullo defarigabatur, nec periodo cedebat ulli, tantamque animi fiduciam in his agendis preeleferebat, ut sape ejus milites cum pluribus, ipli panciores, dimicare non dubitaverint. In bello gerendo adno untilute, in eum net calunitas ulla accepta, nec pecuniae incipit, nec belli diuturaints, nec commeatuum penuria, nec hyemis magnitudo ab incapto revotraverit. In victoria adeo clement, or moderatus, ut de ea laude possit cum quovis antiquorum Principum decertare. Clemenpar facilitas, ac liberalitas erat: famis, fitis, frigoda, calorisque inaudita patientia, ad quam per assiduos venandi labores obdutuerat, adjunda erat. Ad hac literarum amor, ( is gaim unicus dodonum hominum cultor fast tempellatis fuit), če iniv

vini abstinentia accedebat, quod aqua insusum vix quicquam vini simile referret. Has untas Regis virtutes consilii magnitudo rebus belli, ac pacis puriter perspecta acquabat. Ita porro selix, fortunatusque, ut perraro unquam, ulla accepta clade, ipse unus omnium Regum sortunam in potessate habuisse videatur.

Sed hac alterius sint loci: nunc ad rem gestam redeo.

Ingressus urbem Alphonsus, præconibus paulo post per urbem dimissis, ut populationibus modus statueretur, edixit; ac plerisque civibus, qui ad se supplices confugerant, bona jam a militibus occupata, cum ædibus libere restitui jussit. Nec post id temporis hostile quicquam in tota urbe perpetrari permisit : quippe existimavit, & prestantis Regis esse victis ignoscere, & sapientis integrae, quam eversæ civitati dominari malle; quo quidem sacto vel inimicorum animos sibi maxime placavit. Unus supererat expugnandarum arcium labor: hæ autem tres erant Capuana, Montana, & Regia; in quam se Renatus, amissa urbe, receperat; hæque omnes tum situ, tum valido præsidio munitæ erant. Cæterum rei frumentariæ inopia laborabant, præfertim Montana, & Capuana. Itaque eas oblidere statuit, & in primis Capuam, utpote infirmiorem, & Regiæ juncam: vixque quartus ab oblidione intercesserat dies, cum Joannes Coxa, unus ex iis, qui in Regiam cum Renato confugerant, a Renato petiit, ut sibi liceret cum Joanne Caraffa de arcis ipsius deditione agere. Is enim Cagganæ arcis præfectus, in eam uxorem, ac liberos habebat, sec ignorabat arcem ipsam ob commeatus inopiam desendi non posfe. Cui Renatus, cum jam arci subvenire non posset, ut saluti fuorum consuleret, permisit: atque, ut paucorum quorundam dierum inducias peteret, jussit: quas cum primo Alphonsus abnueret, ne Renatus ea occasione novi quippiam in urbe moliretur, mox mutato consilio, missis Lupo Urreo, ac Raimundo Buillo ad Mariæ Coronatæ Templum, quo Coxa convenerat, inducias concessit. Post hac Joannes, uxore, ac liberis cum omni præsidio, atque omnibus rebus eductis, haud cunctanter arcem dedidit. Recepta arce Capuana, totaque urbe in potestatem redacta, Alphonsus, uti omnes arma ponerent, edixit. Haud multo post Renatus, quum pecuniam non haberet, unde arcem tueretur, & amissam urbem recuperare se posse distideret, summaque jam rerum omnium desperatio animo obversaretur, abeundi consilium cœpit; potissimum quum haud sciret, an postes navium potellatem, quibus le tuto mari committeret, ellet hebiturus. Onmy 2

Cum igittir ita fattfillet , Antonitim Cabraty, a quo grandi pecunia adjutus discat arci præfecit historiana arcis cultodia. Mazário Gallo commilla de Deindo navem ingrellis est a urbem mam amflerat, cum gemin sape respeciene, ac fortuna iniquitatem inculans, Odino Caratiolo, Georgio Alemanno, ac Joanna Coxa, tam mœlti discessus comitibus. Isque secunda tempestate usus, ad portum Pisanum, inde terrestri itinere Florentiam ad Eugenium Pontificem, quo amico utebatur, profectus, est. Post cujus discessium Alphonsus bellic reliquias confessim persequi statuit. Itaque cum accepisset Antonium Caudolam cum Joanne Sfortia Francisci fratre copias contrahere, adversus eum proficifci inflituit, debellatum prorfus existimans, si illos uno morælio vicisset; retinebat enim adhuc Franciscus complura in Apolia oppida. Urbe igitur primum præsidio sirmata, atque epi cultodite relidis Neapolitanis compluribus, quorum præcipuant erga se sidem in eo bello cognoverat, primum ad Capuam in campos profectus, mox, coactis majoribus copiis, poliquam le latie firmum atque instructum existimavity inde ad Populi Fontem movit; ac postridie Iserniam, quæ adhuc in partibus Antonii erat, petiit. Cujus advensu conterriti oppidani, admisso ejus præsidio, oppugnationem non tulere. Inde Carpenonum belli caput ducit, ibique castra ponit. Quod ubi Antonius accepit, consestim cum omnibus copiis proficisci statuit, priusquam Joannes Sfortia, quem tanciscus frater in Picenum revocabat, copias a se abduceret. Namque Franciscus ( cognita rerum Neapolitanarum immutatio-: ne ) de rebus suis sollicitus, retinendum fratrem, suaque points defendenda, quam aliena oppugnanda censebat.

Inter hæc Paulus Sangrus, deferto Antonio, cum equitatus parte ad Alphonsum in castra transgressus, quanta hostium copia estent, docuit. Alphonsus eum collem ante omnia occupandum putavit, per quem Antonium iter facere oportere cognovit. Ita confestim castra in cam partem transfert, trecentisque peditibus Saxanum (quod castellum in propinquo erat) missis, eum collem per quem ad Carpenonum iter erat, valido peditatu sirmavit. Quem ut Antonius ab hostibus captum, ex insessium comperit, ad Pesculantianum (ita id castellum incolæ vocant) cum copiis substitit, qui locus a Carpenono haud multum aberat. Carpenonum oppidum, in colle positum, despectum undique proclivem habet, ab eo colle exiguo intervallo alter sese attolic smots pari ferme altitudine, per quem, ut ostendi, ad

oppidum iter erat: haud procul inde a dextra fitus est mons alius, in quo Alphonlus caltra poluerat. Poltridie Antonius, ut fiduciam oftenderet, copias in aciem educit, quod ut Alphonfus animadvertit, & ipse pro castris acies instruxit, multis vero haud dimicandum censentibus, quod majores essent hostium copiæ; quum Joannes Vintimillius fogatus sententiam diceret, si, absente Rege, penes se unum summa rerum esset, sese intrepide hofles aggressurum: cæterum non audere se tale quidpiam Regi s fuadere, quod in eque capitis falute tot Populorum falus contineretur. Conversus ad eum Alphonsus, per me igitur, inquit, quo minus fiat tam memorabile facinus, steterit: avertant id Superi a genere nostro dedecus, ut metti pugnam detrectalle videamut. Simul his dictis, galeam capiti induit, aciesque producit. guus amnis inter utraque castra excurrebat : isque cursus tarditate intra convallem pluribus locis stagnabat. Hic Antonius de industria expectabat, si forte prior Rex initium transeundi saceret: quod is locus aliquantum acclivis trans flumen erat. At Alphonsus paulum a castris cum paueis digressus, ut hostium aciem; & loci fitum diligentius specularetur, posiquam cunda cognovit, reversus, ut vidit hostes citta slumen illici non posse confestim tres acies trans flumen mittit: quibus Petrus, atque Alphonsus Cardonæ, ac Guilielmus Raimundus Moncata, viri fortes præerant, hique celeriter, amne transmisso, magno impetu in hostes invecti, insignem pugnam ediderunt. Sed cum plures beflium acies his sese circumsudissent, nec viderentur diutius eorum vim sustinere posse, quarta Alphonsi justi successit acies, quam Raimundus Buillus ducebat: & item quinta, cujus Princeps erat Lupus Urretts, vir, præter bellicas artes, eximiis naturæ, ac fortunæ dotibus præditus. Hos Alphonsus paulo infra cum locum, ubi pugnabatur, circumducere acies, atque hostium lates ra jubet invadere: quorum interventu, eorum, qui jam celluri videbantur, confirmatis animis, prælium redintegratum est. Inter hace pedites, quos ad Saxanum constitisse dixi, impedimenta hostium aggressi, pra dam agebant. Quod cum Antonius animadverteret, consessim aciem unameiis subsidio mittit. Tum Ale phonsus cum reliquis aciebus in hostes sertur, militesque alios exhortando, alios calligando in pugnam accendit. In eo quoque prælii ardore Inici Ghevaræ, viri acris atque impigri, tum commilitones animando, tum manu cum hollibus fortiter rem gerendo, virtus spectata, & laudata est. Pugnatum est aliquandiu

155

diu deguit marte, nec incruento, cum neutri caderent. Demuna hoss terga dant, quos Regii consectati, direptis impedimentis, magnam eorum partem, in queis Antonium inter primos dimicentern, ceperunt: reliqui copiarum Duces, abjectis armis, sibr salutem suga quæsierunt - Castris imptis, impedimentisque direpris, cum hostes nullum ligiendi finem facerent. Alphonlus qui ceptui cani justi. Post hæc cum clementia soi a privos uti statuisset, perdudo ad se Antonio, veniamque de postularis non modo ignovit, yerum etiam oppida, inita a patre accepta hæreditario jure possidebat, reliquit, exeteris captivis perhumaniter habitis. Mec quicquam ex Antonii supellectile, quæ erat rens, præter christallinum calicem cepit. Secundum hoc Marlos, garam bellicolana vidricia arma circumtulit, totamenti cam Regionem brevi subegit. Deinde in Apuliam se convertit, ut belli reliquias conficeret, Condum enim Apuli, qui Francisco Sfortize dominatu tenebantur arma soluerant), caltrilgue primo ad Manfredoniam oppidum ad mare litum motis, eam urbem, præter arcem, oppidanorum magumdam opera statim recepit: in ea Victor Rangounius auum fele aliquot menses tenuisset, desperato ad extremum auxilio, deslitione facta, rebus suis consuluit, Troja interim, & cæteris oppidis Francisci receptis.

Dum hæc aguntur, Renatus, quem profectum ad Eucum sele arcem Regiam tueri posse disfideret ( nam Montana, ob frumenti inopiam, jam ante recepta per deditionem suerat), quod ipsius Regiæ tutela magno sumpta indigebat, nec absque Genuensium navibus fruemento, ac rebus necessariis provideri poterat, ejus dedendæ posestatem Joanni Coxæ permisit; ipse mari in Galliam rediit. deditionis vero conditionibus cum esset postulatum, ut Georgio Alemano, Otino Caratiolo, Joannique, & cæteris, qui Res natum sequenti etsent, ignosceretur, in eos sese facilem, & perhumanum Alphonsus exhibuit. Hoc tam gravi, & tam diuturno bello confecto, omnique demum Regno pacato, Alphonsus Beneventum concessit, ibique Conventum agere instituit. Quod postquam vulgatum est, Neapolitani cives, Regnique Optimates honestius arbitrati, Conventum Neapoli agi, que urbs esset subgni totius caput, ibique Regem honorificientius, quam ulquam alibi excipi posse, Legatos ad eum misere oratum, uti apud se mallet Conventum agi. Fuit ea legatio Alphanlo perjucunda; **V** 2

quod quam grata sua victoria Neapolitanis esset, ex eo maxime judicabat: itaque Neapolim Conventum edixit. Post hac ex Benevento digressis, Neapolim ad Divi Antonii templum sub urbem, ad quingentos ferme passus, concessi: ibique morans est. donec, quæ ad triumphi magnificentiam pertinebant, parata essent. Quibus compositis, ad eam partem, quæ Salernum sert, accessit. Neapolitani primum indignum existimantes, tam celebrem tot victoriis Regem portam urbis subire, quandam muri partem, qua triumphans introiret, novo Romanorum Imperatorum more, disjecere. Huc ductus est currus inzuratus, quem vestes purpura, atque auro distincae longe illustrabant, & in co sella curulis æque exornata. Currui alligati erat quatuor estimii candoris equi, quos unus æque albus præcedebat, iique omnes frænati auro, pictifque sericis instrati. A dextra, lævaque currus incedebant bis deni e Nobilitate Neapolitana lecti viri, singula manibus hastilia gerentes, quibus illigatum velamen erat auro distinctum, quod supra currum deserebatur. Alphonfus, ut Regem decuit, antequam in currum tolleretur, habendam rationem hominum de se benemeritorum, quorum opera fideli, ac forti in bello usus fuerat, arbitratus, hos pro meritis variis honoribus, & præmiis affecit: deinde currum inscendie, regali cultu, ornatuque decorus, ac longe conspicuus. Lauream coronam, triumphantium veterum more, quamvis amici suaderent, renuit, id honoris Superis tantum tribucadam inquiens. Circumstabat infinita hominum multitudo ejus visendi iludio. præsertim triumphi ex longa antiquitate repetiti spectaculo, vei ex longinquis profecta. Moveri deinde agmen cœpit, cujus ordo hujusmodi fuit. Primi omnium Sacerdotes divinum carmen canentes, altariaque, & facra corpora gestantes ibant. Segnebatur e diversis ordinibus ingens tum civium, tum externorum numerus. Proximi ibant complures partim Florentini, partim Hispani Punico habitu, hique varia spectacula edentes, alii moralium, alii sacrarum virtutum, cum titulis, atque insignibus, ex quibus dignoscerentur; alii Cæsaris, & aliorum quorundam, qui floruere, Principum personam reserebant; Regemque pro dignitate alloquentes, ac laudibus in coclum certatim extollentes, cum incredibili circumstantium voluptate, hunc pro se quisque ad virtutum studia, ad gloriæ cupiditatem, ad divinæ Religionis cultum accendebant. Post hos aliquanto intervallo Rex procedebat, tum habitus magnificentia, ac nitore admirabilis, tum

rerum a se gestarum magnitudine longe admirabilior, atque il-Instrior. Currum pedibus sequebantur totius Regni Reguli, & Optimates. Voluit enim, quos vicerat, hos triumphi sui participes efficere, non de his, veteri Romanorum more, triumphare: nulli ante currum captivi ducti, nulla spolia prælata. Noverat enima Regna, ut fortitudine comparari, sic mansuetudine, & humanitate conservari. Nihil vero a Neapolitanis prætermissum est ad vicorum ornatum, per quos iter facturus esset. Omnia ssoribus constrata, varia odorum, ac vaporum suavitate fragrabant. Hoc modo lætis falutantium, & congratulantium vocibus, omnes urbanas sessiones, curru triumphans, prætervectus est. Namque omnis Neapolitana Nobilitas, quæ longe clarior, & potentior olim fuit, in quinque illustres Sessiones, sive consessus appellare quis malit, divisa est. Erant enim hæ Sessiones tum pulcherrimis aulæisque, pictisque stragulis ornatæ, tum cultissimarum virginum, & nuptarum choris ornatiores, quæ pulsu pedum tibiæ sonum modulantes, Rege conspecto, hunc, ut communem patrem, ut decoris, ac pudicitiæ suæ tutorem veneratæ sunt. Demum in arcem Capuanam, die jam in vesperam inclinante, se recepit.

# BARTHOLOM. FACII

RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

#### LIBER OCTAVUS.

omposito Regni statu, incolisque bello sessis quiete reddita, omnes uno ore Alphonsum miris in cœlum laudibus serebant, se per eum intolerandis laboribus, periculis, miseriis liberatos prædicantes. Qui arva colere consueverant, sese ad agrorum culturam contulerant. Mercatura, quam bellum sustulerat, advenarum concursu, atque commercio, in usum sevocari cœperat. Eratque earum rerum jucunda recordatio, quas graves, atque asperas perpessi suerant. Regum, Civitatum, Nationum Legati ad anm gratulandi gratia frequentes ventitabant. Illa modo cura Regi sere reliqua erat; namque Eugenius Pontisex Maximus, de quo superioribus sibris mentionem secimus, ægre serens Renatum Regno pulsum, adhuc cum eo inimicitias gerebat; cujus opes quamvis Rex parum timeret, tamen ne contra Romanam

nam Ecclesiam, cujus erat maxime observans, bellum gerere videretur, ei reconciliari optabat. Quane data occasione, non destitit, quoad dissensio, ac bellum omne sublatum est. Namque Eugenius, quum videret frustra a se suscepta arma retineri, nec jam amplius Renatum, qui postea Regni spe abjecta in Galliam abierat, restitui posse, Ludovicum Cardinalem Aquilejensem appellatum, magno animo & confilio virum ( cui admodum tidebat, cuique rerum suarum summam commiserat), qui cum eo de pace ageret, legatum ad Alphonsum misst. Fuit autem hic annus a natali Christi Domini nostri quadragesimus tertius, & quadringentesimus supra millesimum. Legatus, ubi Privernum pervenit, missis, qui suam prosectionem Regi significarent, subslitit. Quod postquam Rex agnovit, Alphonsum Borgiam Episcopum Valentinum, nonnullosque alios viros claros, quorum consilio utebatur, qui eum salutarent, continuo ad eum misit. Orta vero inter eos controverlia, quod Ludovicus se pro Legato a Rege suscipi peteret, & Alphonsus Episcopus, ac cæteri Regii negarent id æquum esse, ne jam tunc Rex sese Eugenii authoritati, sibi adhuc adversarii, subjecisse videretur: continuo Rex, ubi id rescivit, eam controversiam tolli jussit, atque, ut cum Legati infignibus ad se iret, permisit; multisque Principibus viris ad quatuor millia passuum a Terracina obviam adventanti præmissis, ipse quoque, ubi eum appropinquare accepit, ad mille passus processit, comiterque ac benigne accepit. Interim ostendit placere fibi, quæ de pace agenda ellent, ea ( nullo interprete ) per se ipsos agi, nec cum suorum præterea quoquam communicari; sic ea cautius, meliusque confici posse. Cujus consilio approbato Legatus, id quoque sibi placere respondit. Eoque ipso die ad eum, ne quid temporis frustra laberetur, quum esset profectus, priusquam de pace colloqueretur, Rex pro sua humanitate prius loqui orfus, ostendit sese juris sui tuendi gratia, quod aliter tueri non posset, contra Eugenium bellum suscepisse, quem cum a Joanna Regina filium, ac Regni successorem institutum sciret, ac pro statu suo conservando infinitos labores, ac pericula adiisse, Renato posthabuisset, cui & aperte savisset, & opinulatus esset. Quæ ideo se gravius tulisse, quod nulla sua injuria lacessitus Pontisex ipsum adeo pertinaciter oppugnasset. Neque enim meminisse se, a se quidpiam, cujus rei causa is sibi insensus esse debuerit, admissum. Non personam, sed causæ æquitatem ab illo spectandam fuisse, qui communis omnium, æquo jure, sit

parens, nec magis hunc, quam illum aut amare, aut odisse debeat. Multa præterea majorum suorum exempla retulit, qui pro Etclelize dignitate, & auctoritate conservanda multa discrimina obire. non dubitassent. Sui vero erga sacresantam Christi Eccles sam animi Gerbiniam expeditionem, suam pro Christiani generis gloria suscepisset, in primis testem esse. Quapropter que egisset, non voluntati, sed necessitati attribui oportere. Pacem le libenter & accipere, & dare, si modo æqua postularentur, concedanturque: hanc suæ voluntatis, atque consilii summam esse. Postquam dicendi finem secit, Legatus, quibus potuit, verbis bellum a Pontifice gestum excusavit, docens non odio, sed humanitate compulsum, adversus eum belitum gessisse: neque potuisse Renati a se auxilium implorantis preces ayersari. Sed postquam ille Regno extrusus esset, remota belli causa, Pontificem ad pacem mentem convertisse; seque ejus rei auctorem in primis apud Eugenium suisse. Admiratum jampridem tum animi, tum. consilii, tum rerum ab eo gestarum magnitudinem, summam præterea in bello constantiam, amicitiam illius ultro expetisse, qua quidem per pacem sibi persrui liceat. Post trec cum de pace aliquandiu colloquuti essent, ab eo sermone anerque spe plenus discessit. Cepit autem utrinque ex eo sermone mutuæ virtuțis, atque prudentiæ ingens opinio, atque admiratio: idque ad suos reversi, alter alterum magnificis, attiue amplissimis verbis extulerunt. Postridie autem Rex ad Legatum prosectus, quum no concederentur postulata, ita ab eo discessiit, jut omnes intelligerent spem pacis nullam esse. Et jam uterque, quasi desperata pace, abire se inde velle pronuntiaverat, jamque ad discessium parabantur omnia; quum mox Legatus frustra a se susceptum iter dolens per interpretem rem componi posse arbitraretur, Alphome fum Protonotarium (ea dignitas apud Pontificem haud contemnenda existimatur) sujus sidem erga se norat, peridoneum censuit, per quem inchoata, ac jam desperata pacis mentio revocaretur. Norat quippe in eo viro haud minus prudentiæ, quam fidei rebus gerendis inesse; & quod erat genere Hispanus, propter linguæ peritiam, quæ sibi obscura erat, hoc illi magis cum Rege conventurum putavit. Vocato igitur ad se Alphonso, mandat, uti Regem adeat, eumque, facta loquendi potestate, a quibuldam postulatis, quæ minus æqua censebat, avertere conetur: scripsitque ad Regem orans, ne gravaretur secum, de iis, quae ad pacem pertinerent, rurlus agi; Alphonsi sidei quævis magna,

& arcana committi posse. Multa supe, que inter ipsos rerum authores effici non potuerunt, per internuntios composita, atque confecta esse. Acceptis mandatis, Protonotarius e vestigio ad Regem profectus, primum ne quid Rex miraretur, quod, quam is genere Hilpanus ellet - adverlus eum superiore anno arma co-. pisset, id factum exculavit. Deinde edocuit quantum nomini, glorizeque ejus Pontificis pacem, & gratiam conducere existimaret: namque ut turpe ad famam videretur tantum Regem cum Pontifice bellum gerere, etiam si esset sortasse justum, ita posita contentione, ejus authoritati parere, & adversus Romanum Pontificem minime contumaçem esse, gloriosum haberi. Post have quum rursum de pacis conditione agi coeptum esset, in alies rursissificultates inciderunt. Atque cum nihilominus pacem effici posse alia quadam via demonstrasset, assensus Rex, Alphonsum Episcopum ad Legatum misit, qui rogaret, ne eo die discederet, quod pacem componi posse rursus in spem venisset. Quod cum illi placuisset, consilium manendi cepit, posteroque die ad Regem prosedus, Alphonsum una secum sermoni, quem cum Rege esset habiturus, interesse voluit. Rex itidem Franciscum Ursinum (Romæ Præsecus perpetuus is erat, qui honor in Italia amplissimus habebatur) ad se vocavit : iisque multa inter se de pace colloquutis, post longam disceptationem pax ad postremum his verbis dicta, atque conscripta est: Eugenius Pontifex Alphonsum Neapolitanorum Regem constituat, appellatque de more ipsum Regem, & Regni jura omnia ei, liberis, posterisque libera in perpetuum tradat, quemadmodum prioribus Regibus 2 Pontificibus tradi consuevissent. Ferdinando Regis filio, cui Rex polt mortem Regnum destinaverat, succedendi potestatem saciat. Alphonsus contra Eugenii authoritati se subiiciat, atque opituletur ad agrum Picenum, quem Franciscus Ssortia armis occupaverat, vindicandum. Si quando Pontifex adversus Turcas, aut Afros bellum suscipiat, Rex cum classe adjuvet. Sacerdotio præditos, sub Concilii prætextu Basileam prosectos, revocet, nec patiatur tres e suis, qui Cardinales ab Amadeo Sabaudiensi creati suerant, revertentes, pro Cardinalibus suscipi, haberive, si posito ejus honoris titulo venire renuant, ipse Pontificis edicum cum cura in eos exequatur.

Erat hic Amadeus Sabaudiensis Dux, sane inter Principes sui temporis existimatione, atque extra hanc immoderatam Pontificatus cupiditatem, omnino clarissimus. Is enim sua industria.

firia, sine armis, ac sine exercitu prope ullo, paternum imperium plurimum auxerat: in tantam porro dignitatem, ac potentiam checkes, ut amplissimorum Regum filias liberis desponderit, ipse filias maximis Regibus collocaverit. Pontificatus titulum per sacardotum, ac Principum discordiam adeptus, Eugenii authoritasem penitus contempsit. Quo mortuo, Nicolao, qui Eugenio successit, sacti penitus, posito Pontificio nomine, & Cardinalis recepto, paruit, pauloque post cum laude mortem obiit. Postulabat Rex præterea, uti Terracina, urbs in confinio Regni sita, firmisfinality ipsius Regar claustrum, itemque Beneventum urbs in Samclara, ac potens sibi, posterisque traderetur. Legato quidenta cppida Regi tradi placebat, quoad ei vita contingeret fed in hæredes transferri, inconsulto Pontifice, nolebat. Hac igitur re una suspensa, quum de cæteris convenisset, Privermun Legatus rediit, Alphonso apud Regem relicto, qui id ageret, curaretque, ut quæ de pace acta erant, publicis menumentis. mandarentur. Qui cum utriusque gratiam promereri cuperet, ne id unum obstaret, quominus pax conficeretur, æquum statuit, 🕻 Rex ea oppida recepta in hæredes quoque transferri vellet, utf pro iis ipse Matricem Civitatem, atque Accumulum, in Marsis oppida, Romanæ ditionis faceret. Quæ conditio cum Regi placuisset, jubente Pontifice, a Legato recepta, atque comprobata

Postridie ejus diei, quo hæc effecta sunt, Nicolaus Picinimus Regis vocatu Terracinam venit triremibus Regiis advectus. Hic est ille Nicolaus, de quo prioribus libris mentionem secimus, qui Bracii præstantis copiarum Ducis artibus, ac præceptis militaribus institutus, ipsum etiam Bracium rerum gestarum magnitudine gloriaque postremo superavit . \*Cum do de rei militaris Principatu, qui posset concertare, unus ex omnibus copiarum Ducibus sua tempestatis inventus est Franciscus Sfortia, vir in armis gluringen excellens, fecitque dubium uter alteri anteponendus effet. Nam cum scientia rei militaris atque authoritate pares putarentur, diversa tamen utriusque consilia in belle erant. Nicolaus utique dimicare paration, prælium ex occasione protinus sumere, hostem celeritate præyenire excursione satigare, levis armaturze equite, magis quam peditos uti, fortes modo, atque asperos milites amare, hostium numero non terreri. Franciscus vero arte, ac solertia magis nitere, raro, nili ex destinato, confligere, sedendo, atque obsidenda hostem frangere: neditatum Wy mul-

multifacere, argento, atque auro cultos milites habere, potentiorem se hossem non temere aggredi. Denique Nicolaus in milites indulgention, Franciscus sævior habebatur. Erat inter eos non æmmlatio modo ob rei militaris gloriam, cujus primas partes sibi uterque arrogabat, verum & simultas ingens ob veteres inimicitias, qua olim inter Bracium, ac Sfortiam fuerant; quorum alter, ut ostendi mus, Francisco pater, alter Nicolao magister, & dux suerat. Atque ideireo non tantum ut hostes, sed ut inimici inter se bellum gerebant, nec sub uno, eodemque Principe, ut militarent, adduct poterant: de quibus hoc loco hasc effari libuit, quoniam ii duo omnes memoriæ nostræ copiarum Duces virtute, ac rebus gestis, consensu omnium, vicerunt. Erat autem Nicolaus Philippi copiarum Dux, quibus multos annos cum imperio præfuerat. Cum autem Franciscus, præter agrum Picenum, pleraque Romanæ ditionis oppida occupasset, per siniti stipendii speciem a Philippo dimissum, as Romam prosectum, copiis eum Pontisex præsecerat. Le vero, eo tempore, ad Tuscanellam (quod oppidum Francisci præsidio tenebatur) castra habebat. Expediabat Rex ejus adventum, ut una secum de Picena expeditione, quam jana animo institueq rat, consultaret. Profecto Terracinam, ingens ad eum, vidend desiderio, concursus suit. Multi enim virum illum sama cognitum, ob res ab illo gestas, videre cupiebant. Triduo de ratione belli adversus Franciscum gerendi, quantisque copiis opus soret, consultatum est. Quibus constitutis, inde digressus, primum ad Civitatem Veterem (quam Centumcellas quidam olim appellatam putant) arque inde Tuscanellam, in castra rediit. Post hac Alphonius Cajetam se recepit, dimisso a se Protonotario cum pacis sectorihus oblignatis, us ea quoque a Legato, qui apud Privernates confliterat, confirmarentur. Qui, re quam primum absoluta, celeriter ad Regem reversus, ea rite obsignata tradidit. Per id temporis Simon Guilinus, ac Gunifortis Bergomentis bonanum artium peritia clarus, legati a Philippo ad Alphonfum profecti funt. Hique pro amicitia ea, qua Alphonsus, ac Philippus devincti erant, Regem oratum venere, uti Piccham expeditionem vel sua causa haud gravate aggrederetur. Placere Philippo Franciscum, qui, mutato animo, alienas partes segui videbatur, e Piceno summovere. Dederat ei uxorem Philippus Blancam filiam, quæ illi unica erat, & quamquam illa haud ex uxore suscepta, at quam unice amaret. Postquam vero eum a se abalienatum cognovis, rurlus inter eos graves inimicitias exortas funt. Maxima vero alalic-

alienationis ejus causa putabatur, quod Philippus Nicolaum, quem universis copiis præsecerat, in magno honore habebat. Usque adeo vero illius processit indignatio, ut non ante Nicolai mortem, quamvis rogantibus amicis, Philippo reconciliari potuerit. Mex, Legatis respondit, se, quod ad fidem suam pertinere id sciret, bellum suscepturum; & quoniam id illi quoque placere cognosceret, hoc se impensiore cura persequuturum: id modo se rogare, uti Philippus in proposito permaneret. Turpe quim postea fore inchoatam expeditionem deserere, ne id factum metu, aut minus honesta causa putaretur. Sperare se Dei Optimi- Mamimi ope, qui sanctissimam Christi Religionem impune violari. non sinat, Romani Pontificatus opes restitutum iri. Ad ea Legati, hanc esse immutabilem Philippi sententiam: pergeret modo, & copias in Picenum mitteret. Quibus compositis, Arnaldum Urgelensem Episcopum, excellentem virum, Franciscum Ursinum, Berengarium Harilium Legatos ad Pontificem misit: qui ei de pace congratulantes, seque ejus auctoritati submittentes suo nomine officium præstarent : iique benigne a Pontifice suscepti funt. Post hæc Protonotario ad Legatum, atque inde ad Pontisicem reverti justo, qui, quæ acta de pace suerant, comprobari, atque ad se afferri curaret in bellum Picenum, toto jam animo incumbens, Neapolim rediit. Cæterum quo magis suam voluntatem & studium erga Romanum Pontificem testatum apud omnes faceret, licet per pacis conditiones haudquaquam teneretur, ipse in eam expeditionem proficisci statuit, nec per vicarium, sed per se incum bellum gerere, cumque universis copiis in Picenum contendere. Atque ita, nulla interposita mora, in prata Campana, copiis omnibus celeriter coactis, primo quoque tempore per Pelignos, ac Marsos iter faciens, quinque milia passuum ab Aquila castra fecit. Erat ea urbs armis, virisque in primis pollens, prævalebatque in illa ea factio, quæ Renati partes in bello sequuta fuerat : ea Campanisca appeliabatur ; cujus Princeps dignitate atque auctoritate erat Antonutius, vir rei militaris, sed jam ienior, peritissimus: atque ob id ejus sides nonnullis, qui apud Regem erant, suspecta habebatur. Cumque in castris Rex esset, non contemnendi quidam adversæ sadionis homines ad eum clam profecti monuerunt, ne urbem intraret; comparatam enim esse ab Antonutio magnam clientium manum, qui eum urbem ingrefium obtruncarent. Quæ Rex tanquam vana aspernatus, nihilo secius postero die, uti constituerat, nullo suspicionis signo edito- $\mathbf{X} \mathbf{2}^{2}$ 

ingressius urbem est. Nec quisquam omnium suit ( sive eos Regis siducia deteruerit, sive is nuntius, quod quidem plures existimarunt, vanus suerit); qui non obedientissime Regi officium præstiterit, nullo prorsus honore erga eum ab Antonutio, illiusque sactionis hominibus præstermisso. Urbe transmissa, quins

millia passum inde castra posuit.

Inter have Protonotarius, quem ad Pontificam profedum diximus, Senas ( ibi enim per id temporis Eugenius agebat ) profectus, nonnullos Cardinales partim Italos, pare tim Gallos omni sludio, ne pax rata haberetur, apud Pontificem intercedentes reperit. Cæterum ubi Protonotarium audivit, iis rejectis, paci & iple annuit, quæque Legatus egerat, rata habuit, comprobavitque. Pollquam Regii Legati ad Pontificem prosedi mandata exposuere, Regem sele subiicere ejus auctoritati pronuntiarunt. Quibus benigno responso dato, Eugenius rursus Protonotarium ad Regem misit, qui & pacis, & consirmati Regni diplomata ad eum deserret : quorum alterum, quo pacis, & scepit; alterum de Regni confirmatione, quod in eo nonnulla addita erant, qua sibi haud satis placebant, respuit, quanquam ea superiotes Reges Pontificibus præstare mos esset. Et quoniam Regi nonnulla suspicio injecta suerat, Pontificis, ac Philippi conspiratione sibi in Piceno insidias parari, cum jam Picininus Picenum verlus cum exercitu contendisset, auca est ei nonnihil suspicio, ne non satis sincera side Eugenius secum ageret, qui ea in eo scedere comprehendi voluisset, quæ se haudquaquam præstiturum sciret. In primis vero Joannes Antonius Tarentinus Princeps, aliique nonnulli Regni Proceres, quos in cam expeditionem ducebat, ne ulterius progrederetur, suadebant; quæ quidem res illum nonnihil confilii incertum reddidit. Tandem omnibus circumspectis, quum sibi reditum turpem sore existimaret, ne unum Picininum in discrimen missise videretur, qui jam ad Bissum callra posuerat, nec par copiis Francisco erat, adversus eum (ita enim fama erat ) adventanti progrediendi confilium cepit, Joanne Liria, claro equite, cum peditibus mille ad cum præmisso, quem virum non side tantum, morumque elegantia, verum etiam ob gravia sæpe adita pericula dignitatis suæ tuendæ causa, valde diligebat : qui cum Picinino conjunctus permagnum castris momentum accessit. Cumque Rex e Protonotatio suspiciones, in quas inciderat, falsas esse cognovisset, constituis fallax potius

confilium fubire, quam a fuscepto semel confilio discedere. Atque ita caftris motis, continuato itinere, Nurham verhus profeclus est, eo confilio, ut Bismm, qui locus a Picinino obsidebatur, peteret. Ibi cum Nicolaus cupide expedabat, propterea quod vulgo increbruerat, ut diximus, Franciscum eo cum omnibus copiis, ut obsessis opem serret, propediem venturum. Nec dubitabat, pollquam le cum Rege conjunxisset, fore, ut Franciscus confilium mutaret. Cumque ad septem millia passium a Nurfia caltra posuisset, venit ad eum Picininus, qui tantisper copiis præessent, in castris relictis. Ad viginti equites, magni & clari in armis viri, cum eo accessere : Aberant autem caltra Regia a Bisio haud amplius sexdecim millibus passium. Fuit illius adventus Regi perquam gratus, præsertim quod tam libere, ac paucis comitatus equitibus ad eum venisset, multumque ex ea animi fiducia, quam ille in omni fermone præfeferebat, jam omni suspicione posita, confirmatus est. Neque enim videbatur dubitare Nicolaus, quin, ubi vires in unum contraxissent, hostibus Superiores forent. Animadvertebat enim egregiam bello manum cum Rege adventasse. Florem namque totius Regni, ac præterea Hilpanos, Siculos complures, fortes viros, in eam expeditionem Rex assumpserat, quod sciret sibi cum Duce haudquaquam contemnendo, cumque validissimis copiis rem suturam. Postero die motis inde castris, Rex una cum Nicolao Bilium ire perrexit. Quumque oppido appropinquaret, adventus ejus cognito, oppidani conterriti , Pontifici absque certamine deditionem secere . Eam enim deditionem sibi sieri Rex non est passies, uti omnes Picentes Populi agnoscerent, sese pro Ecclesiæ dignitate, non pro luis commodis gerere bellum, neque ullum postea oppidum aliter dedi permifit. Cæterum quoniam locus callrorum, ob anguflias, tantorum exercituum minime capax videbatur ( relico ibi Nicolao), ipse ad Plebem Taurinam agri Camerinatis progressis, castris positis, Nicolaum præstolatus est: quo postridie mane Nicolaus profectus, ac per media Regis castra transgressus, ustra eum locum circiter sex millia passuum & ipse posuit caltra. Eo die Rex, quo exercinm recrearet, ibidem fublitit, posteroque die digressis, Nicolaum cum omnibus copiis in armis reperit. Ibique conjunctis exercitibus, ultra eum locum, quem Portam Serravallis vocant, ( angustiæ quædam sunt difficiles transitu ) profectus, juxta ripam Clentis fluminis castra posuit. Quo in loco agnovit Franciscum haud procul a Sando Severino oppido

abesse, & cum eo Sigismundum Malatessam, qui gener socere in auxilium, cum copiis haud contemnendis, venerat. Erant in hostium exercitu ad odo millia militum. Constituerat autem Rex eo die, commeatuum inopia, quorum quidem magnam vim parari oportebat, conquiescere. Cæterum ut accepit Franciscum unius modo diei iter a se abesse ( mutato repente consilio ) circiter secundam noctis vigiliam ulterius progredi ceepit, omissoque recto itinere ( quod Tolentinum ferebat ) ad lævam flexit: ea enim est via rectior ad Sanctum Severinum contendenti, quo in loco Franciscum castra metatum diximus, quamvis propter locorum asperitatem, equiti aliquanto incommendo effet. Cumque jam orta luce, Rex ad collem Lutil (in castellum vocant) pervenisset, qui locus a Sancio Severino haud multum aberat, factus est certior Franciscum, cognito ejus itinere, motis propere castris Cingulum concessisse. Erat ca Regio plurimum montana, & ob id Franciscus hostem majore periculo ea loca subiturum putarat. Quod postquam in castris auditum est, maximis clamoribus milites a Rege postularunt, uti castellum, de quo ante diximus, quo militiam haud segnem agerent, a se oppugnari sineret. Quorum sludio perspecto, Rex, quamquam invitus propter Callellanorum calamitatem, id postulantibus concessit. Movit etiam nonnihil Regem commeatuum indigentia, quos undique comparari, quacumque ratione, necesse erat; atque ita bipartito exercitu, justit, ut ab una parte Nicolai copiæ, ab altera suæ castellum invaderent. Ommque jam pugnari coeptum esset, Sanseverinates, qui Franciscum, metu Regis, sese Cingulum recepisse cognoverant, missis ei obviam Legatis, antequam propius accederet, allatis portarum clavibus, deditionem facere constituerunt. Qui cum sese ad pedes ejus supplices projecissent, traditisque clavibus, nulla Pontificis mentione facta, deditionem facerent, Rex iis longa oratione ostendit, se nulla sui commodi spe, aut dominandi cupiditate, sed pro Romanæ Ecclesiæ dignitate, & commodo, eam expeditionem suscepisse: gratam sibi accidisse talis erga se animi significationem: cæterum æquum esse, cum pro Pontisice bellum gerat, et quoque ( id quod omnino sibi constitutum sit ) deditionem fieri. Cujus illi voluntate cognita, Pontificis Legato deditionem secerunt, cui & claves ad se allatas Rex tradi justit.

Inter hæc quum castellum diutius resistere haud posse videretur iidem Legati suppliciter a Rege petierunt, uti suos a dimicatio-, nec castellum everti, atque proponi ad prædam.

pateretur. Facturos haud dubie castellanos, quod Sanseverinates fecissent, itemque omnes Populos, qui sui juris, ac ditionis essent. Quorum precibus permetus, quamquam victoria jam in manu esset, receptui cani jussit. Post hac Cingulum versus movit, quo Franciscum sese recepisse docuimus, triaque modo miltia passium a castello progressus, haud procul ab amne Potentia caltra posuit. Eodemque die, quo fortiori, ac sideliori opera Nicolai Piccinini uteretur, finaul ut omnis exercitus ad pericula subeunda paratior fieret, eum copiis omnibus præsecit, congestis in illum maximis laudibus, nullaque re, quae polita sit in honone verborum, prenermissa: nec quisquam e Regiis suit, qui non maxime constitum ejus comprobaverit. Postridie ejus diei Rex, motis castris, Potentiam versus ire cospit, cumque in itinere certior factus esset, Franciscum, locorum opportunitate fretum, statuille in his logis confistere, quamquam multi effent, qui hujulmodi profectionem propter viarum iniquitatem dissuaderent, nihilominus, ut Nicolaum contrarize sententize esse animadvertit, ( tantum illi viro in re militari tribuebat ), coeptum iter perfect qui instituit. Canterum, quod diei haud multum supererat, & itinera esse diligentius exploranda videbantur, tum quod sessos continuatis itineribus milites recreari oportebat, eo die Potentiam non est ventum. Franciscus autem, cognito ejus itinere, atque consilio, cum varias suorum sententias cerneret, dispositis per oppida quæque præsidiis, ne cum Rege dimicare cogeretur, e Piceno concedere constituit, missoque Firmum, quod est Picena tium caput, Alexandro fratre viro forti, Joannem Tolentinum, cum sexcentis equitibus Auximum, Troilum Esim, Robertum fratris filium cum quibusdam aliis copiarum ductoribus, Roccam Contratam, (ita appellabant id oppidum) præsidio ire justit. Quo digresso, Petres Brunaurus unus e copiarum ejus ductoribus, quo multum uti solebat, sive Regis pollicitationibus ductus, auctone Inico Ghævara, uno e purpuratis Regi percaro, cum ne ad Franciscum colloquia postulantem, aliquanto ante missus a Rege iset, sive is aliquid gravioris irae adversus Franciscum concepisset (ad octingentos is equites ducebat) mox ad Regem cum copiis transit. Qua re cognita, Franciscus in graviores rusius caras incidit. Cogitabat enim, quantum fibi roboris detractum fuil set, tantum hosti accessisse. Rex autem consilii ejus nescius, in consultando de ratione traducendi per montes exercitus, mittendisque in diversa exploratoribus, un sciret, quaenam itinera ad

hostem expeditiora essent, eum diem consumpsit. Postridie vero itinere comperto, cum jam moturus ellet, factus est certior Franciscum cum reliquis copiis eo animo, ut nusquam cum eo congrederetur, ex iis locis discessisse. Cumque cognovisset eum iam abesse, quantum uno die itineris conficere ipse non posset, ne nequicquam in persequendo hosse tempus tereret (mutato consilio ) eo die inter montem Melonem, quem appellant, ac Monticulum copias duxit - Ad cujus primum adventum oppidani perculsi, præterea Maceratenses, ac Tolentinates, quod Franciscum copiis imparem Regi norant, Pontificis legato deditionem fecere. Quæ Francisco renuntiata, eum vehementer sollicium habuere. Nam nec ulla præsidia, quæ per oppida distribuerat, fatis firma posthac fore existimabat, nec dum satis sciebat, quanam ratione tantæ exortæ subito tempeslati occurreret. Quamvis enim Florentinos, ac Venetos, quorum antea bello Dux opes, ac gloriam auxerat, fautores haberet, tamen in tam subito casu, ac tam adversis suis rebus, præsertim cum adhuc bellum iis cum Philippò esset, eorum auxilia desperabat. Instabat enim Alphonsus, ac protinus cedentem urgebat, ex quo siebat, ut sese haud satis tutum ullis murorum munimentis putaret. Populorum enim inconstantiam verebatur, quam partim rumor Regiæ potentiæ, partim Religionis metus, ut sese aliquando impiæ rebellionis nota liberarent, faciebat. Et Florentini quidem, & Veneti eum e Piceno summoveri ægre serebant, sed auxilium ferre non poterant. Nec vero existimaverant fieri posse, cum scirent quantas Franciscus copias haberet, quantaque is virtute bello gerendo esset, ut tam facile hostibus cederet, consilio modo, & spe ( quod unum in rebus tam subitis poterant ) illum adjuvabant. Is igitur ad artes conversus, quandoquidem nulla alia apparebat resistendi ratio, simulandam cam Philippo censuit reconciliationem, ejus confilium Veneus, ac Florentinis approbantibus. Misit igitur e suis, qui Philippo nuntiaret sele in gratiam ejus redire cupere, nec amplius ejus voluntati refragrari decrevisse, quem sibi parentis, ac Principis loco unum esse colendum constituisset. & a quo summis beneficiis sese ornatum elle meminisset; modo is, posita animi acerbitate, atque iracundia, præterita animo obliteraret. Quæ cum audisset Philippus ( is enim illum non tain omnino fractum, quam debilitatum, & imminutum, quo eo liberius uteretur, velle existimabatur; sit enim natura, ut quæ optemus, ea facilius in sensus nostros irre-

pant ) confessim misst unum ex iis, quorum opera uti consueverat, si quando quempiam citra Legati nomen, & dignitatem mittere volebat, qui, quæ ille vellet, peteret, & percontaretur. Ad quem Franciscus longa oratione usus ( ut erat homo ad perfuadendum non natura modo, sed etiam quadam arte compositus ) præterita purgare ostendit, quæ egisset adversus Philippi voluntatem, ea fibi molesta esse, & quando ea infecta fieri non possent, sese illa perpetuo obsequio emendaturum: Quæ tamen non ipsius odio, sed magis inimicorum injuriis, & contumeliis impulsus, stimulatusque effecisset; quorum semper in id unum studium vehemens suisset, ut ipsius Philippi animum per calumnias a se averterent, quibus tam facile credi haud par suisse: Philippum debuisse existimare neminem sibi sideliorem, aut dignitatis, amplitudinisque suæ cupidiorem, quam se esse, quem sibi generum ex tam multis claris Principibus delegisset, cuique post mortem tantas opes, tantum Imperium esset relicurus. Miraturum vero le magis suisse, quonam modo adduci potuisset, uti adversus se copias mitteret, niss eum, qui missus esset ( defignabat autem Picininum ) propter veteres inimicitias tam cupide contra se prosectum intelligeret. Hæc, atque alia hujusmodi cum dixisset, & purgasse præteritam contumaciam sibi satis visus esset, quæ a socero vellet, adjecit. Idque in primis, uti a Rege postularet, ut e Piceno exercitum reduceret : scire se Regem pro ea amicitia, quæ illi summa cum Philippo esset, ejus voluntati facile obsecuturum. Quo nuntio pacatus Philippus, illi in gratiam recepto, postulata concessit, atque hæc clam Rege omnia. Nec mora Joannem Balditionum ad Regem misit, qui iis de rebus eum certiorem factum oraret, uti, omissa expeditione, cum exercitu e Picano discederet. Francisci incolumitatem Libi, ut generi, ac filii curæ esse. Nec tamen, quænam essent pacis inter se conditiones, atque an iis Rex ipse nominatus esser, quicquam nunciandum curavit. Hæc Regi nuntiata nonnihil eum conturbaverunt, potissimum cum jam usque adeo progressus esset, ut referre pedem, absque dignitatis ac nominis sui jactura aliqua, non posse videretur. Nam cum Pontifici sidem dedisset, non quieturum, donec Picentes Francisci dominatu liberatos in illius potestatem redegisset, hanc a se deseri causam honeste non poste existimabat; nec vero deerant, qui Philippum tam facile illum in pristinam gratiam revocasse opinarentur, quod esset verinus, possquam Rex Franciscum e Piceno summovisset, (erat

enim natura in suspicionem pronus) ne res suas, ubi aliqua dissensio exorta esset, cum vellet, perturbaret; præsertim cum ab eo una prope excursione maximam agri Piceni partem Francisco ademptam cognovisset. Quapropter coeptam expeditionem. ac magna jum ex parte confectam persequi instituit, Balditiono edocto, cur sibi non liceret susceptam semel pro Pontifice causam destituere; quam, ut toto studio persequeretur, Pontificis Legatus inflaret. Post hæc oppidis, quæ ad Eugenii Imperium redierant, præsidio firmatis, ad Cornicis saltum haud procul a Cingulo callra fecit. Cujus confilio, atque itinere comperto, Franciscus propere inde movit, ne aut in oppido obsideretur, aut cum Rege necessario decertare cogeretur. Itaque oppidani, cum sese destitutos ejus auxilio animadverterent, & ad obsidionem res spectare videretur, missis ad Regem oratoribus, triduo post deditionem secerunt. Inde ad Castrum Planum prosecus, cum oppidani deditionem detrectarent, ac propter opinionem resisterent, id continuo admotis copiis cepit. Et quo cætera oppida minus recularent in jus ac potestatem Romani Pontificis redire, oppidanorum bona Legati justu militi in prædam permitit.

Dum hæc aguntur, Philippus Francisci gratia rursus ad Alphonsum literas per tabellarium in eamdem sententiam misit, sed prioribus aliquanto urgentiores, orans, atque obsecrans, ut, omissis Piceni rebus, exercitum in Regnum reduceret. Erant autem conscriptæ eæ literæ apud Franciscum ab eo, quem Philippus ad se miserat, quibus verbis Franciscus ipse dicaverat. Cumque his literis alteras idem tabellarius attulit a Simone Guilino, qui pro Philippo fœdus apud Terracinam renovarat, in quibus scriptum erat reminisci Alphonsum debere scederis ipsius legibus contineri, simul atque is intellexisset Philippo placere, esse exercitum in Regnum reducturum. Quibus rebus Alphonsus graviter commotus, præsertim cum ea expeditio Philippi potissimum hortatu a se suscepta esset, nec vera essent, que Guilinus scripserat, mittere quempiam e suis ad Philippum constituit, qui cum illo his de rebus expostularet. Itaque vocatum ad se Matthæum Maleseritum, virum & juris scientia, & consilio clarum, cujus erga se sidem, ac diligentiam antea aliis in legationibus expertus fuerat, ad iter comparari justit, atque quo tutiore, & commodiore via proficisceretur, expectandum illi ait Sigismundum Malatestam, qui ad se quam primum venturus esset; per ejus agrum brevius iter sore. Erat quidem Sigilmun-

dus ex nobili Malatestarum genere, ex quo multi illustres viri belli & pacis artibus orti sunt. Hic enim sua ipsus gratia cum Francisci, cujus gener erat, favore sublatus, inter copiarum Duces clarus habebatur; qui cum furentis procellæ venientem in se impetum sustinere se posse diffideret, Regis amicitiam a se expeti simulayit, eam unam rerum suarum salutem arbitratus: & quo tuto iret, fidem a Rege petierat, impetraveratque. Cæterum cum per exploratores certior factus effet, Regem procul a se iter facere instituisse, eius adeundi consilium immutavit. Quem frustra expectatum ut Rex ad se non ire animadvertit, ratus ( id quod erat ) illum aliquid novi consilii cepisse, cum ab eo iter jam deflectere coepisset, haud amplius differendum ratus, Matthæum ad Philippum abire jussit, & una cum eo Joannem Nuceum, quod is rerum in Insubribus, unde erat oriundus, ac præterea Philippi morum peritus putabatur. Qui statim Urbinum versus arrepto itinere, per Piceni montana in Flaminiana primum, atque inde in Insubres profecti, Mediolanum pervenerunt. Quorum adventu cognito Philippus, qui eos in urbem deducerent, summos viros obviam misit; atque iis diversorium, & fautia data. Eo die ad Philippum salutandi gratia in arcem ierunt, a quo benigne comiterque excepti sunt. Hinc facta modo salutatione, constituit Philippus tres viros, quibuscum agerent, quæ agenda essent: hi suere Ugutio Contrarius, Nicolaus Guerrerius, ac Franciscus Castillioneus: quibus constitutis rebus, domum reducti sunt. Postridie ejus diei tres viri a Philippo his audiendis delegati ad eos venerunt, quidnam a Rege pertulissent cognituri. Ad quos Matthæus post primos congressus, si-Ientio facto, hunc in modum locutus est: Miratur vehementer Alphonsus Rex, cum Picenam expeditionem Philippi potissimum hortatu atque impulsu adversus Franciscum Sfortiam susceperit, ac Picenum ingressus, intra paucos dies multa illi oppida ademerit, atque in extremos jam Piceni fines compulerit, venisse ad se a Philippo Joannem Balditionum cum mandatis, in quibus erat le Françia 1cum Sfortiam, omni polita contentione, in pristinam gratiam recepisse: ac proinde magnopere orare, uti, ea omissa expeditione, illum oppugnare obsistat; id sibi pergratum fore, quando quidem illi sidem dederit, sese eum tanta belli mole levaturum: in eoque Philippum hoc se faciliorem præbuisse, quod nisi Franciscum tantis rerum angustiis obluctantem, sibi reconciliari passus ellet, ejus amicitiam, atque operam in omne tempus perdidiffetz

quoniam is se perpetuo scedere Florentinis, ac Venetis juncturus ellet, ne fortunis omnibus everteretur. Ad hæc, venisse paucis post diebus tabellarium quemdam cum binis ad se literis, alteris a Simone Guilino scriptis, eodem prope argumento, nisi quod hæ aliquanto duriores videbantur, quas quidem literas Regi conslaret, apud Franciscum, quibus ei placuerat verbis, per Philippi scribam suisse conscriptas. Guilini autem literas paulo insolentiores judicatas esse, quibus Regem monebat, uti eorum reminisceretur, quæ apud Terracinam sædere comprehensa essent: non debere igitur eum fugere; se promisisse, simul ac Philippo libuisset, se ab ea expeditione discessurum : ac proin vellet id. fœdus ratum esse. Hæc autem, atque alia ejuscemodi sunt, inquit, quæ Regem in summam admirationem adduxerunt. Primum vero omnium quod Philippus tam facile sibi persuaderi passus sit, Franciscum sincera secum side in gratiam redire, quandoquidem per Petrum Brunaurum exploratum habet, qui omnium Francisci consiliorum est conscius, eam reconciliationem Venetorum, ac Florentinorum confilio a Francisco consedam esse, quod brevi rei exitus est indicaturus. Quæ quidem omnia Rex ipse ex Troilo, altero e copiarum Francisci ductoribus, qui hæc ad illum scripsit, vera esse comperit. Miratur autem Rex haud minus quod de conditionibus renovati cum Francisco scederis nihil a se cognosci voluerit, præsertim iis de rebus, quæ Pontificis, & sua quoque interfint, cum adhuc nonnulla oppida Franciscus in Neapolitano Regno occupata detineat. Nam in ipso sœdere diserte comprehensum est, si quando Philippo, mutata sententia, placuisset Regem a suscepta expeditione absistere, præstare Philippum debere, uti Franciscus ex omnibus primum Regni oppidis præsidia educat, quod quidem a Philippo perinde neglectum est, ac si nihil omnino ad Regem pertineat quicquam de Francisco cognoscere. Quibus prosecto de rebus gravius quæsturus suisset, si cum alio illi, quam cum Philippo, res esset, quicum statuit libi firmam, atque incorruptam amicitiam futuram. Quod autem ad causæ honestatem pertinet, considerandum Philippo etiam atque etiam est, cum id bellum Rex Pontificis Maximi justu, cujus Neapolitani Regni jura sunt, eoque ipso maxime & autore, & impulsore susceperit, gesseritque, non licere Regi ab armis discedere, ne justa de se querimoniæ causa Pontifici exhibeatur. Præterea (quod ad dignitatem suam attinere Rex putat), multo fibi turpius existimaret, si repente mediis gerendis rebus, præ-

fertim in tam prospero victoriæ cursu, quam si nondum inchoata expeditione, hoste tantum irritato, exercitum reduceret. Jam enim ne quid ignoretur, in Pontificis potestatem supra quinque & viginar oppida, præter castella plurima, redegit, speratque brevi fore, ut, ejectis Francisci præsidiis, reliquum Picenum in Pontificis potestatem vindicet. Quod ut perficiat, quotidie a Pontifice per literas, ac nuntios rogatur. Nec vero Rex inficiatur respondisse se Simoni Guilino, reducturum se inde exercitum, simul ac certior factus esset, Franciscum cum Philippo in gratiam redisse; sed ea lege, ubi Pontifici primum satisfactum esset, ac fibi Civitela, Theanum, ac reliqua Regni oppida restituerentur. Quod si Philippus rerum suarum securitatem respiciat, certe ills optandum est, Francisco Picenum adimi, ut eo, tot oppidis privato, faciliore uti posset, quem tantæ opes adversus eum contumaciorem fecerunt. Tandem vero si Philippus in eo persistit, ut velit Regem ab armis discedere, persiciat ipse (quod illius fides postulat), ut absque Pontificis querela sibi facere id liceat hoc certe præstare Philippus debet, cujus voluntati obtemperare, ob accepta ab illo beneficia, Rex in primis cupit. Cum hæc dixisser, nullo illi responso dato, hæc se ad Philippum allaturos, ac de illius sententia responsuros, dixerunt. Hæc pulto post Philippus, iis in arcem vocatis, magis mirari se ait, quod Alphonsus (ut taceret de Pontifice Maximo, qui major eo in ters ris esset, ut nihil de Nicolao Picinino diceret, quem virum probum, & sibi fidelem cognovisset) aliorum quorundam impulsu non esset ei in re Francisci obsecutus, quodque aliis magis, quam sibi credere de ipsius animo, ac voluntate perseverasset, iis præcipue, qui, ubi usus postularet, pro Regno ejus tutando, quantum ipse paratus esset, essundere non sustinerent: debuisse certe Alphonsum plus sibi in ea re sidei habere, quam cæteris omnibus, qui illum sibi in generum, filiumque adoptasset. Se quidem, si casus contigisset, et facile obsequuturum in ejusmodi re fuisse. Satis sibi constare Franciscum sincero animo eam reconciliationem quæsisse: ac proin illum a se in pristinam benevolentiam receptum esse: cupereque admodum præstare posse ( quod quidem pepigisset ) uti a Rege illius vexandi finis fieret, hoc uno quod apud Regem posset sese judicaturum. Post hæc ad Matthæum conversus, Te, inquit, Matthæe, appello, qui Regi natione es propior, & multis annis ( quantum ex fermone tuo judicare possum ) in Italia versatus es. Non es, ut opinor, nescius & quantum ego Franci-

seo, quantum mihi is debet. Sed doleo me toties, ac tam multis precibus frustra a Rege contendisse, uti a suscepta expeditione absistat, præsertim cum sciat, quam ejus amplitudini, gloriæque faveam. Ad hæc Matthæus, haud dubium fe, Philippum etiam arbitrari, Alphonsum non minus sua ipsius, quam Pontificis voluntate adversus Franciscum bellum suscepisse: quod illum contumaciorem in se sadum & cum hostibus suis consentientem videret, quod Veneto bello, præsertim pollquam is a se digreilus, Picenum occupallet, manifello apparuillet. Neque enim tam facile Regem in Picenum prosecturum suisse, quo exercitum a se mitti satis erat, nisi eum Philippus tantopere rogasset : quo etiam gravius Regem tulisse, tanta a se cura Philippum potlulasse, uti, omissa expeditione, in Regnum exercitum reduceret; præsertim cum sibi per Petrum Brunaurum, ac Troilum constaret, eam reconciliationem simulatam esse, ideo ut tantam a se vim tempestatis averteret, quam aliter in re tam subita declinare non posser. Idque omne Venetorum, sociorumque consilio sachum esse, brevi palam fore : quandoquidem ab iis ad Franciscum auxilia sub finiti stipendii specie ( ita enim fama erat ) propediem ventura essent. Nec vero Venetos id facturos suisse, nisi hæc sicha reconciliatio de eorum consensu sacha esset. Cui enim verisimile videri, si inimico animo in Franciscum essent, eos illi opem laturum? Plura dicere volentem Philippus interrupit. Subsecutum inde silentium, dataque venia, oratores domum reducti sunt. Aliquot postea diebus de eadem re actum: cum tamen in eo Philippus perstaret, ut vellet Regem ab armis discedere; quapropter Legati, ut videre tempus ibi nequicquam teri, abeundi consilium ceperunt. Quibus facta discedendi potestate, Philippus Regi renuntiari jussit, se illum sibi patris loco constituisse, proin, in quibus vellet, sua opera libere uteretur. Ad hæc si qua ipsi proficiscentes audirent, quæ corum animos offenderent, ne mirarentur; bono ea confilio a se sada esse. Quæ tunc haud satis intellecta, mox de pace, quam cum Venetis, ac sociis clam Rege secerat, dica esse cognoverunt. Nam quo die ipsi Florentia egressi sunt, Regnum repetentes, sive id fortuna ceciderit, sive dedita opera a Florentinis sadum sit, iis audientibus Florentiæ promulgata est.

Inter hæc Rex Esim cum exercitu ire perrexit, cui oppido copiarum Ducem, quem ante nominavimus, Franciscus præsecerat, luic etenim viro maxime sidebat. Nam præserquam quod sub

eo multos annos in equitatu primos ordines duxerat, sororem es uxorem dederat, opinione adductus, quam de illius viri virtute haud mediocrem conceperat. Sed erat is quidem præferoci (qua quidem re multos sibi infensos secerat ) ingenio hic ( quæcumque tandem ea caula fuerit ) sive quod & Francisco quoque propter acerbitatem morum se invisum sciret, sive quod majora præmia e Rege speraret, sive quod, simulato transfugio, aliquid novi cogitaret, quo Francisci res afflicas, ac perditas restitueret, aliquanto ante pepigerat per Inicum Ghevaram eis, qui clam ad se missi suerant, tradita urbe, se ad Regem transiret. Itaque Esim petenti Regi obviam prosectus, haud cunctanter urbem tradidit. Fuit ejus transitio Alphonso perquam grata, quoniam præter receptam urbem tam validam, intelligebat hostem magna virium parte per ejus viti discessum nudatum esse, qui & magnas copias in exercitu ejus duceret, & magnæ existimationis & nominis haberetur, tum propter rei militaris scientiam, tum propter eaur, quæ illi cum Francisco erat, affinitatem. Cogitabat duos præstantes ductores, quorum utriusque consilio, atque opera sorti in præliis uti consueverat, & in quibus bonam spei partem reposuerat, uno proper tempore, illi ereptos esse, quibus auxiliis destinitus nec æquo campo dimicare, nec reliqua oppida satis tueri se posse considerer, præfertim cum ab iis clus, quibus maxime sidebat, cæteris ductoribus parum fidei esset habiturus. Rex inde, recepta Esi, ac Legato. tradita, continuato itinere adversus Franciscum recta ducendum censebat; nec prius consistendum, quam illum e toto Piceno pepulisset. Cæterum Nicolaus, spe sibi allata Roccam Contratam potiundi, ut consilium immutaret, effecit, docens in ejus urbis præsidio esse, qui sibi clandestinum aditum polliceretur. Qua spe adductus Rex, cum exercitu eo prosectus, castra urbi, quame maxime potuit, admovit. Quæ quidem res satis causæ suit, ne Sigilmundus Malatella ad eum accesserit, arbitratus sibi satis teme poris dari ad munienda oppida, dum Rex in ejus urbis obsessione occupatus foret, quod eam situ, ac mœnibus, validoque insuper przesidio munitam, obsidionem diu laturam non dubitabat. Alphonsus, ea urbe obsessa, tentavit sæpius (derivationibus pluribus locis factis ) si qua posset aguæ usum , quæ proxima urbi erat, oppidanis auferre, quo eos, aquandi commoditate sublata, ad deditionis necessitatem compelleret. Erant in eo oppido complures equites, quorum dux erat Robertus Neguus, e Sandi Severini proceribus , qui cum equitatu, asque oppidanis holtibus

sesse objiciens, omnes eorum conatus frustrabatur, adhibita intus diligentia, ne qui novi motus concitarentur. Itaque ea res sapius attentata, cum non succederet, motis inde castris, Barbaram (id ei loco est nomen), atque inde ad Metaurum amnein supra Fortunæ Fanum, quo se Franciscus cum reliquo equitatus receperat, continuato itinere copias duxit. Quod postquam Franciscus animadvertit, suos intra urbem continuit. Levia tamen præsia quotidie committebantur, quibus sæpius Francisci equita-

tus intra moenia repulsus est.

Per eos dies Joannes Balbus, ac Petrus Cotta, Legati a Philippo ad Alphonsum profecti sunt, quo tempore, Regii Legati, quos supra memoravimus, Mediolanum petebant. Hique eadem, quæ priores, a Philippo Regem oratum venerant. Etenim tam crebræ literæ a Francisco ad Philippum mittebantur, ut semper in itinere nuntios ad Regem Philippum habere necesse esset. His igitur respondit missos a se ad Philippum oratores, qui illum de toto animo, atque confilio fuo certiorem facerent: ex iis satis cogniturum Philippum, quæ vellet, quæque sua sententia esset. Post hæc paucis rerum summam, quas Legati ad Philippum pertulissent, edocuit. Forte autem, cum apud Alphonsum essent, tubicen quidam a Francisco in castra Regia profectus est, impetrataque a Rege, pro ejus ordinis more atque instituto, liberius loquendi licentia, multa nefacia in Nicolaum præfentem ipsius Francisci nomine probra congessit, proditorem, ac persidum appellans, ac proinde Regem admonens, ne quid illi fidem haberet, nihilo fideliorem eum sibi, quam cæteris Principibus, quorum exercitus dux erat, quamque ipsi Francisco fore, cui sidem dedisset, quo tempore apud Martinengum pax facta est, communi consilio adversus Regem bellum suscepturum. Nec vero illum ausurum suisse suis modo armis, suisque copiis in Picenum, sed Regis viribus confisum descendere. Postremo eum ad certamen Francisci verbis provocavit, in quo & Duces pariter, & milites de gloria, ac dignitate certarent. Apparituram quidem uno prælio eorum simul, & militum virtutem, eumdemque diem æternam aut gloriam, aut ignominiam eorum alteri allaturum. Cum hæc dixisset, Nicolaus jam inde ab initio orationis sua commotus, multis haud Ievioribus convitiis in Franciscum absentem conjectis, fidem suam exemplis multis comprobans, atque illum periidiæ arguens, respondit sibi pergrave esse, quod non esset ea valetudine, qua

ante acceptum in cervice vulnus extitisset : ostensurum se fuisse singulari certamine, uter eorum proditoris infamia notandus esset. Sed quando fortuna hanc sibi facultatem, debilitato jam corpore, abstulisset, oblatam conditionem læto se animo, cum bona Regis venia, accipere, posteroque die cum omnibus copiis, sub ipsam urbem Fanum, patenti campo processurum. Quod cum a se postulare Nicolaum decoris tuendi causa Rex animadverteret. utriusque partis securitati sele consulturum recepit. Quibus constitutis, nuntius in urbem reversus, quæ egisset, quæve esset Picinini mens, Francisco renuntiavit. Quæ cum audisset, lætitiam vultu prætendens, parari suos ad tantæ gloriæ certamen in posterum diem justit. At in Regiis castris ingens clamor, atque alacritas animorum fuit, eaque, quæ una intercedebat nox, aliis pugnandi, aliis spectandi defiderio affectis, numquam finem habitura videbatur. Adeo omnes duorum præstantissimorum totius Italiæ Ducum, duorumque exercituum, ac fortissimorum totius Italiæ equitum pugnam spectare cupiebant. Atque animis jam sibi repræsentabant pulcherrimum illud spectaculum, in quo de gloria, ac de præstantia rei militaris ageretur, uterve melior Dux esset, quod diu antea dubium suerat, eum diem testaturum. Postridie Nicolaus hora constituta in campum cum suis processit. Rex vero procul inde ad mille passus cum exercitu consedit, liberum, uti convenerat, utrique parti campum præstaturus. Mansit in armis Picininus ultra horam, tempusque præstitutum Francisci cum suis egressum præstolatus. Cæterum id frustra-fuit. Namque Franciscus (quæ tandem illum ratio aut causa moverit, five partam gloriam in discrimen, de qua eo die haud dubie ja-Cabatur alea, adducere dubitarit, sive quid aliud pertimuerit) intra urbem suos continuit. Quo viso Nicolaus, tamquam vidor moenibus insultans, usque ad portas cucurrit, hostem voce compellans, atque increpitans. Cumque nemo obviam exiret, exultantibus suis, in castra se recepit. Post hac Alphopsus cum in his locis tempus nequicquam teri cerneret, nec propter natura-Iem situm obsideri eam urbem posse, quoniam mari allueretur, qua commeatus commode importari possent, & Francisci præsentia eam obsidionem laboriosiorem faceret, dimissis a se Legatis, retroducere exercitum instituit, divisssque copiis Nicolaus, Montem Aureum, ipse Montem Arbotum ( ita appellantur ea oppida ) contendit. Ex quo quidem contigit Franciscum inter duo hostium castra medium esse. Rex deinde continuato itipere Esim;

atque inde Auximum, quæ oppida in Pontificis ditionem sua voluntate redierant, atque inde Firmum duxit. Cumque jam ad alteram oppidi partem, quæ ad portam vergit, castra metaretur, Alexander Francisci frater, vir acer, qui ejus urbis, ut ostendimus, cullodiæ præerat, subita ensptione fada ( habebat enim ad sexcentos equites), postremum agmen, quod Joannes Vintinulius ducebat, a tergo aggressus, terrorem intulit. Quod ubi Rex per clamores a tergo exauditos agnovit, rapta confestim signa in hoslem convertit, castrorum opere intermisso, hostesque jam pugna implicitos facile in fugam versos, intra urbem repulit. Insigne prælium ante portam fuit, quod Regii superiores, antemurali, quod pro vallo stabat, vi capto, usque ad portam pugnando progressi sunt: inde ad munienda castra continuo reditum. Erat ea urbs magna, atque opulenta, totius Piceni longe munitissima. In ea eminebat rupes quædam tantæ altitudinis, ut ex ea, perinde atque e specula quadam excelsa, omnis prope Picenus ager delpectaretur. In ejusdem rupis cacumine planities modica inerat, quæ muro cinda, crebris turribus interpolitis, arcem inexpugnabilem fecerat. Eam vero arcem, quod in urbis prope formam, natura circumcisa rupes suerat, Gironem vulgo appellabant. Quam qui tenebat, universam Picentium Provinciam tumultu, ac terrore quatiebat. Itaque Alphonsus, prospecto urbis situ, quam quidem non ut obsideret, eo venerat, sed ut experiretur, an suo adventu motus aliqui in urbe fierent, cum nonnullos cives esse accepisset, qui, pulso Francisci præsidio, Romano Pontifici dedi cuperent, paucis post diebus motis inde castris, ad Turrim Palmarum composito agmine prosectus est, eo videlicer consilio, ut, tentata primum Asculo urbe, exercitum in Regnum, hybernandi gratia, reduceret. Quo ego tempore a Genuenfibus missis, quibus cum Rege tum bellum erat, ut de inducits agerem, pridie quam moveret, ad quoddam Castellum haud procul à Firmo perveni. Cumque postridie mane ad eum iturus essem, ex stativorum incendiis castra inde mota agnovi. Subsecutusque confestim citatis equis, non sine discrimine, propuer hosles, quibus mos est digredientium a tergo agmen insequi, haud prius assecutus sum, quam Marranum, quo in loco castra secerat, perveni. Et quoniam nox jam suberat ( nuntiato ei tantummodo per Lupum Urreum, qui tum castrorum præsectus omnibus purpuratis longe præstabat, adventu meo) nihil propterez eo die egi. Eodem vero die paulo antequam in callen

pervenissem, Petrus Brunaurus, ac Troilus, de quibus supra mentionem fecimus, de proditione suspecti, comprehensi sunt, armis, & equis, atque omni rerum supellectile direpta. Nec ita temperari militum furor potuit, propter rei atrocitatem, quin & omnis eorum equitatus eandem subierit calamitatem. Quod tamen injussu Regis effectum est. Suspitionem de his, præter cætera, secerat epistola quædam a Francisco, ut videbatur, scripta, & cum nuntio intercepta, qua rogabantur, uti cogitata maturarent, nec amplius differrent. Quos postea Neapolim perductos, & in Hispaniam missos Rex in arce Satabiæ, urbis Valentini agri, custodiri imperavit. Postridie cum Rex inde movisset, in itinere eum salutavi, literasque ad eum scriptas tradidi. Quibus lectis, cognita adventus mei caula, sele castris positis, quæ attulissem, auditurum inquit. Cæterum eo die nihil ea de re, quoniam sero castra posita essent, agi potuit. Postridie eo iter persequente, ventum est Asculum, urbem in Picentibus validam, situque nobilem, quam ab altera parte mons lublimis, in quo sita est arx, ab altera Truentus amnis ripis præaltis munit. Urbs ipfa plano, ac patenti campo posita arque ædificiis perfrequens. Ejus oppidi aliquot cives, patria per seditionem pulli, cum ad Alphonsum prosedi essent, eique spem secissent intestinorum motuum, ubi cum exercitu appropinquaret, propter clientelas, quas in urbe haberent, ne tantæ occasioni deesset, magno præsidio Franciscum nudatum iri arbitratus, fici tanta urbs, tamque opportune in iplo Piceni agri introitu sita, adimeretur, sacilioresque fore postea Pontifici adversus Franciscum belli reliquias, eo confestim duxit, ac sub urbem ad mille passus castra secit. Erat ei urbi præsidio Joannes Francisci frater cum valida equitum, peditumque manu, ipseque impiger. Qui ubi Regem adventasse conspicatus est, desensoribus per moenia, turresque dispositis, iple urbem, ne qui clandestini civium conventus sieri possent, armatorum caterva constipatus incessanter ibat. Rex vero, ut primum castra posita sunt, ut urbis situm propius specularetut, trans flumen, qua arx sita erat, tum paucis equitibus, nullo obsistente, se contulit. Inde reversus in castra, reliquum diei, ac nodis tempus quieti dedit. Postridie, quæ vellem, dicendi sine arbitris potestate facta, hunc in modum verba feci: Si recte animadvertes, Rex, quæ Genuensibus amicitia cum Neapolitanis Regibus multis jam ab hinc fæculis fuerit, profedo bellum hoc, quod tecum gessimus, non odio, aut invidia, sed officio, & quodam amicitiæ jure susceptum a nobis, ac gestum esse judica-

bis. Neque enim absque ingratitudinis, atque impietatis nota, eos Reges, quorum Regnum mercatoribus nostris æque, ac Neapolitanis civibus semper patuit, ex quo frumentum, atque omne genus commeatum exportare nobis integrum fuit ( ut illud civitatis nostræ horreum recte a nobis appellari possit ), in quorum denique civitatibus res, fortunasque civium nostrorum implicitas cum eorum ditionis hominibus habemus, bello oppressos, atque a nobis auxilium postulantes deserere potuissemus. Neque enim quicquam ad nos pertinere videbatur ea disceptatio, videlicet utri vestrum Regnum ipsum jure deberetur. Contendentibus vobis de Principatu, ad humanitatem, & officium nostrum pertinere duximus ei opitulari, quem & Neapolitanorum vocatu in Regnum prosectum sciremus. Nec vero id alia ratione a nobis sactum existimare debes, qui non ignoras, quo semper cultu, quaque observantia Hispanos Reges, unde genus ducis, prosecuti suerimus. Postquam autem Renatus tibi victori cessit, satissactum officio, & amicitiæ arbitrati, nihil ultra adversus te conati sumue: quin potius amicitiam tuam, quemadmodum priorum Neapolitanorum Regum, nobis ultro expetendam putayimus, certandumque post ac non armis, sed beneficiis, non odio, sed amore & sedulitate slatuimus. Nec vero tibi Genuensium amicitia, ut opinor, aspernanda est. Quippe iis amicis, nulla in Italia reliqua gens fuerit, cujus ope, inimici tui Regnum tuum labefactare pofsint; habes posthac Regnum ipsum quietum, ac stabile, idque longo jam quassatum bello, liberis advenarum commerciis, brevi in pristinam fortunam haud dubie redactum videbis, quod unum prosecto, Rex, omnium a te maxime optari debet, si quid te gloriæ amor tangit, cujus ab ineunte ætate cupidissimus judicatus es. Ea enim vera stabilisque Principum, ac Regum gloria est, civium, ac populorum quieti, & utilitati consulere, ut quas calamitates bello acceperunt, resarcire per pacem queant. Hanc iplam quoque pacem Philippo Mediolanensium Principi haud molestam fore ( quod respicere videbaris ), ex literis ejus satis nosse potuisti. Fuere vero, qui Genuam renuntiarint, te quoque a pacis confiliis non abhorrere. Quod quia facile creditum est, Legatos scito jam designatos esse, qui Neapolim ad te de pace acturi proficiscantur. Ego vero ideo ad te præmissus sum, uti inducias in aliquod tempus petam, quo interim, suspensis armis, liberiore jam animo pax ipsa ( postquam Legati adventarint) tractari possit. In idque sidem pu-

blicam obstringam, ubi inducias concesseris. Ad hæc Rex: Non sum usque adeo gloriæ avidus, ut non multo pacis, & publicæ tranquillitatis avidior sim. Neque vero aut naturæ, aut consuetudinis nostræ est, petentibus pacem negare. Idque semper inhumanum, atque impium duxi. Quis enim tam demene est, qui, si possit pace srui, malit bello contendere? Equident bellum hoc non bellandi gtatia, sed ut Regno potitus, bello sinem imponerem, suscepi, gessique. Nec me præterit, quanta semper amicitia Genuensibus cum majoribus nostris extiterit, ob eamque causam in ea amicitia perseverare potius, quam bellum gerere semper optavi. Verum enim vero ita tulerunt sive sata quædam, sive tempora, ut consilia mutare necesse suerit. Philippo, adversus cujus voluntatem in ea re nihil agerem, pacem ipsam probari gaudeo. Legatos de pace, ubi venerint, libens audiam. Nec per me stabit, quominus pax componatur, si quae æquum erit, præstare Genuenses non graventur: de induciis autem ( quandoquidem per eas pacem quietius tractari posse intel-; ligo ) quominus per te agatur, non recuso. Ab eo sermone digressus, cum iis, quos ipse delegit, de induciarum conditionibus agere cœpi. Hi fuere Lupus Ximenes, Baptista Platamonius, ac Joannes Alzina: longa mihi cum his disceptatio, & controversia extitit. Quinam ipsis induciis comprehendendi essent, cum ir pro Rege vellent & alios Genuenses comprehendi, qui ab Adurniis, per id tempus Genuensem Rempublicam gubernantibus, urbe pulsi, ad amicitiam Regis confugerant. Denique cum viderem inducias aliter claudi non posse, nisi iis comprehensis, nec mihi id ipsum facere liceret, petita a Rege discedendi venia, biduo tamen post in castris permansi. Nam propter Asculanos milites, qui passim populabundi vagabantur, non poteram absque periculo inde evadere. Observabat autem Rex, an aliqui motus a propinquis proscriptorum concitarentur, uti ab initio speraverat. Cumque neminem, præsidit metu, arma sumere audere animadverteret, ipse flumen cum exercitu transgressus, suæ fidei, & Pontifici satisfactum arbitratus, cum Franciscum hostem e Piceno summovisset, instanti jam bruma. Adriam prosectus est. Priusquam Asculo discederet, Theramitani, qui ad eam diem in Francisci side permanserant, potentiam Regis veriti, ad eum inisere, qui urbem, præter arcem, in sua potestate esse, ac paratos deditionem facere, fignificarent. Quos benigne susceptos, & collaudatos domum remilit, millis interim, qui urbi prælidio. futuri essent.

Post hæc Joannem Antonium Ursinum Taliacouium Paulum Sangrum, Jacobum Montagatham, cum nonnulia aliis copiarum ductoribus (ad duo millia equitum erant) ad Nicolaum, quem apud Montem aureum cum exercitu constitiste diximus, proficisci justit, qui, quæ Pontifici oppida receperat una cum illo tuerentur; & qui restabant in Francisci side populis bellum inferrent. Cum autem essent in itinere, audierunt Nicolaum, plerisque suorum captis, ab hoste fusum, sugatumque esse. Namque Nicolaus, cum sensisset Franciscum adversus se cum copiis, quas raptim post discessum Regis contraxerat, adventare aliquot cohortes e suis per adversum montem circummiserat, qua pugnæ implicitum a tergo adorirentur; ratus ( id quod rei miliparis ratio postulabat) illum in medio circumventum evadere non posse. Cæterum & qui missi suerant, tardius iter secerant: & iis, qui in caltris remanserant, tanta celeritate, atque impetu supervenit hostis, ut ad induenda arma spatium vix suerit. Pauci, qui præsidij causa in armis erant eorum impetum exceperant. Quod cum Nicolaus animadverteret, pro tempore exhortari milites coepit, uti, correptis armis, hosti obviam prodirent, nec tantam sibi contumeliam in callris inferri paterentur. Cæterum & subitue hostis adventus, & corum absentia, quos circummissos diximus, quorum nullus apparebat, nullus sentiebatur elamor, tantum iis, terroris incussit, ut magis de suga, quam de pugna cogitantes. pudori salutem anteponerent. Clivus, in quo castra polita erant. & oppidum proximum dissipatos suga servavit. Nicolaus quoque. cum rem desperatam ac profligatam cerneret, tentatis omnibus, quæ ad bello clarum ducem præstare æquum erat, saluti & ipse consuluit. Hi vero, quos a tergo missos diximus, cum per exploratores, quos præmiserant, accepissent suos jam susos, & in fugam versos, nec jam prælium instaurari poste, antequam in hostis conspectum venissent, qua venerant, ad Nicolaum reverterunt. Non destiterunt tamen, qui à Rege mittebantur, cocptumque iter persecuti, sese cum Nicolao conjunxerunt. Quibus copiis audus, qui adhuc Francisco parebant, populos vexare rurfus coepit.

Dum hæc in Piceno aguntur, Rex Adriam, atque inde ad Civitatem Apenninam profedus, Theramitanæ arcis cura non abjeda, Raymondum Buillum præslantem virum, cum iis, quibus præerat copiis, ad eam arcem obsidendam ire justit; cæterisque copiis in hyberna, in loca circumjeda dimissis, iple

Neapolim rediit. Raymundus Theramum, uti justus erat, profedus, atque ab oppidanis in urbem haud cundanter receptus, an te omnia, quo omnem auxilii spem obsessis admeret, arceia iplam circumvallavit, non ab interiori modo,, verum ab exteriori quoque urbis parte haud modice latitudinis folla perduda, præsidiaque circa eam, ubicamque opus esse videbatur, disposuit, quæ neque egredi quemquam, ingredive, neque ullum commestuum genus inferti paterentur, tentatis interim frustra czeteris artibus, si qua expugnari ipsa arx posse: sed erat & naturali 'situ, & opere permunita, atque ided nec vi, nec operibus expugnabilis. Per hunc modum supra duos menses circumsessi, ad extremum, cogente famis metu, cum auxilium desperarent, quod a se tam diu nequicquam expectatum viderant, Raymundo arcem dediderunt, salutem suam, ac fortunarum pacti. Qua recepta, præsidioque valido firmata, Raymundus Adriam copias reduxit, atque ibi hyemis reliquum quievit. Ut autem ad rem Genuensem redeam, Rege Truentum amnem transgresso, per Apennini juga, qua iter est Nursiam, primo in Hetruriam, atque inde Genuam pervasi, prius Raphaele Adurnio, qui tum princeps Genuensem Remp. obtinebat, iis de rebus, quas egeram, literis certiore facto. Quibus ille cognitis, Joannem Federicum, qui se Regis amicum profitebatur ( quanquam multis amicorum dissua+ dentibus) Neapolim confestim ad Regem misit. Cui cum mandata exposuisset, ei, uti legatos Genuam mitteret, persuast. Satisfacturos ei reliqua Genuenses, maxime Raphaelis Ducis opera, qui pacem amicitiamque ejus vehementer expeteret. In id a Rege delecti Caraffellus Caraffa, ac Joannes Tudiscus cum mandatis Genuam profecti sunt : cumque de pace agere coepissent, atque in id potissimum instarent, ut Regis dignitati auque honori in primis consulereur, multa proposuerunt, & illud ante omnia, ut Genuenses in ejus turris fastigio, quæ Prætoriæ domui cohærebat, figna Regia, uti antea, diebus festis tollerent. Quod cum non reciperetur a Genuensibus, cogitandam allam quampiam Regis placandi rationem duxerunt. Quod cum Neapoli, ubi Rex esset, melius sieri posse visum esset, Baptista Goanus Jurisconsultus, ac Baptista Lomelinus, vir integritatis ac prudentiæ laude clarus, legati ad Regem jam multo ante designati, ut diximus, una cum Regiis Legatis longis navibus invedi, prospera navigatione, Puteolos pervenerunt. Quibus ipse comes datus sum, ut essem, qui pro Republica nostra, que de pare ellent conficienda,

literis proderem. Erat tum forte Rex haud procul venandi flui dio prosectus, qui, ut audivit legatos adventasse, lætus eo nuntio, manere cos Puteolis justit, donec Neapolim reverteretur, præmissis interim, qui illis domum & leutia præpararent. Quæ postquam parata esse cognovit ( ipse enim alia via prazietat ) Legati Neapolim accersiti sunt, prosectique in arcem Regiati, comiter ac benigne a Rege suscepti sunt, eoque dummant salutato, ac magnificis verbis ornato, nihil aliud eo die egerunt. Post de pace agi coeptum, in quo aliquandin de conditionibus disceptatum est, in eo maxime, quod ad resarciendum Regium decus pertinebat, contentio vehemens. Multa siquidem in id & Rege postulata sunt. Quæ cum Legati recusarent, pax haudquaquam sutura videbatur. Ad posstremum postulatum est, uti Genuenses pateram auream (ubi Regis pacem vellent) quotannis dono darent, de conditionibus cateris facile conventurum. Quod cum Legati renuerent, dicerentque, se injussu Civitatis id pacifici non posse ( re suspensa ), missus est ab iis cum mandatis, qui, quidnam fieri Genuensibus placeret, sciscitaretur. Ea vero res magnas rursus Civitati curas injecit, ex altera parte pacis commoda, ex altera gloriæ jacturam æstimanti. Demum frequenți Senatu coacto, publicæ quieti consulentes eam conditionem ( quum quidem pax haud aliter impetrari posset ) recipiendam esse censuerunt. Quod postquam Legatis renuntiatum est ( abjectis cæteris disceptationibus ) pax in hæc verba convenit. Pax, atque amicitia cum Alphonso Rege Genuensibus firma, perpetuaque posthac esto, bello ablata repetendi nemini partium jus competito; nec Regis hostes Genuensis populi, nec Rex Genuensium hostes recipito, ullove commeatu adjuvato. Sr quando fato aliquo bellum rursus inter eos exoriri contigerit, utriusque ditionis homines, qui in alterius oppidis negocientur, agantve, corum bona tuta, liberaque finito, corumque exportandorum potestas esto. Ad haec neque Rex Genuenlibus, neque Regi Genuenses, etiam si justi belli causa intercesserit, nis primum denuntiatione facta, bellum inferunto. Jura, ac privilegia ultro, citroque concessa utraque pars religiosissime servato; Genuenses videlicet, quas Regis civitatibus, ante Philippe. dominatum; Rex, quæ Genuensibus Neapolitani Reges ad Ladislai supremum diem concessissent: coemendi, atque exportandi frumenti, cæterarumque frugum ex alternis oppidis, quæ in alte-. zius partis potellatem devenissent, facultatem utraque pars permittito. In iis oppidis, quæ in alterius partis potestatem devenissent, in quibus pars altera juris aliquid habere prætenderet; utraque pars jus sium teneto. Nec tamen, si qua eorum oppidorum oppidani ipsi voluntate dederent, ea recipi sas esto. Posseram auream dono danto, ac Neapolim mittunto. Hæc, ita (ut conscripta erant) in Regis conspectu recitata sunt, qui tum ex gravi morbo convalescere cœperat. Quibus peractis, cum & Rex ipse, & Legati in ea verba jurassent, continuo inde discessimest, cum bona Regis venía, Genuam reyersi sunt, atque, ut quæ egissent, a Senatu Genuensi rata haberentur, persecerunt.

Ea vero æstate, quæ secuta est, Alphonsus ad Populi sontem, haud procul a Theano profectus est, eo quidem consilio, ut, convocatis eo quamprimum copiis, in Picenum reverteretur, Pontificis Maximi rogatu, qui Franciscum Sfortiam ex ea Provincia prorsus pelli, ut sibi libera, & quieta possessio relinqueretur, optabat. Intelligebat enim fore, ut Franciscus, quæ sibi erepta fuerant, oppida brevi recepturus foret, nisi ejus conatibus confestim obviam iretur. Namque Franciscus tum Regis discessu, tum Nicolai clade elatus, jam utique copiis superior prædabundus per Picenum libere vagabatur, multosque metu Populos ad deditionem compellebat. Ad hunc fontem, quem diximus, cuncli Regni proceres, qui Regem cum copiis sequi decrevissent, convenire justi sunt. In queis venit Antonius, paterna stirpe Centilia, materna Vintimillius, cum equitibus trecentis, de quo ut aliquid disseram, me in præsentia locus admonet. Namque hic eo ipso tempore, quo Rex Neapolitano bello occupatus erat, Calabris, Brutiisque, quos nunc uno nomine Calabros appellant, conflata ex privatis facultatibus fatis grandi pecunia, universam eam Provinciam debellandam recepit, brevique majore ejus parte in ditionem Regis redacta, multam laudem promeruit. Ac demum Consentinos, atque alios plerosque finitimos Populos Regis imperio parere, ac præsidia admittere in oppida coegit. Is vero paucis post diebus, quam ad Regem est prosectus, cum clam accusatus esset, in cujusdam ex aulæ Principibus necem, qui erat Regi carissimus, conspirasse, monitus, ut Regiæ iræ cederet ( rem palam esse ) nocu cum paucia suorum, ne multitudo consilium proderet, neque die, neque noce itinere intermisso, Catantianum ditionis suæ oppidum se recepit. Quod ubi in castris

mane compertum est, admiratus Rex illius factum peregre tulit. Idque haud ferendum ratus, Neapolim quamprimum reverti statuit, ac Lupum Urreum, Ursinum, Gartiam, Cabanellum, præflantes viros, cum copiis in Picenam expeditionem mittere, qui cum Raimundo Buillo ( qui jam ad flumen Humanum ultra Adriam progressus, copias coegerat, Regis adventum opperiens ) le conjungerent , ac pro Pontitice uno consensu bellum gererent. Quibus digressus, ipse Neapolim cum reliquis copiis paucis post diebus reversus est, eo consilio, ut si Antonius Centilia, de quo diximus, ad se non accederet, & contumax esse pergeret, ipse adversus eum copias duceret. Lupus Urlinus, & Gartias, fimul atque ad Rainundum pervenerunt, fese una cum eo itineri commiserunt; cum jam in Picenum transgressuri essent, Raimundus per exploratores, quos in diversa loca miserat, certior sactus est, Franciscum Picininum ad montem Ulmum ab hostibus superatum, captumque esse. Quo nuntio, ut par erat, omnes perturbati, haud longius progredi deliberarunt, quod hossem præter eas copias, quibus haud dubie tum superior erat, etiam ob recentem victoriam nihil non serociorem factum ( id quod verisimile erat ) existimabant: quorum adventu cognito Franciscus, consestim post sulos hostes ad Truentum amnem, instructo agmine, adventavit, eo consilio, ut vel tranfeuntes arceret, vel jam transgressos invaderet, vel fi mulii apparerent holles, in propinguos Regni fines populabundus exercitum traiiceret. Cæterum nullis repertis hostibus, cum insuper loca Piceno opposita validis præsidis firmata circumspiceret, procedere ulterius destitit, quaque venerat via, rediit. Qua re cognita ductores Regii, retrocedendum arbitrati, in loca circumiecta diverterunt. Inter hæc Alphonsus Neapolim reversus, de indu-Aria expectabat, ne quid per iram facere videretur, uti Antonius, omissis cæteris consilirs, ad se purgandum accederet. Verum seve indignatione quadam animi succensus, sive qua alia causa ad Regem proficisci recusavit. Quin etiam ditionis suze oppida, que partim erant dotalia, partim a Rege acceperat, raptim munire, frumenta convehere, prælidia imponere, arma, ac milites comparare compit, nec quicquam omnino prætermittebat, quod ad ea tuenda pertineret. Quibus quamquam magnopere Rex offendebatur, nulloque modo committendum censebat, ut illius exemplo (ubi tantum scelus impune serret ) idem carteri auderent, quorum essent ingenia leviera, & ad res novandas propensa, vehementies

tamen offenlus est literis quibusdam ad se, ac Ferdinandum silium, paulo acerbius ( ut ferebatur ) scriptis. Quibus literis constituisse videbatur, quæ sua ipsius pecunia, suisque multis laboribus, ac periculis adeptus esset, quæye teneret, armis tueri, nec ea, se vivo, sibi a quoquam eripi passurum. Ferebatur quoque finitimos Regni proceres solicitare. Quo sactum est, ut Rex haud per vicarium eam expeditionem sibi suscipiendam slatuerit. Itaque admodum parva peditum manu, atque equitum celeriter comparata, in Brutios iter arripuit. Quod poliquam vulgatum est, eos, qui Antonio clam favebant, metus ingens cepit, atque a proposito abscedere coegit. Alphonsus in Brutios profectus, primo Luceronum oppidum, quod ab Antonio tenebatur, petiit, caltrisque politis, oppidanos metu consternatos, antequam oppugnare coepisset ( neque enim vim ejus experiri sustinuerunt) ad deditionem compulit. Deinde ad Roccam Bernardam ( quam vocant ) continuo itum est, in quo castello expugnando aliquantum laboris fuit, castellanis, atque iis, quos præsidio miserat, ob naturalem situm, audacius repugnantibus. Cumque obsidionem paucis aliquot diebus tolerassent, ad postremum, desperato auxilio, ad eum diem frustra expediato, & ipsi deditionem secerunt. Rex inde continuato itinere Bellicastrum movit, idque, nullo resistente, statim cepit. A Bellicastro Crotonem duxit, ut ipsam belli arcem oppugnaret. Qua urbe Antonio adempta, reliquum bellum facile futurum intelligebat. Hæc urbs Croto aliquanto procul ab arce sita est, quæ olim in Calabris florentissima duodecim millia passiuum in circuitu habuisse traditur, parva nunc quidem, nec cultoribus admodum frequens. Sed quoniam mari vicina erat, unde a Venetis commode Antonio summitti auxilium poterat, hoc major aliquanto ejus urbis expugnandæ cura Regem incesserat. Atqui huc Antonius militum suorum robur miserat: urbisque ipsus custodiam quibusdam ex iis, quos sibi fideliores existimabat, demandaverat. Ipse Catantianum, quod oppidum longe situ munitius erat, atque opulentius, cum uxore, ac liberis, omnique pretiosa supellectile se receperat. Qui, ut audivit Regem tot jam oppidis sibi, prope una excursione, ereptis, Crotonem petisse, nec finitimorum quemquam pro se arma sumere, ex iis, quos fibi adfuturos putarat, conturbari vehementer coepit, atque, quod hujusmodi consilium cepisset, in primis dolere & angi. Persitit nihilominus in propolito, venia (ut videbatur) despetata. Quod Aa 2

autem unum poterat, Crotoniates occulte per literas, ac nuntios, item præsidiarios milites hortabatur, ut sorti animo obsidionem ferrent. Id vero ( quantum conjectari potuit ) eum sesellit de resistendo ab initio cogitantem, quod Regem per vicarium adversus se bellum gesturum putaverat. Cui quidem ( quisquis is esset suturus ) resistere se posse considebat; quoniam multi in regio exercitu futuri essent, qui haud illum fortunis eversum vel-ient: fore etiam aliquos e finitimis sperarat, qui, absente Rege, arma corripere auderent, quos præsentis metus, ac majestas deterreret. Ad Crotonem Rex sub urbem castra posuit. Quo viso oppidani, subito in muris armati apparuerunt, atque in stationes distributi, alias partes alii tuebantur: levia dehino prælia quotidie fere funt fieri coepta. Antonius interim undique opem, sed nequicquam implorare. Cum autem res ad obsidionem spectare videretur ( erat enim oppidum situ, ac moenibus permunitum, & oppidani præterea ad oblistendum parati) Rex, quo eos, majore metu incusso, ad deditionem cogeret, tormenta ænea Ncapoli, missis triremibus, advehi imperavit. Interim colloquendi cum hostibus occasione data, tentare clam coepit, si qua arte, aut consilio urbe ipsa potiri posset. Erat in ea Bartolus Cerefarius patria Surrentinus, cæterum per uxorem, quam ibi ceperat, civis Crotonias factus, quem Antonius, illi fidens, urbi præfecerat, qui cum se, ob id meritum, grandem a Rege gratiam promereri sciret, communicato cum paucis suorum consilio, Regios noclu scalis clam in urbem accepit. Quod simul ac oppidani, & externi milites sensere, cum primum arma corripuisfent, ad Regis adventum, animis fractis, errati veniam, armis politis, petentes, atque in Antonium culpam conserentes, Regi portas confessim aperuerunt, quibus pro sua clementia facile ignovit. Atque ita urbs præter arcem recepta est. Post hæc arx tentari, atque oppugnari ccepta. Verum enimvero tormenta, fine quibus parum profici poterat ( ob naturalem situm, præsidiumque, quod intus erat, validum) nondum convecta fuerant, quæ quidem longo maris, terrarumque flexu agi oportebat. Quibus advectis, atque arci oppolitis, in majorem solicitudinem, metumque hostes inciderunt. Dum autem aliquando acrius pugnaretur, Petrus Carbo, quem multis beneficiis sibi obstrictum Antonius arci præposuerat, sagitta idus est. Cumque ob id medicum e Regiis castris requireret, rogatus Rex ad cum ire permisit Salvatorem medicum, qui vulnus curaret, simul qui pollicitan-

citando eum ad arcis deditionem alliceret. Cui cum tandem id persuasisset, nullo prope tormentorum usu arx recepta est. Quod postquam Antonio renunciatum est, omnem prorsus spem rerum fuarum abjecit. Nam si quid opis sperare supero mari poterat, eam sibi viam penitus obstrusam videbat. Quod unum reliquum erat, Catantianum, qua minus erat natura tutum, munimenti operibus supplebat. Est vero id oppidum in monte situm, undique acclivi, atque arduo, præterquam ab una parte, qua facilior alitus erat, quo in loco arx de industria extructa suerat. At vero Alphonsus, Crotoniensi arce in potestatem redacta, eaque valido præsidio sirmata, Catantianum copias duxit, situque oppidi perspecto, sub montem castris positis, tormentisque ad eam partem, quam infirmiorem ostendimus, objectis, obsidere oppidum cœpit. Antoniani per adversum montem primo occursantes, tumultuosius deiicere Regios conati sunt. Cæterum eorum conatus frustra suerunt. Crebra tamen prælia, quamquam levia, per singulos dies conserebantur. Sed in dies minus spei obsessi habe-bant, cum Regem ipsum præsentem intuerentur, qui, niss expugnato oppido, haud discessurus inde videretur; se vero, etiam si aliquandiu obsisterent, obsidionemque protraherent, omni tamen propinqui, & externi auxilii spe destitutos, quod neque Venetos, neque alios Principes, vicinosve Populos ad eam diem precibus movere potuissent, in Regis potestatem necessario perventuros esse. Quæ cum animo reputaret Antonius, quam prius spem in armis reposuerat, eam totam in Regis humanitatem, ac misericordiam contulit, maxime cum & oppidanos, & milites, quos mercede conduxerat, timidiores factos videret. Movebat quoque eum vehementius suorum periculum, in quos verebatur, ne Rex per iram, capto oppido, gravius animadverteret. Angebatur etiam amissione fortunarum, quas omnes in eum locum, ut diximus, congesserat. Simul cogitabat oppidum ipsum ut maxime ab aperta vi tutus esset, at certe a longa obsidione, ac fame adversus Regem tutum esse non posse; sibi vero tum spem nullam veniæ apud Regem iratum fore. Hæc, inquam, animo reputans, mittere statuit, qui Regi significaret, cupere se cum eo, si ita placeret, side accepta, colloqui. Qui prosectus in castra, protinus a Rege repulsus est, affirmante non passurum Antonium ad se ire, nisi se ille, suaque omnia suo arbitrio, ac potestati permitteret. Ex quo rursus Antonius in graviores curas incidit. Posshac uno e Regiis sacerdotibus ad eum profici-

sci permisso, quorumdam precibus, quos ejus calamitas moverat, cum ex eo cognovisset, srustra a se tentari careta consilia, Regis immutabilem sententiam esse, adire Regem, seque ejus voluntati, arbitrioque permittere, & quo magis illum ad misericordiam flecteret, uxorem una secum ( quod muliebris se xus ad movendos animos efficacior est ) ducere, nec ultimum cafum expediare constituit. Profestus igitur cum uxore, in castra ad Regis tabernaculum (cunclis rei eventum expectantibus), ut ad Regem venit, supplex veniam orans, ad pedes ejus procubalt. Uxor quoque genibus advoluta, effusis lacrymis, pro viri salute orare vehementius coepit. Qua calamitatis specie Rex commotus, illi vitam concessit. Catantiano, ac Trupia, quæ oppida in illius potestate adhuc erant, cedere imperavit, supellectileque omni, quam Catantiani haberent, exportari permissa, eum cum uxore, atque omni familia Neapolim abire. Quæ cum obedienter fecisset, Antonius, missis, qui Trupiam Regi traderent, cum suis Neapo-

lim profedus est.

Cæterum Alphonsus, recepto oppido, arceque præsidio firmata, Consentiam cum copiis sese contulit eo consilio, ut Joannem Nuceum, cujus maxime suasu Antonius adverfus eum contumax fuerat, qui & iple Regis imperium perunaciter detrectaverat, cum ab co sæpius in castra accersitus esset, in eadem adhuc contumacia perseverantem opprimeret. Is vero Rendam oppidum, ac tria præterea castella, quæ a Rege dono acceperat, tenebat. Cumque Consentiam pervenisset, Americum Capacii comitem Rendam, qui locus haud procul quatuor millibus passum inde aberat, cum parte equitatus primum misit. Isque ad mille passus a Renda castra secit. Ea nocte, quæ insecuta est, nonnulli oppidani Joanni ob acceptas injurias insensi noctu clam ad Regem profecti, renuntiare oppidanos partim officio, ac Regiæ majestatis reverentia, partim ob acceptas a Joanne injurias paratos esse, si majores copias eo mitteret, oppidum dedere. Quapropter Rex Franciscum Siscarum, cujus viri virtutem egregiam prioribus bellis agnoverat, postridie cum peditibus mille eodem justit contendere. Quæ cum Joannes animadverteret, priusquam vim experiretur, hortantibus amicis, quanquam ægre, relicta arce, adeundi Regis confilium cepit, sese ejus arbitrio, ac potessati submissurus. Qui cum vitæ dissidens, atque anxius produceretur ad Regem, qui receptæ arcis adhuc ignarus, cum reliquis copiis Rendan versus iter ingredi coeperat, Francifeum Barbavariam, Philippi legatum, virum omatissimum, per eos dies ad Regem profecum, sorte obvium habuit, qui hominis fortunam miseratus, quod erat gentis suze, sili a Rege virum impetravit. Caeterum mulciatus omnibus, quae tenebat, opposidis, noto practerea Regno excedere justis est. Qui post moratem Philippi, ad quem se receperat, Franciscum Ssortiam, qui postea Mediolanense imperium sibi armis vendicavit, secutus, cum Alexandriam urbem sidei suze commissam Ludovico Sabaudize Duci proderet, ad postremum in laqueum, quem per Alphonsi clementiam essugerat, incidit. Ea vero expeditio quarto

pollquam coepta fuerat mense finita est.

Post hæc Josias unus e Regni proceribus, qui aliquot oppida in iplo Regni aditu tenebat, cum Adriam urbem, que majorum fuorum olim fuerat, per proditionem recipere tentasset, nec nes sibi ex sententia successisset, isque postea Francisci Sfortiæ espiis adiutus, Adriam subito, atque improviso petiisset, ea quoque oppugnatione scultra tentata, in propinqua fuæ ditionis oppida se recepit. Hæc autem per hypmem ab co tentata, quo anni tempore Regiæ copiæ in hybenna concesserant, nec cogi facile poterant. Est enim omnis ea Regio, propter Apennini juga, perpetuis nivibus, sed præcipue iis temporibus, immersa, quæ in illam sævium, frigoribus, cælique intemperie, vix incolis, atque affuetis tolerabilis. Itaque incunte vere, Urlinus, quem lupra memoravimus, copiis omnibus ex hybernis evocatis, quibus eum Rex præfecerat, Bozara Jolize castellum petiit, idque oppugnare (castris haud procul inde positis) aggressus est. Quod ubi Josias agnovit, coactis gaptim Francisci equitibus, & ques potuit, e popularibus suis, castra improviso adortus, Regios sudit, sugavitque. Qua re audita Alphonius, rem haudquaquam negligendam arbitrams, ne Lolias majores Francisci copias in Regni sines illiceret, simul ut Civitellam, quod oppidum haud procul a Truento amne fium adhuc Francisco parchat, natura quidem, & opene munitum, in potestatem aedigeret, eo cum copiis proficisci statuit: comparatisque releriter, quibus opus erat, ad urbem Thetim constitit. Cujus adventu cognito, Josias conterritus, maxime quod a Francisco per id tempenis mon: multum juvari poterat, propter Pontificis Maximi, ac Philippi copias Picenum agrum vexantes, Regi reconciliari per amices curavit. Cum autem (reconciliatione facta) equites, ii, quos Erancifous ad eum milena., Truennum amnem

peterent, inde in Picenum transgressuri, in Regium equitatum ignari inciderunt, a quo profligati, magnaque ex parte capti sunt. Rex subinde, ab Aterno amne motis castris, adversus Truentum flumen profectus est, eo consilio, ut Civitellæ bellum inserret: Quod ubi Patriarchæ nuntiatum est, qui pro Pontifice adhuc adversus Franciscum bellum gerebat, consessim ad eum prosecus; oravit, ut copiarum partem in Picenum mitteret, ad belli reliquias persequendas. Cui cum assensus esset, Joannem Vintimillium, cujus opera fideli ac forti superioribus bellis usus suerat ( quem in Acarnaniam Provinciam profectum, ut Carolo genero Acamaniæ Principi, per id temporis a Turcis obsesso opitularenir, suscepta expeditione, revocarat) Patriarcha discello, proficisci justit. Post cujus discessionem, cum ipse in iis locis permaneret, Civitella, dedentibus oppidanis, præter arcem, recepta est. Quæ quidem ex omnibus Regni oppidis novissima fuit, quæ in Regis potestatem pervenerit. Subinde Alphonsus arcis oblidione (erat enim munitissima & situ, & opere, diuque obsidionem latura videbatur) Raymundo Buillo delegata: missoque Berengario Harilio cum parte equitatus ad Joannem Vintimillium, ipse Neapolim rediit. Raymundus ante omnia. arcis oppugnatione tentata, cum nihil proficeret, tantum ne quis ingredi, egredive, aut commeatus quicquam importare posset, attentissima cura providebat. Cujus rei tædio affecti, qui arcem tuebantur, præsertim expediato nequicquam a Francisco tot diebus auxilio, deditionem fecerunt. Qua recepta, ac præsidjo sirmata, Raymundus Adriam copias reduxit. Et jam Patriarcha. post profestum ad se Joannem Vintimillium, Ausidum oppidum, quod ab eo oblidebatur, percullis majore metu oppidanis propter auctas hostium vires, in deditionem acceperat. Quoque viri ejus opera fortiori uteretur, eum Pontificis justu, copiis omnibus præfecit. Post id Joannes Patriarchæ consensu, motis castris, ad Ripam Transentam (id est nomen oppido), nullo hostium obviam facto, duxit. Atque inde digressus, inter Rotilium, ac Solitem oppida callra fecit, composito usque agmine iter saciens, quasti hostis in conspectu soret. Eo autem eo consilio profectus est, ut experiretur, an posset, eluso hoste, ad Philippi copias, queis præerat Italianus Furlanus, aut ipse Italianus ad se transire, uti conjunctis copiis Franciscum aggrederentur, cui singuli pares esse non possent. Quam rem Franciscus conjectura suspicatus, media protinus loca de industria occupabat, eorumque conatus, quocum-

que movebant, frustrabatur. Sextis castris cum sub Montem Eripetum consedisset, Sancti Victoris oppidum, cum castellis plerisque sinitimis, Pontificis Maximi nomine in deditionem absque certamine recepit. Cæterum cum intueretur, fruilra a se tentari ad altera castra aditum, propter Francisci vigilantiam, converso itinere, ad Ripam Transentam retrocedere cum exercitu (id consilium Patriarcha approbante) constituit, eo animo, ut per montana, procul ab hoste, ad Italianum evaderet. Cumque ibi castra metatus esset, Campeselonites, ac Tedonates, qui Romani Pontificis imperium pertinacius detrecabant, expugnavit, ac diripuit, quominus finitimi, injecto metu, resisterent. Cumque ei nuntiatum esset, Franciscum cum omnibus copiis eo dimicandi animo contendere, castra diligenter muniit (dimissis paulo longius a castris speculatoribus, per quos ejus adventum certo cognosceret), ne imparatos offenderet. Cærerum vanus is rumor fuit. Itaque inde movit, octavisque castris Ausidum reversus est: indeque sostridie ad Truentum amnem movit : castrisque in fluminis ripa positis, substitit. Franciscus autem, ut hostes retrocelsisse agnovit, nihilominus tamen in suscepto consilio permansit, ut scilicet inter bina castra medius sederet, neutram partem insequens, sed tantum id agens, ut neutri alteri conjungi possent. Re ad confilium perlata, cum quidem, quanam via cum copiis ad Italianum tutius perveniri posset, consultaretur, variabant Du-Aorum sententiæ. Alii namque peditatus, & equitatus slorem, triremibus Regiis, quæ inde hand longe aberant (inutiliore turba, atque impedimentis reliciis) traducendum censebant, quoniam parvo maris tractu ab Italiano distarent; atque ita absque periculo jungi posse. Aliis sub urbem Firmum ipsum equitatus, ac peditatus robur, instructo agmine, agi placebat. Verum hoc consilium haudquaquam tutum videbatur, primum quod Alexander Francisci frater, eorum per exploratores itinere cognito, qui DCCC, equitibus præerant, facile vexare agmen a tergo poterat, atque eoulque pugnando, lacessendoque distinere hostem, quoad Franciscus cum reliquis copiis accurrens medios opprimeret, terrorem noche augente, a fronte, simul & a tergo circumventos, præsertim cum hostibus copiarum numero longe impares suturi essent. Quibus, quando fortunæ etiam benignitate id contigislet, ut absque detrimento, nullo reperto hoste, conjungerentur, quemnam equitum usum fore præsertim cum hostibus copiarum numero longe superioribus, sine tentoriis, sine ministris, sine sercinis.

cinis. Joannis vero confilium fuit, ut itinere longiore, cæterum codem tutiore, per Apennini montana exercitus duceretur. Posse enim ea cum impedimentis, atque omni exercitu, (invitis hostibus) tuto evadi: cujus confilium cum plures approbassent. Asculum versus perrexit, atque inde per Apenninum colle transmisso, quem Sibyllæ accolæ appellant, in campis Nursiæ, late patenti planitie, consedit, atque inde continuato itinere in Fulginatem contendit, cujus profedionem cum haud amplius a se impediri posse Franciscus agnosceret, qui hostes abeundi consilio retrocessisse existimarat, consilii poenitens, quod prælii fortunam non tentasset, e Piceno excedere, priusquam tantæ copiæ conjungerentur, decrevit, ne sibi postez, cum vellet, discedere integrum non esset, neve aut obsidionem pati (quod sibi turpe ad famam hominum ducebat), aut certe necessario depugnare cogeretur. At Joannes, Matelicam versus arrepto itinere, in Cinguli fines, quibus in locis Italianus cum copiis erat, profectus est, earumque etiam copiarum, quæ Philippi erant, dux factus, castra cum castris junxit. Deinde ad vicos, sub urbem Cingulum, perducto exercitu, eos una excursione cepit, ac diripuit. Inde ad Melonem ductis copiis, aliquot dies in ejus oppidi oblidione confumplit.

Ad postremum oppidani ( cum nulla spes auxilii esset ) salutem fram, & fortunarum pacti, in Pontificis potestatem venerunt. Missa deinde copiarum parte ad Sanctum Angelum, cum oppidani præter spem resisserent, admotis undique copiis, oppidum vi captum, atque in prædam militibus datum est. Posthæe Joannes, cum animadverteret Franciscum e Piceno in Urbinatem concessisse, & ea, quæ reliqua erant in ejus ditione Picentiuma oppida, propter naturales locorum situs, validaque præsidia iis impolita, oblidione magis, quam oppugnatione tentanda elle, instaretque vis hyemis, reverti statuit, atque exercitum in Regnum in hyberna reducere. Reliciis igitur Pontificis, ac Philippi copiis, adversus urbem Firmum, non amplius per montana, ut venerat, sed per plana iter cepit, ac non procul a Monte Sando eo die constitit. Cujus inopinato adventu oppidani conterriti, antequam vim experirentur, emissis confessim ad eum oratoribus, qui significarent, se Pontificis Maximi imperata protinus facere paratos esse, deditionem secerunt. Aliquot præteren ca-Rella circumjecta absque certamine recepta sunt. Inde ad Montem Altum profectus, ibi aliquist dies mansit. Interim Firmani,

conjuratione facta, spe propinqui auxilii, a Francisco desecerunt, (Alexandro fratre in arcem repulso), quo & magna equitatus pars una cum eo se recepit. Quod ubi Joanni nuntiatum est, subito cum omnibus copiis ad serendum oppidanis auxilium advolavit. Idem secere Pontisicis, ac Philippi copiæ, quæ in propinquo erant, uti ostendimus. Cum autem arx ejusmodi soret (quod superius demonstratum est), ut nec vi, nec machinis ullis, sed diutina obsidione tantum esset expugnabilis, præmunitis iis urbis partibus, qua ex arce in urbem descensus erat, iisque ab exteriori parte institutis, quæ obsidioni necessaria videbantur, ipse cum reliquis copiis, ut eas in hyberna dimitteret, in Re-

gni fines concessit.

Vix anno post Eugenius Pontisex certior factus, Franciscum Sfortiam suas, atque auxiliares copias cogere, ac Tudertum petere constituisse ( quod oppidum sexaginta millibus pasfuum Roma abest ), de illius adventu valde solicitus, accersenda a sociis auxilia censuit. Nam quod partem Tudertinorum sciebat Francisco in primis favere, in quos ille indulgentior fuerat, dum ea urbe potiretur, & propterea Franciscum haud temere id confilii cepisse suspicabatur ( is enim, præter Picenum, etiam in agro Romano oppida quædam occupaverat ) misit Ludovicum Patriarcham Legatum ad Regem. Isque Neapolim profectus, ac magnifice pro dignitate fusceptus, simul ac Regi adventus caulam expoluit, auxilium ab eo haud difficultet impe-Nec mora, Joannes Antonius Urlinus Taliacotius cum duobus millibus equitum ad Pontificem ire, seque cum illius copiis conjungere justus est. Interea Franciscus, coactis copiis, in agrum Tudertinum contendit, quo uno ferme tempore & Pontificis, & Regis copiæ convenerunt. Quo cognito Eugenius, Nicolaum Cardinalem Capuanum ( erat is in urbe gratiofus, ac potens), quod ejus fides nonnihil suspecta esset propter amicitiam, quæ illi cum Francisco erat, Roma amovendum curavit. Franciscus autem, ut per exploratores agnovit, Pontificis copias opinione sua ampliores esse, frustraque se, nec sine periculo, quod constituerat, iter persequi posse, mutato repente consilio, antequam in holtium confpedium veniret, in agrum Urbinatem rediit. Quo digresso, Pontificis, ac Regis copiæ in Picenum proficisci perrexerunt, ut ea oppida, quæ in Francisci side perstiterant, armis ad deditionem cogerent. Sed Eugenius, Francisci potentiam veritus, cum magnas ab to copias duci mintiatum el-Bb 2 let.

set, Thomam, unc Episcopum Bononiensem, qui illi in Pontificatu successit, hominem propter multarum rerum scientiam, atque eximias virtutes illi acceptissimum, Legatum ad Alphonsum miserat, qui majora auxilia postularet. Isque ad Regem prosedus, Cognoscis, inquit, Rex, ex Ludovico Legato Satis, ut arbitror, Pontificis res quo statu sint, quantoque in discrimine versentur. Expedatur in Tudertino Franciscus Sfortia hostis, magnis viribus contractis, quibus Eugenii copiæ haud possint oblistere. Sustulerunt animos adversarii ipso rumore adventus illius, ac fama. Nam, quo tempore Tudertum urbem tenebat, multos sibi cives, quo cæteros servire cogeret, benesiciis obligarat. Hi rerum novarum cupidi, ejus adventum avide præstolabantur, ut Eugenio non minus de civium side, quam de hostium vi laborandum sit. Missiti tu quidem Joannem Antonium Ursinum ad Pontificem cum copiis: cæterum quamquam is cat vir in armis præstans, & copias habet non aspernandas, tamen ad tantam vim hostis arcendam haud satis videtur. Est nobis res ut scis, cum hoste rei militaris peritissimo, ac vigilantissimo, ut haud temere cum eo congrediendum sit. Nam si quid sinistri ( quod Deus avertat ) Pontifici contingeret, non solum Tudertinus, sed etiam Picenus ager, qui tuis laboribus, ac periculis Pontifici reslitutus est, rucsus in hostilem potestatem recideret. Petit igitur a te Eugenius, oratque, ut, præter eas, quas adhac milisti copias, alias mittas, ne quæ nunc sunt, in gravius discrimen incidant. Quod ut facias, tua virtus, ac fides postulat. Majorem gloriam, aut stabiliorem consequi non potes, quam si Pontificis Maximi dignitatem, majestatemque perpetuo confervaris, atque auxeris. Ad ea Rex, id, quod ad hunc diem seci, post reditum nostrum in gratiam, quoad mihi vita suppetet, nec re, nec opera, nec auxilio tuendæ Pontificis autoritati sum desuturus, nec pro oppugnandis ejus adversariis ulla unquam perscula recusabo, neque committam, ut Pontisex merito de side mea queri possit. Equidem eo sum animo, ut non hoc Regnum modo, quod tantis laboribus, ac periculis meis sum adeptus, sed & cætera Regna, quæ mihi Pater hæreditaria reliquit, ruere potius, atque everti, quam sacrosandae potestatis jura sabefactari permittam. Misi ad Pontisicem Joannem Antonium Ursinum, arbitratus id auxilii in prælentia satis esse, præsertim cum mulla externa auxilia ad Franciscum prosecta accepissem. Qui certe, nisi majores copias habeat, non est adeo Pontifici sormidandus.

Expertus sum Piceno bello, quantum audeat. Sed non ob id tamen hæc a me dicuntur, ut eum contemni velim. Nihil enim tuto proste contemnitur, nec is quidem ejulmodi hostis est, ut sit contemendus ( multo enim & consilio valet, & rei militaris scientia); sed forti animo contra eumdum, atque audendum censeo. Quæ petit auxilia Pontifex, mittam. Quin etiam, si adventu meo opus fore cognovero, mihi ipse non parcam. Ab hoc sermone digressus, Raimundum Buillium cum mille equitibus, ac pari peditum numero ad Patriarcham in Picenum ire per Aprutinos, quibus in locis copias habebat, imperavit. Qui, Truentio amne trajecto, in Picenum quamprimum profectus, ad urbem Auximum cum Jacobo Caviano, uno e copiarum Ductoribus, qui Pontifici merebant, se conjunxit. Franciscus interea in Urbinatem transgressus, Fossumbrunum divertit, ibique constitit, eo videlice consilio, ut transitum impediret, metumque transire cogitantibus inferret, quominus uterque exercitus jungi posset. Namque Raimundus, ac Jacobus per loca mari propinquiora agmen ducebant. Patriarcha vero unius diei iter, aut eo amplius, procul ab eis' cum reliquis copiis per loca superiora iter faciebat. Cumque ei renuntiatum esset Franciscum ad Fossumbrunum subslitisse, nec longo spatio a se abesse Raimundum, paulum remorari iter, sensimque progredi, donec coire in unum possent, mandavit, uti ope mutua imminens periculum declinarent. Qua re cognita Franciscus, ne suos temere periculo obiiceret, se continuit. Raimundus vero, ac Jacobus, temperato itinere, una cum Patriarcha inter Fossumbrunum, ac Fanum eodem die pervenerunt. Postridie mane Legati justu convocatis omnibus copiarum Ductoribus, ut quid agendum esset consultaretur, Georgius Nurius Philippi Legatus, jam multo ante in castra prosectus, liberius loquendi, quæ vellet, petita venia, detulit Italianum Phiippo de proditione suspedium esse, seque eam rem compertam habere, proin placere libi, ac velle, uti is vincus in custodiam detur. Cumque, mirantibus omnibus, Legatus quæsisset, cur tam diu in castra a Philippo prosectus, eam rem silentio suppressisset, respondit, Philippum mandasse, ne quam ejus rei mentionem faceret, donec Raimundus cum Regiis copiis in castra pervenisset, veritus, ne qui in castris essent, qui illius voluntati adversarentur. Ubi hæc dixit, repugnante nemine, Italianus comprehensus, ac Dominico Malatelta in cultodiam traditus est, triduoque post tormentis, criminis confessione expressa, apud Roccam Contratam

securi percussus est. Posthæc Legatus, motis inde castris, Montern Fabrum (id enim nomen est oppido), quod ab hose tenebatur, contendit, idque, admotis undique copiis, primo adventu cepit, plerisque aliquot castellis, atque oppidis circumjedis, quæ Federico Urbinatum Principi parebant, partim expugnatis, partim in deditionem acceptis. At Franciscus, cum sele copiarum numero hostibus imparem sciret, per montana exercitum ducebat aliquanto procul ab hostibus de industria observans, si qua bene gerendæ rei occasio sese offerret. Legatus contra copiis fretus, pet plana ductabat, & nulquam resistente, aut obvio hoste, Urbinatem agrum populabundus vastabat, Cæterum appropinquante hyeme, Pontificis copiæ paulatim dilabi coeperunt, præsertim accedente, exhaultis jam agris, pabuli, ac rerum necessariarum inopia. Interim a Florentinis, ac Venetis ad duo millia equitum ad Franciscum auxilium pollulantem venerunt. Quibus copiis auclus, non amplius per montana, ut prius, sed per patentes campos exercitum ducere,

pugnandique potestatem hostibus facere coepit.

Cum hic effet rerum flatus, Alphonfus Hispanus, quo interprete erat Legatus usus pace cum Rege sacienda, in castris relidus, cum copiis trans Pisaurum amnem profectus est. Quod ubi Franciscus agnovit, motis propere castris, eo contendit, & a contraria fluminis parte castra secit. Aquandi potestas, propter fluminis opportunitatem, utrisque erat. Sed cum triduo post Alphonsum, motis castris, Tanleturn Sigismundi castellum, mille inde passibus in colle situm, duxisse animadverteret, & ipse ad alterum castellum, in eodem colle ex adverso situm, haud cunctanter contendit. Nec plus mille passus castra a castris aberant. Erat autem id castellum Urbinatis Principis. Indeque misso, militari more, provocationis signo, hostes in posterum diem ad pugnam provocavit. Cæterum Legato absente, qui ad Montem Piorem secesserat, responsum est ab Alphonfo, Legati injustu prælium committi non licere, ejus absentis voluntatem sciri opus esse, qua cognita, postridie mane se illi responsurum; nec tamen provocationis signum hosti remisit. Quod cum Legato non placuisset, ne tantas Pontificis, Regisque copias fortunæ committeret, mittereturque postridie, qui id Francisco renuntiaret, animadversum est e castris hostem movere cospisse. Quapropter, sumptis propere armis, ad angustias saltus, qui medius inter utraque castra intererat, ne transgressus hostis castra invaderet, haud segniter processere. Vixque ad saltus ingressum erat perventum, cum ibidem hostis affuit. Cumque eo loco ob

e .

angultias haud facile universus exercitus sele explicare posset. holibus conatu magno perrumpere adnitentibus, ingens in eo certamen fuit. Cumque aliquantum pugnatum esset, ac frustra sese niti Franciscus animadverteret, receptui cani justit. Quo viso. & Pentificis copie eo saltu, præsidio insesso, sese in castra receperunt. Triduo post Franciscus, motis inde castris, Montem Aureum, Sigismundi castellum, petiit, idque, alterumque ei proximum haud multo militum labore expugnavit. Subinde Gradariam contendit, ( & hoc quoque Sigismundi oppidum erat), idque quoniam, præter naturalem situm, præsidio imposito vi capi non poterat oblidere coepit, magnamque hyemis partem in ea obsidione consumsit. Per id temporis Philippi exercitus ad Casalem juxta flumen Padum, Duce Micheleto Cottiniola, a Venetis prælio fusus, castrisque exutus est, magno numero equitum, peditumque capto. Cujus cladis causa, copias e Piceno revocare, atque insuper auxilia postulare Philippo necesse suit. Sed tum primum eas dumtaxat copias, quæ sub Italiano Furlano stipendia fecerant, poposcit. Qua re cognita Legatus, de Pontificis voluntate confestim eas Georgio Nurio, Mediolanum ut perduceret, concessit. Ac ne quid incommodi in itinere acciperet, præsertim a Faventini Principis fratre, qui sub Florentinis merebat, ad Bagnacavallum, in Flaminia oppidum, universum exerchum ipsis copiis præsidio ire jussit; quo reverso, cum præter ipsum equitatum ad Philippum prosectum, Rubertus Montarboteus, atque alii plerique copiarum Ductores abessent a castris; Legatus, quo tutiore loco esset, in Sigismundi agrum haud procul a Gradaria, quod adhuc a Francisco obsidebatur, imbelli multitudine prius in circumjecta oppida dimifsa, quo major iis necessariarum rerum copia suppeteret, se recepit: ibique castris positis, invitante propinquitate, pene per singulos dies prælia invicem gerebantur, non tamen, ut in univerfum certamen veniretur.

In hoc rerum statu Venetis Abduam amnem transgressis, cum Philippus curis anxius auxilium a Pontifice, atque a Rege vehementer postularet, eaque res Legato demandata esfet, statuit, uti Sigismundus Malatesta, Cæsar Martinengus, ac Raimundus Buillus in Insubres ad eum proficiscerentur. Ad duo millia & quingentos equites ii duxerunt. Inter hæc Rodericus Murius, peditum ductor genere Hispanus, cum peditibus mille a Rege missus, ac Rubertus Montarboteus cum equi-

tatus

tatus parte ad Legatum in castra pervenerunt. Quibuscum assumpto Jacobo Caviano, cæteris copiarum Ductoribus relictis, ipse in Picenum rediit. Paucisque diebus interjectis, Jacobum proditionis suspectum apud Roccam Contratam, ubi & Italianum paulo ante, capitali supplicio affecit. Interim Franciscus ad Raymundum Buillum, qui nondum abierat, in castra misit, qui rogaret, uti ad se Palermum peditum ductorem mitteret, qui ab eo ad se mandata perferret, esse aliqua, quæ secum communicare cuperet. Facta potestate, cum Palermus ad eum prosectus esset, ait se, nisi esset in castris Legatus Florentinus, venturum cum Raymundo in colloquium fuisse. Cæterum missurum, quo Raymundus vellet, Urbinatium Principem, & cum eo alium quempiam ex his, quos fideliores haberet, qui suam sententiam ad illum perferrent. Cumque Raymundus respondisset, nolle se in colloquium cum hoste venire, nisi eidem aliquis a Legato Pontificis interesset, ne quid suspitionis ea res amicis afferret, non renuit, quo minus Antonius Ridius copiarum dux cum eo una prolicisceretur, & iple, quæ dicerentur, auditurus. Qua re constituta, Urbinatium Principe, & altero ex Francisci domesticis ad Montem Aureum (uti erat constitutum) prosectis, Raymundus quoque, & Antonius eodem accesserunt. Ibique tum primum de sœdere inter Pontificem, Regem, Philippum, ac Franciscum agi cocptum: omnis namque eorum oratio in id tendere visa est, ut ostenderent Franciscum maxime cupere cum Pontifice, ac Sociis pacem, fœdusque serire, nec ulterius cum iis bello contendere. Dum hæc aguntur, Franciscus, sive hyemis tædio, sive quod Gradariam a se nequicquam tentari animadverteret, motis inde caltris, Pilaurum, Alexandri fratris oppidum, se recepit, ibique reliquum hyemis quievit.

#### RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

#### LIBER NONUS.

HAud dubium ab re, ut opinor, suerit Florentini belli cau-1 fam, atque originem explicare. Philippus Maria, de quo fuperioribus libris fæpius mentionem fecimus, per eam pacem, quam cum Venetis, ac Florentinis apud Martinengum fecit Blancam filiam Francisco Ssortiæ, de qua quidem re diu ambiguus consilia pro temporum conditione variarat, uxorem dedit, sexaginta millibus Philippeis illi dotis nomine promissis, Cumque eam pecuniæ summam, propter ærarii exinanitionem, repræsentare non posset, Cremonam, urbem opulentam, ei tantisper pignus dedit, præsidio in e educto. Cujus pecuniæ solvendæ ut primum illi potellas fuit, ad generum misit, qui pecuniam efferret, Cremonam repeteret. Cumque is tergiversaretur, diem jam multo præterisse dictitans, qui persolvendæ pecuniæ constitutus esset, misst Philippus Italianum Borromæum, locupletem virum ad Venetos, tamquam Francisci amicos, & pactionis hujusmodi autores, qui de injuria expostularet, simul qui, oblata pecunia, Cremonam reposceret. Sed nihilo magis per Venetos consequi id potuit. Quippe qui urbem tam validam, prope in visceribus imperii Mediolanensis sitam, in Phi-Hippi potestatem redire ægre ferebant. Itaque cum legationibus tempus terendo nihil se proficere animadverteret, bellum aperte inferre statuit, armis, quod sibi injuste negabatur, vindicaturus. Coactifque, ut primum potuit, copiis Franciscum Picininum, quem paternæ virtutis gratia exercitus Ducem delignaverat, in Cremonensem agrum proficisci justit. Cumque haud multo post prosectionem ejus accepisset Venetos, ac Socios copias parare, nec passuros eam urbem ab illo expugnari, Episcopum Novariensem ad Alphonsum opem oratum milit, satis sibi sore significans, si statim vel cum exiguis copiis extra Regni fines prodiret. Sperare enim, simul atque Florentini audissent eum cum exercitu in Hetruriam contendere, iis (id quod necelle esset futurum ) domestico bello implicitis, se Venetis viribus parem, Cremonam recepturum. Eugenius quoque Pontifex Maximus

ximus Venetis, ac Sociis per id temporis multis de caulis infensus, & ob id Philippo amicus sactus, ne Philippo deesset, Regem precabatur. Quibus rebus motus Alphonsus, paratis copiis, extra Regni fines progredi statuit. Cumque interim cognovisset Philippi exercitum a Micheleto Cottiniola, Venetorum Duce, castris exutum, prosligatumque este, conturbatus amici cafu, auxilium implorantis, Raymundum Buillum, cum nonnullis aliis copiarum Ducibus, jam iter meditantem, maturare in Insubres ad Philippum jussit. Ipse vero, quamvis per hyemis tempus, ire perrexit, prosectusque per Latinos Tibur pervenit. Advenienti portas Tiburtes Pontificis justu aperuere. Et quoniam Florentini, cognito ejus confilio, sapius significaverant velle se copias ex Insubribus revocare, spemque secerant, & Venetos idem sacturos esse, progredi ulterius destitit. Verum enimvero ea expectatio frustra suit. Namque Veneti victoriam persecuti omnem Philippi ad amnem Abduam agrum una prope excursione ceperant, multis eppidis vi captis, multis etiam in deditionem receptis. Fuit autem adeo repentina ejus procellæ vis, ut omnem de rebus suis spem reliquam Philippus abiecerit. Reputabat animo, sibi neque Ducem belli superesse ullum, cujus virtuti satis consideret, & dissipati exercitus reliquias nec sine grandi pecunia cogi , resicique , nec sine egregii Ducis opera recipere pristinum animi vigorem posse. Una illi falus ex in tam adversis suis rebus videbatur, Francisci videlicet reconciliatio, quem cæteris omnibus copiarum Ducibus belli scientia, ac selicitate præslare, mortuo Picinino, constans apud omnes increbruerat opinio. Eum igitur sibi per amicos reconciliatum cum Ducem exercitus designasset, ad Alphonsum misst, qui id es nuntiaret, peteretque insuper, quoniam Francisco ad equites asmandos pecunia opiis effet ( qui aliter neque cogi , neque duci possent), uti, positis cum Francisco inimicitiis, illi septuaginta mumum aureorum millia muma daret, se postes bello liberatum eam summam cum side repræsentaturum. Quod cum Alphonhus, beneficiorum ejus in se non immemor, facere constituisset, extemplo Arnaldum Fenoledam, virum constantem ac gravem, omnium confiliorum & arcanorum ejus participem, Neapolism misst, qui eam pecuniæ summam ex ærario depromtam, cuius custodiam ei demandaverat, ad eum deserret. Quam delamm Alexandro Francisci fratti, consensu Pontificis ad illum prosedo, tradi imperavit. Qua accepta, Franciscus quamprimum cogese copias

copias coepit, ut inde in Insubres contenderet, fortuna ita moliente (quæ plerumque ludere in rebus humanis solet), ut ipse sibi ex inimica pecunia Mediolanense Imperium strueret. Cum autem iter ingredi coepisset, aut jam ingressurum sama esset, Philippus in fuspitionem venit, illius potentiam veritus, ne is sibi imperium, dominandi cupiditate, eripere cogitaret. Itaque misst plures ad Alphonsum nuntios oratum, ne in Insubres proficisci gravaretur: velle se Mediolanum, & quicquid belli sortuna ei reliquisset, præter Ticinum urbem, quam unam sibi vitæ solatium reservaret, ubi procul a belli curis, ac negotiis ageret, in ejus potestatem tradere. Cæterum Alphonsus indignum ratus, ut qui tam longe, lateque imperitasset, sese tanto dominatu privaret, per literas consolabatur ægrum, bonoque animo jubebat esse: rejectisque continuo, quæ ille offerebat, hortabatur eum, ne aut Venetorum metu, aut ulla de Francisco suspitione ea meditaretur, quæ tantæ existimationis Principi indecora viderentur: se neque laboribus, neque periculis, pro tuendo ejus Rogno, parsurum; quoque illi de Francisco orta suspitio magis adimeretur, se, cum primum is progredi coepisset, cum exercitu subsecuturum, ac ne quid ei nocere posset provisurum.

Inter hæc Eugenius Pontifex, diuturno morbo affectus, e vita excessit. Cujus mors Philippo, ac Regiæ expeditioni (erat id momentum ingens in rebus gerendis ) perincommoda accessit. Cumque Alphonsus accepisset Romanorum Principes, convocatis is, ad quos novi Pontificis creatio pertinebat, tumultuari, ac perdiversas factiones eniti, ut pro suorum studiis Pontisex crearetur, egregium facinus arbitratus talium virorum conatibus obstare, nec pati, ut ii impedirentur, quominus Pontificis comitia pro vetere more, atque instituto rite haberentur, Marinum Caratiolum, Joannem Antonium Ursinum, Gartiam Cabanellum, & Caraffellum Caraffam ad Cardinalium Collegium legatos milit, qui & Eugenii mortem sibi gravem suisse ostenderent, & hortarentur, ut in creando novo Pontifice uno, & consentienti animo essent, nec vererentur libere suffragium serre: paratum se esse, si qui fortasse intercederent, quo minus comitia rite haberentur, qui il-Iorum conatibus obviam iret, ac Sacrolance potestatis libertatem, dignitatemque desenderet. Cum autem ex eo quæreretur, quemnam illi potissimum ex omni Cardinalium numero Pontificem legi placueret, respondit eum, qui una totius Collegii voce, atque consensu legeretur. Deinde proceres Romanos (quorum monnulii Cc 2

motus nuntiabantur) favere paratos, prout in suos quisque affe-Aus erat, nequid intercederent, quo minus comitia ipsa rite fierent, per literas monuit. Quibus partim metu, partim verecundia deterritis, missis insuper a Rege, qui Collegio adessent, faverentque, Thomas Episcopus Bononiensis, quem Nicolaum Ouintum appellavere, Pontifex Maximus factus est. De quo ut aliquid dicam hic me locus admonet. Fuit enim ejus viri non virtus modo, sed etiam fortuna nostro sæculo admirabilis. Sergiani enim natus patre medico, honesto ac probo viro, cum facratum literarum studia præ cæteris adamasset, Bononiam, ac Senas se contulit : brevique tempore tum ingenii bonitate, tum diligentia Philosophus, ac Theologus clarus evasit: pluribusque annis utrobique publice literas profitendo floruit. Ad doctrinam ejus emendati mores, ac vitæ integritas accedebant. Quibus de rebus Nicolai Episcopi, ac Cardinalis Bononiensis, viri sanctissimi, amicitiam sibi conciliavit, ejusque rebus summa cum side administratis, id est consecutus, ut, illo mortuo, ipse Episcopus Bononiensis, orante universo Populo, ab Eugenio sadus sit. Paucisque post mensibus legatus ab eodem ad Hunnos missus cum res ex illius sententia gessisset, adveniens, Cardinalis insignibus ultro ad eum in itinere delatis, inter Cardinales cooptatus est, ac paulo post mortuo Eugenio, miro quodam totius Collegii consensu, Pontisex Maximus, ut diximus, factus est; atque hic tantorum honorum cursus ( quod magis mirandum sit ) sere intra anni spatium illi contigit. Ut autem ad rem redeam, postquam Regi renuntiatum est, illum Pontiticem factum este, sestum diem, quo ille Pontificatus infignia acciperet, a se condecorari æquum existimans, Honoratum Cajetanum, Guilielmum, & Raymundum Moncatam, Carolum Campoballim, ac Marinum Caratiolum, qui suo nomine interessent, legatos Romam milit, ac mox alios, per quos sese illius audoritati subjecit.

Haud multo post, cum a Venetis Legati Romam venissent, ut publico nomine & ipsi partum Pontificatum Nicolao gratularentur, postquam officio suncti sunt, cum apud Pontificem in belli mentionem incidissent, docuere non placere Venetis bellum adversus Philippum diutius continuari, iisque pergratum sore, si Pontifex Legatum quempiam Ferrariam mitteret, quo cunctarum partium Legati commode conventuri essent, ut ibi de communi Italiæ pace ageretur. Omnibus ita palam sore, per Venetos non stare, quo minus sida sirmaque pax in Italia sieret. Quod cum Pontifici venus

hemen-

hementer placuisset, cupienti Italiam diu bellis agitatam aliquando quiescere, missurum se brevi Ferrariam Legatum recepit. Iildem prope verbis Legati Tibur profecti apud Alphonsum usi funt. Quibus benigne auditis, nihil se prætermissurum respondit, quod ad pacem conficiendam pertineret. Nihil enim hoc uno sibi majori curæ esse; Italiæ pacem cunctis Principibus, Populisque, quibus bene vivendi cura esset, maxime omnium optandam esse. Per eosdem dies & a Florentinis Legati ad Pontisicem eadem de causa prosecti, postquam Pontifici debitum officium exolverunt, Tibur, ut justi erant, salutandi gratia ad Regem accessere, remotisque arbitris, multa cum eo de pace collocuti sunt, quibus itidem, ut Venetis, responsum datum, communem Italiæ pacem atque otium magnopere a se expeti, seque eis neque opera, neque re ulla defore; atque ita spe plenos a se dimissit. Post hæc, cum de Legatis, pacis causa, Ferrariam mittendis cum Pontifice egisset, missisetque Pontifex Joannem Cardinalem Morinensem, natione Gallum, virum, præter juris scientiam, ad quævis magna natum, & in omni negotio consultissimum, cujus etiam opera Pontisex in maximis & gravissimis quibulcunque rebus utebatur, ipse Caraffellum Caraffam, ac Matthæum Maleseritum Ferrariam misst, sive pacem, sive inducias facere Veneti mallent. Quo profectis omnium Principum, ac Civitatum Legatis, cum de pace agi coram Pontificis Legato, ac Leonello Ferrariensium Principe coeptum esset, Matthæus Vidorius, ac Paschalis Maripetrus, Venetorum Legati, quo bellum a civibus suis gestum excusarent, ante omnia dixere, urbis suæ Conditores, Attilæ olim teterrimi tyranni arma fugientes, in humilibus parvisque insulis, perpetuisque adeo æstuariis, in quibus urbs illorum sita est, urbis suæ sundamenta jecisse, nec Majores suos unquam voluisse, neque ex se ortos posteros alios Populos sui causa eas ærumnas perpeti, quas ipsi Aquileja, Patavio, Altino nobilissimisque aliis Civitatibus Italiæ prosugi, aut ab Attila, aut a barbaris aliis postea passi essent. Quin potius eam urbem patria expulsis persugium unicum, ac domicilium suisse, perque hæc præclara majorum instituta eorum Rempublicam in eam magnitudinem crevisse. Se itaque tum natura, tum consuetudine Majorum atque instituto ita comparatos esse, ut non, nisi lacessiti, ac tuendæ Reipublicæ causa, bella susciperent, atque persequerentur. Si vero contingeret Philippum decedere, qui & mortalis esset, & plane jam grandis natu, & Mediolanenses pacem eorum non a-Sperfpernarentur, sesse pro iis, quæ Philippo per bellum ademissent, tantum agri iis collaturos, ut nemini amplius ambiguum esset, Venetos tot in Italia bellorum haudquaquam auctores exuitisse. Post hæc cum de pace mentio cœpta esset sieri, adjecere, quoniam bellum a Philippo injuste motum esset, debere Philippum, jure violati sœderis, quantum ipsi argenti in belli sumptum esseudissent, repræsentare. Et quoniam Philippo, sortasse diutumis bellorum impensis exhausto, non esset unde id in præsentia dissolveret, petere se certum pignus, donec ei solvendi potessa esset. Ad ea Legati Regii, Venetos Philippo præstare idem debere, si ipsi bellum adversus Philippum injuste susceptise convincerentur. Eam autem controversiam apud Pontificem Maximum Romæ sacile cognosci, dirimique posse. Cæterum Veneti ejus rei disceptationem, quam pro comperta habere se dicerent, ad Pontisicem referri noluerunt. Atque ita disceptando ille consumptus est dies.

Multis vero jam diebus ante Philippus, Venetorum exercitu Abduam flumen transgresso, curis anxius, ac distidens suis rebus, ad Alphonsum miserat oratum, usi quempiam e suis, quicum intima confilia sua communicare tuto posset, ad se mitteret. Quod cum Alphonsus, a se haud temere requiri sibi persuaderet, Ludovicum Podium, cui vehementer fidebat, ad eum milit. Que Mediolanum profecto, ut agnovit Philippus ex literis Regia manu præscriptis, hunc esse, quem ad se mitti rogaverat, postquam de Rege, quæ voluit, percunctatus audivit, vocatum a se inquit, ut in eum Regio nomine omne jus, potestatemque Imperii sui transferret. Velle se quieti consulere, atque a tantis belli fluctibus sese quam maxime abstrahere: proinde rogare, atque hortari, uti is rerum suarum possessionem acciperet; quam si repudiaret, cui sua traderet, non desuturum, eaque sortasse in hujusmodi virum perventura, ut eam respuisse Regem postea sero, ac nequicquam poeniteret. Nam cum quotidie magis, magisque ab hostibus premeretur, Mediolanum usque cum exercitu progressis, subierat animum ejus desperatio quædam, omnia impendentia pericula circumspectantis. Ludovicus vero cum mandanum a Rege nullum haberet, quo sibi de his transigere liceret, veritus; ne quid Regem offenderet, renuit: continuoque ad Regem, ita jubente Philippo; magnis itineribus rediit, ab illo, si ita placeret, totius rei potestatem accepturus. Quibus cognitis Alphonfus, ne Philippi Imperium in inimicorum potestatem perveniret, Ludovico ejus rei potestatem secit. Cæterum ejus deliberatio in

aherutram variantis sententiam, ne id avaritia imperii effecisse vi deretur, paulo serior fuit. Interim Philippus primum ob adversam valetudinem oculis captus, dein ex ipsa arce, hostilium armorum fragore audito, vehementer commons, vitæ tædio fimul & languore, mortem obiit. Quod cum Ludovicus Parmæ cognovisset, Regenque præteres ab eo hæredem institutum, cæterum Mediolanenses libertatis cupiditate incensos Reipublicæ administratio nem arripuisse, ignatus quonam illorum coepta evaderent, retro converso itinere Regium Lepidi venit. Quæ postquam Alphonso renuntiata sunt, veritus, ne Venetorum opes plus nimio crescerent, Mediolanensibus oppressis, Caraffellum Caraffam, ac Matthæum Maleseritum, qui adhuc Ferrariæ erant, consestim Regium proficifci justit, atque una cum Ludovico Legatos ad Mediolanenses proficisci, qui, quænam esset eorum mens, diligenter scrutarentur, simulque hortarentur, uti constanti animo adversus hostes gererent bellum; sese iis haud quaquam defutu-Quibus ita constitutis, ulterius progrediendum arbitratus, ut hoslibus terrore injecto, Mediolanenses tanto belli onere levamet, Tiburi digressus, adhue incertus in Insubres ne iret, an Hetruriam peteret, pro rerum opportunitate confilium in itinere capturus, in Sabinos abiit. Ac primum Farfam, ad novem millia passum a Roma prosectus, constitut : reliquum equitatum, qui ad le venturus esset, & item Eximinum Corellam, Matthæum Puiadem, ac Joannem Olzinam opperiens, quos Ferdinando filio adolescenti ad Regni gubernacula confiliarios, ac rechores reliquerat, ad se ideireo accersitos, ut de rebus, quas, se absente, gerendi causa belli agi vellet, mandata iis traderet. Quibus ad se profectis, & quæ opus erant, edoctis, inde movit, atque in Sabinos perrexit. Quibus in locis aliquot dies ab eo consumpti, dum ex Insubribus certiora scire expectat, ibi & pro ea amicitia, quæ illi cum Philippo fuerat, & pro officio, quod ab illo hæres testamento muncupatus esset, magnificentissimo funere ei justa persolvit. Indeque digrediens, Nare slumime ponte juncto, exercitum trajecit; progressusque haud procul ab Orta oppido substitit. Ibi duplex se pandebat iter, alterum per Tudertinos in Galliam Cifalpinam, alterum in Hetruriam. Itaque aliquandin dubius stetit, utrum potius ingrederetur. Nam ex altera quidem parte verebatur, ne Mediolanenses, quorum salus sibi ingenti curæ erat, a Venetis opprimerentur, qui majores copias habebant : ex altera vero cogitabas, si Florentinis bellum

bellum inferret, fore, ut ii rerum domesticarum metu a Venetis copias disjungerent. Quibus in Hetruriam abstractis, bellum Mediolanensibus, haud erat dubius, levius sore. Denique cum Hetruriam petere constituisset, partim ponte, partim vado Tyberim amnem sub Ortam copias traduxit. Interim Simonetus copiarum Dux, qui paulo ante a Florentinis finito stipendio discesferat, a Rege conductus est. Ad mille is equites ducebat. Appropinquanti agro Florentino Regi, cum equitatu, & aliquanto peditatu obviam venit, copiasque cum illo conjunxit. His copiis audus Kex agrum Florentinum ingredi ( haud hostiliter tamen ) coepit , sperans sore , uti Florentini, metu ne bellum in sele transferretur, copias ex Insubribus revocarent: ipseque per Hetruriam pacatam & amicam ad opem Mediolanensibus serendam proficisci posset. Cum autem ad Montem Politianum pervenisset, Legati ad eum a Senensibus oratum venere, ne quid incommodi ditionis suæ populis, qui finitimi Florentinis essent, a suis inferri pateretur. Quibus responsum a Rege est, venisse se in Hetruriam co animo atque consilio, ut neminem injuria afficeret: communem a se totius Italiæ pacem, & tranquillitatem optari. Statuisse ideo Florentinis bellum inserre, quo illonim animos a belli consiliis ad pacem retraheret. Si ex Insubribus copias revocent, nullum sibi cum iis bellum, aut inimicitias sore. Per cosdem dies Janotius Pitius, ac Bernardus Medices Legati a Florentinis ad Regem venerunt. Hique, facta loquendi potellate, in hunc fere modum locuti funt. Audieramus, Rex, jam antequam Tiburi discederes, instituisse te Hetruriam petere ad bellum Civitati nostræ inferendum. Et quamvis ejus nuntit autores haud tamen leves essent, tamen id nobis persuaderi nullo modo poterat, animo volventibus pacem, atque amicitiam, quæ nobis cum Aragonum Regibus, Majoribusque mis, multis jam sæculis, atque adeo tecum singularis suit. Repetebamus memoria multa, ac magna beneficia ultro citroque data acceptaque. Veniebant in mentem mutua tuorum, ac nostrorum civium commercia, atque hospitia, quæ cum nulla alia gente in omni Orbe terraium aut majora, aut frequentiora nobis extiterunt. Cogitabamus, pollquam Regno Neapolitano potitus es, nihil nos montos este, quod status tui quieti incommodaret. Considerabamus præterea naturam tuam: non solere te bella injusta suscipere, caque res una potissimum nos in hac sententia consirmabat. Te enim, cum sis inter nostri temporis Reges opibus potentissi-

mus, auctoritate amplissimus, ætate, rerumque militarium usu gravissimus, nihil aliud præter decus, & gloriam, præterque pacem, & otium, qui finis bella gerentibus proponi solet, quærere existimabamus. Atque hæ quidem rationes, & causæ suberant, cur non satis crederemus iis, qui nobis bellum abs te suturum prædicebant. Verum poltquam comperimus te agri nostri fines jam ingressus, hostili animo adventare (quamquam nondum gladium nudaveris ) id maxime admirati, venimus oratum pro veteri amicitia nostra, ut, quam adversus nos concepisti, ira posita, a nostrorum injuriis, ac populationibus milites tuos arceas, simulque nobis exponas, quænam hujus tuæ indignationis causa suerit, ut, ea civibus nostris renuntiata, aut re, aut verbis tibi-satisfacere queamus. Ad ea Rex in hunc fere modum: Haudquaquam vobis ignotum esse, Florentini, arbitror (id quod res ipsa docuit) consilia mea, postquam Regni Neapolitani compos fadus sum, semper cum pace totius Italiæ suisse conjunda, semperque id unum me speciasse. Quippe qui hanc unam rem mihi maxime qmnium gloriolam existimabam, si (quantum in me esset ) desessa jam tandem tot malis, & calamitatibus Italiæ requiem darem. Neque vos præterit, cum adhuc Philippus viveret, Eugenium Pontificem Maximum, meo potissimum hortatu, Legatum Italicae pacis componendæ gratia Ferrariam missis, quo etiam ego, & Philippus Legatos nostros, vos item, ac Socii vestros missitis. Cæterum cum ea de re agi cœptum esset, Philippi immatura mors pacis mentionem sustulit. Quo mortuo, Veneti, quos rebamur omnes bellandi tædio jam tandem effectos, bello finem imposituros, Philippi Imperium occupare conati sunt, Quorum Legatis cum per eosdem Legatos nostros objectum hoc esset, non respondere iisdem verbis, quibus paulo ante Philippi mortem usi essent (dixerant enim inter cætera, ut eorum verbis utar, in ea disceptatione, cum de pacis legibus tractari coeptum esset, Philippum omnis belli causam, ac somitem suisse, qui ex bellis bella serens, requiescere non posset), sed consilia pro re, ac tempore capi solere responderunt. Tunc vero palam factum est ( id quod multis adhuc ambiguum erat ) eos scilicet, non Philippum tantorum bellorum causam extitisse. Nam qui, mortuo Philippo, contra Mediolanenses adhuc irati arma retinent, cum pacem trancarillam habere possint, ii plane belli satores ac somites esse, manifesto convincuntur; quin etiam huic dominandi libidini non yulgarem D4

quandam verborum crudelitatem adjecerunt (\*). Non modo enim non excusarunt immoderatam bellandi cupiditatem, sed Senatum ita quoque decrevisse dixerunt, u., quæ Philippo reliqua erant ( li quando in corum potestatem pervenirent ) militi ad prædam proponerentur; qua voce an ulla ferocior, aut immanior. fit, haud scio. Non erat ils satis, quod Philippum perpetuo, atque immortali bello lacellissent, nisi & Mediolanenses, quibus nulla gens in Italia pacatior est, libertatem tueri conantes, acerbiffimum servitutis jugum subire cogerent, idque copiis vestris adjuti ( quod mihi gravius elt ), quibus illi aucti, ac freti, Mediolanensem agrum longa pace, omni frugum ac rerum copia refertum, crudeliter vexant, ac diripiunt. Cum ad me æquo jure spectet, ut scitis, Mediolanense Imperium, atque adeo omnia, quæ Philippus tenebat, quem illi moriens hæredem instituerit, & copiarum vestrarum adjumento, quas ex Insubribus revocare noluiltis, hæc incommoda nostris inferantur, ob eam causam arma sumere compulsus, veni, ut hanc a meis ( si possim ) in the riam propellam, vimque, ut ajunt ( quod per leges licet ) vi arceam. Atque ideo tardius iter feci, postquam Tiburi discessi, un vobis spatii satis daretur ad res vestras mecum, si ea mens vobis fuisset, componendas. Quod postquam negligentia vestra nequicquam expectari animadverti, propositam expeditionem persegui constitui. Vos itaque rebus vestris, ut videtur, consulite, pollquam sæpius moniti audire noluistis. Hæc ubi Legati audiere, nullo responso dato, vehementer a Rege petierunt, uti bello abstineret, donec, iis Senatui renuntiatis, quid is censeret, retulissent. Quod cum primo abnueret, tandem precibus viaus, quinque dierum inducias Florentinis concessit; atque ut eis interim belli suspitionem magis adimeret, inter Florentinum, ac Senensem agrum exercitu ductato, ad sex millia pasfuum a Senis consedit. Post quintum diem cum Florentini nihil responderent, castra movit. Ac primo inter Rincium, quod erat Florentinum castellium, ac Senas duxit. Cumque ibi castra metatus ellet, Senenses suspicati, eum per sactionum capita eniti, ac struere, ut eorum urbe potiretur, consessim armatos intra urbem, & ad portas disposuerunt; ob camque fuspicionem

<sup>(\*)</sup> Non cadit tantum hoc crimen in gentem omnium mitissimam, atque humanissimam, præsertim Hispano obiiciente.

fiebat, ut parum commeatuum in castra deserreur. Quod ubi agnovit, extemplo ad eos legatum misit Franciscum Martinellum. quo viro tunc in magnis quibusque rebus utebatur, qui ejusmodi suspitionem vanam esse demonstraret. Quorum amicitiam non tam optabat, quod ullum ab iis in bello auxilium expectabat ( quamquam multa, ac magna polliciti fuissent), quam ut inde sibi copia commeatuum esset, quos aliunde contrahere laboriosum, ac sumptuosum esset. Qui, audito Martinello, ea suspitione nonnihil levati, commeatus aliquando largius in castra deportari permiserunt. A Rincio inde, continuo inter Senensem, & Florentinum agrum, haud ostiliter itum, donec Pomarantium perventum est. Quod castellum primum omnium a Rege hostilia ter petitum, eo ipso, quo venerat die, copiis circumsus, captum, atque direptum est. Ad Castrum Novum inde in Volaterranum movit, cujus incolæ, audita Pomarantii clade, confestime absque certamine in deditionem venerunt. Idem secere aliquot caltella circumjecta, ne per vim idem agere cogerentur. Polt hæc Montem Castellum petiit in colle situm, natura, atque opere munitum. Quod quoniam haud expugnabile videbatur, caltris haud inde procul positis, obsidere aggressus est, Inter hæc Senenses, sive Florentinorum metu, sive ejus suspicionis causa (quam diximus), cujus fortasse aliqua adhuc vestigia animo residerent, commeatus perparce summittere, eosque non parvo pretio venditare. Quod cum Alphonsus animadverteret, rursus ad illos misst, qui de ea re, ut par erat, quereretur, Verum enimvero ea legatio vel nihil, vel parum illos movit. Nihilo enim uberius commeatus in castra deferri siverunt. Quod autem deserebant, inter eos dividebatur, quibus commeatus petendi a circumjectis castellis facultas non erat. Nam quibus potestas erat, ii necessitati suæ consulebant. Idque provisum a Rege suerat, quo commeatuum penuria in castris sublevaretur. Cæterum dum castellum obsidetur, aliud malum, præter samem, vexare milites coepit. Namque ea imbrium magnitudo, eaque vis ventorum fuit, ut neque extra tentoria, neque intra magis quiescere quisquam posset, multis eorum discerptis, multis per aerem raptatis, Castellani interim situ freti, nullam de deditione mentionem seces Itaque cum Rex animadverteret, præter ea, quæ commemoravimus incommoda, frustra ibi tempus teri, quod absque operibus castellum expugnari non posset, quæ eo comportari immensi operis suisset, motis inde castris, Campiliam perrexit, at-Dd 2

que ibi callra secie. Ea enim via in agrum Pisanum serebat, quo intendebat iter. Sed quoniam Florentini, cognito ejus itinere, illud & præsidio, & annona prius sirmaverant, diebus aliquot commoratus, ad castella sex finitima in Gerardisca (id ei Regioni est nomen ) Facii Comitis, qui a Florent. olim pulsus, Regem diu sequutus suerat, recepit, receptaque ei restituit. Interea Florentini agrelles, ac populares suos ex minus sirmis in tutiora loca traducere, copiis præposito Federico Urbinatum Principe, rei militaris perito. Rex vero, antequam in Hetturiam ingrederetur, Sigisinundum Malatestam cum equitibus MCCC., ac pedibus DC. conduxerat, ejusque adventum in dies cupidius expeclabat. Cæterum is, accepto Regis stipendio, Florentinorum pollicitationibus captus, ad eos se contulit; quæ res consilium immutare de itinere Regem compulit. Itaque cum cerneret commeatus a Senensibus exigue subministrari, pabulaque, & stramenta in iis locis, propter anni tempus, defecisse ( jam enim media hyens sæviebat ) loca mari propinquiora, cœlique mitioris petere instituit, confestimque soluta obsidione, ad portum Baratum, quina inde millia passum, cum exercitu prosectus est. ea vel maxime ratione, quod e Regno Ncapolitano frumenta, atque omne commeatuum genus, mari ad se deportari sacultas esset, propter portus opportunitatem. Imminebat portui collis, in quo olim sita suerat vetustissima urbs Populonia, cujus adhuc nonnulla extant vestigia: circa hunc collem castra secit. Diflat autem collis a Plumbino, quod quidam Populinum appellandum putant ( nomen a Populonia dudum ), non plus fere tribus millibus passum. Erat nobile oppidum, ac peropportune situm ad bellum Hetruriæ inserendum. Tenebatur autem a Rainaldo Ursino, qui antequam Rex in ea loca commearet, Florentinis inimicus elle, quod eorum vicinitatem suspectam haberet, putabatur: cæterum is ipse, ubi Rex est prosectus, nec eum iplum, nec quemquam suorum in oppidum, nec commeatus, qui mari deserebantur, recipere sustinuit. Dispositisque quamprimum per moenia, ac portas armatis, adventanti portas claulit, nec, nisi admodum paucos, e Regni militibus oppidum intrare patiebatur.

In hoc rerum statu, cum quidam Florentinorum milites mercede conducti, quos Cassilionum præsidio miserant, deditionem oppidi politicerentur, præsissio Simoneto cum equitatu, oppido, excepta arce, est potitus. Quo cognito, motis propere cassiris.

firis, eo contendit, omnique adim terra marique occupato, arcem oblidere aggressus est. Quod postquam Florentinis renuntiatum est, ingens solicitudo urbem pervasit, quod, præterquam quod eo facile e Neapolitano Regno ad usum belli necessaria comportari possent, is locus belli sedes hostibus esset suturus; quibus tantum sub divo, atque in tentoriis agendi antea potestas erat. Putabant enim, ubi nullum oppidum in eorum agro Rex haberet, in quo quidem posset consistere, fore ut hyemis tædio in Regnum cum exercitu reverteretur. Quapropter copias repente cogi, & Sigismundum properare jusserunt. Interim qui in arce oblidebantur, cum se undique circumsessos intuerentur, operibus territi, quæ Regem ex Neapoli convehi justisse sama erat, deditionem pacti funt, nisi intra decimum diem Florentini opem ferrent. Cumque nulla auxilia venirent, deditione facta, arce excesserunt. Haud multo post arce, atque oppido præsidio firmatis, Aquam Viyam sub vernum tempus cum exercitu petiit, quod ibi aliquanto major pabuli copia foret. Cumque ibi castra secisset. Legati ad eum a Mediolanensibus amicitiam, atque opem postulatum venere. Namque Veneti, post ingentem cladem acceptam, Francisco Sfortia Mediolanensis exercitus duce, cum viderent nullam reliquam spem salutis sibi amplius superesse, ipsum Franciscum a Mediolanensibus magnis pollicitationibus distractum eorum copiis præposuerunt. Qui in Mediolanensem agrum cum exercitu subito prosectus ( neque enim erant Mediolanensibus, ab illo repente destitutis, copiæ ullæ reliquæ, quibus æquo campo congredi auderent ) in graves curas Mediolanensem populum, ut par erat, conjecit. Qui, cum nullam aliam tuendi status sort rationem animadverterent, ad Regis amicitiam, focietatemque confugere decreverunt. Quorum Legati ad Regem missi, cum mandata exposuissent, re ad Consilium relata, omnes illis subveniendum esse censuerunt, ne vel Franciscus Ssortia, vel Veneti Mediolano, urbe tam opulenta, tamque opportune sita, potirentur, quorum utrique inimico animo in Regem elsent. Periculum enim fore, si quo fato Veneti eam Italiæ partem imperio suo subjecissent, ne brevi tempore reliqua Italia potirentur. Itaque Mediolanenses a Rege in amicitiam, ac societatem recepti funt. Atque in eo Alphonfus aperte ostendit, quamvis ex Philippi testamento Mediolanense Imperium sibi deberetur, se non tam id expetere, quam totius Italiæ pacem, atque tranquillitatem. Quæ res Mediolanum perlata, civium animos ad com-

munis libertatis defensionem magnopere confirmavit. Florentini vero, ea re cognita, Legatos ad Alphonsum miserunt, qui eum placare conarentur, ac de componendis rebus agerent. Rex item Legatos ad illos misit Baptistam Platamonum, ac Ludovicum Podium, qui iis fuaderent, uti a Venetorum societate discederent, si pacem suam amarent. Cæterum ea pacis mentio frustra habita est, Florentinis in eo persissentibus, ne a Venetis, & Francisco Sfortia dividerentur. Aliquanto post Alphonsus, medio jam vere quo major pabuli copia suppeteret, ad Abbatiam, quam Fangi vocant, cum omnibus copiis prosectus est. Cumque Mediolanenses legati instarent, uti bellum Venetis indiceret, sperantes Regii nominis terrore retrocelluros hostes, ac de re consultari Regi placuisset ( cæteris indicendum bellum censentibus ) unus ex iis, qui aderant, aliter sentire se ait, quod periculum esset, ne confettim, ubi id Veneti rescissent, omnes Regios cives, qui Venetiis, & cæteris in locis, quæ illorum imperio parerent, negociarentur, agerentye, bonis spoliatos, in carcerem conficerent, tum vel maxime, quod cum illis essent triremes complures paratæ, atque instructæ, quæ onerariis præsidio ituræ serebantur, facile poterant Regia callra maritimis commeatibus intercludere ac Florentinorum exercitui, qui a tergo esset, animos addere. Sed in eorum sententiam itum est, qui officio sungendum, ac saluti rogantium amicorum confulendum fuadebant. Itaque bellum adversus Venctos extemplo decernitur, atque in castris promulgatur. Interea Florentini de suorum side valde soliciti, præsidiis oppida firmare, ignari quonam Rex contenderet. Alphonfus vero media jam ællate Campiliam rursus petiit, animo meditans Plumbinum aggredi, si sieri posset, ut aut oppidum expugnaret, aut Rainaldum in sententiam pertraheret. Cumque, ibi callris politis, aliquot diebus permansisset, Petrum Cardonam cum equitatus parte præmisit, qui, excursione sub oppidum sacta, quot oppidanos nadus esset, comprehenderet. Cæterum Rainaldus, vir bellicis artibus instructus, cum ob ejusmodi suspitionem suos in oppido contineret, pauci capti sunt. Postero die Rex, motis inde cattris, sub ipsum oppidum castra posuit. Quod cum Rainaldus animadverteret, a Florentinis auxilium petiit, a quibus continenter adversus Regem sollicitabatur. Hi igitur, duabus triremibus onerariis celeriter instructis, frumenta, milites, arma, tela, impoluerunt. Quæ Pilis in altum evedæ, adjuvante vento, subitoque Plumbinum prosedæ, commeatus, ac milites in oppidum,

dum, nullo resistente, exposuere. Neque enim unc Regi naves erant ( nam triremes alio ierant), quibus illarum cursum impedire posset. Quo auxilio fretus Rainaldus, divisis per stationes oppidanis, militibusque intra muros semper paratis, resistere audacius cœpit. Quapropter Alphonsus cum oppidum terra marique obsidere statuisset, naves cogi, & cum iis tormenta ænea, cæteraque id genus machinamenta deferri, frumenta, ordeaque, & cæteros commeatus e Neapoli ad se mitti imperavit. Interea equorum plerique, cum quicquid herbidum circa erat, mandissent, nudumque solum nullam jam amplius stramentorum, aut pabuli copiam subministraret, neque hæc vicinis hostibus longius peti possent, harundinumque, & quercuum foliis, rubisque, & arborum corticibus sustentari cogerentur ( jam enim finis autumni erat ) macie, atque inedia confecti extabuerunt. In hominum quoque corpora vulgatus morbus, quod omnis illa ora propter pestilentem auram, ex palustribus locis essantem, exitiabilis, atque infamis est, complures aut extinxit, aut longa valetudine afflixit.

Florentini vero, cognita Plumbini obsidione, quo spem obsessible darent, Federicum, ac Sigismundum, qui jam adventarant (coactis omnibus copiis, præter eas, quæ oppidis præsidio essent, delectibusque raptim comparatis) Campiliam confeflim miserant. Quoque tutior, ac facilior commeatuum copia castris suppeditaretur, ad Vadæ portum Campiliæ ad odto millie passium propinquum, naves commeatibus onustas e Pisano portu dimittebant, atque inde in castra modico præsidio deportabant. Nam terra jumentis, aut vehiculis convehere tum laboriosum, tum haud tutum erat. Itaque cum triremes quatuor onerarias cum commeatibus eo mifissent, Rex de earum adventu certior factus, triremes sex, quas apud Portum Baratum paratas habebat, que oram maritimam hostium quotidie excurrentes, infestabant, cum tribus onerariis navibus haud magnis, quæ ex Neapoli commeatus advexerant, navales focios cogere, & cum iis Garcerarium Rechesentium cum imperio Vadam petere præcipit. Quæ cum ab hostibus, qui in speculis locati erant, procul prosedæ essent, continuo triremium præsedti, sublatis anchoris, pulsibusque solido sune compactis, ne qua hostilis navis sele in medium coniiceret, e portu egredi, arma corripere, remis velisque fugiendi animo in altum tendere, ac remulco agi. Sed tanta est exorta in mari malacia, prope penitus cadente vento, ut nihii,

aut perparum opis in velis esset. Adnitebantur autem, quantum arte poterant, longe ut in mari proveherentur, ac Regiam classem instra se a terra relinquerent, quo iis & invadendi, & evadendi, cum vellent, potessas soret. At vero Regize onerarize adæ a triremibus in hostium naves remulco serebantur, omnibus ad prælium instructis, intentisque. Quas propinquiores factas, crebrioribus primo flexibus, aliquantum hostes ludificati sunt. Caterum triremium beneficio appulsis ad hostium naves onerariis regiis, consillere ac depugnare coasti sunt. Sed primo impetu unam e Regiis onerariis comprehenderunt. Quod cum Regii animadverterent, qui cum duabus reliquis onerariis pugnabant, pudore simul, & ira concitati, in hostes serocius irruunt, omnique telorum genere desuper urgentes, in corum naves se coniiciunt, sternuntque obvios. Alteribus quoque & a puppibus triremibus circunfusis, longe infestabantur, nec de victoria adhuc certiores erant. Pugnatum est supra horam acriter, nec incruenta victoria prælium nox diremit. Duæ Florentinorum triremes captæ, reliquæ, discerptis retinaculis, interventu noclis, ac venti exortu in altum eveclæ, Regiorum manus effugerunt, multis victarum propugnatoribus, priusquam dissolverentur, in eas transgressis, oneraria Regia, quam primo congressu captam diximus, recepta. Res memorabilis co prælio accidit, Cum essent pugna implicitæ naves, Franciscus Centilia, vir apprime nobilis, e Populoniæ colle, una cum Rege formam pugnæ contemplatus, quæ procul ad odo millia paskrum committebatur, Regi pugnæ eventum anxie expedanti affirmasse fertur, Regios vicille, Pollquam naves hollium captæ perdudæ Regi sunt, duplex læutia in castris suit, quod hostibus, præter ademptas naves, importandorum mari in castra commeatuuin facultatem ereptam videbant,

Possible consideration of the possib

qua sæpius in Italia, Africa, Hispania, hostes viceram, ac demum Regnum Neapolitanum magnum atque opulentum, vestris maximis laboribus, ac periculis adeptus fueram, Hetruscam hanc expeditionem suscept, mihi persuadens vos eamdem operam, ac fidem, quam superioribus bellis, mihi æque strenue præflaturos: quippe quos semper pluris facere dignitatem gloriamque meam, quam salutem vestram, quam vitam ( quemadmodum viros fortes decet) animadverti. Itaque quam animi fortitudinem, quamque constantiam antehac ostendistis, eamdem hodie repræsentetis opus est, quo partam armis gloriam, cujus jadura generosis animis omni incommodo, & calamitate debet esse gravior, meri valeatis. Nec vero vos in periculum mitto, iple ablum; sed comes eo, omnis eventus vestri particeps faturus. Res nostra, ut videtis, eo loco sita est, ut nobis aut viriliter pugnandum, aut turpiter cedendum, deserendaque obsidio sit; quandoquidem hostes sese hodie confligendi consilio ad castra nostra profecturos denuntiarunt. Itaque, ut paucis agam, si pristinam animi virtutem, si robur, si vestrum illud in me ingens studium retinetis, nihil est prosecto, quod de victoria (Deo bene juvante) dubitem. Namque ut ignavos viros fortuna reiicit, ita fortibus præsto est. Hæc cum esset elocutus, cuncti operam lætis animis impigre polliciti sunt. Cæterum holtes live metu deterriti, sive quod Florentini Rempub. in ultimum discrimen adducere veriti, consilium mutarint, sele in castris continuerunt. Quapropter cum Alphonsus ad multam diem in armis permanlisset, nec ulli apparerent hostes, eum copiis in castra se recepit. Aliquanto post cum oppidum undique oppugnare statuisset, tormenta ænea, quæ miræ magnitudinis ex Neapoli advecta ante oppidum constituerat, quibusque turrim quandam cum parte moenium disjecerat, parari adversum arcem, quæ a terra sita est, & magis ad Orientem vergit, consessim jubet, eamque partem Petro Cardonæ oppugnandam attribuit, ab Occidente Inicum Ghevaram cum lecta virorum manu, a Septentrione, qua porta oppidi erat, externorum militum robur, a mari Berengarium Barilium classis ducem cum navibus locat. Quibus constitutis, postridie mane exorto sole pugnam committi imperat. Oppidani, qui ex præparationibus pridie factis consilium Regis intellexerant, jam & ipsi sese ad resistendum comparaverant, murosque viris, lapidibus, tormentis, ac missilibus compleverant. Signo dato, Regii a terra magno impetu

in fossas ruere, & ad mœnia contendere, a mari autem oneraxiæ, quo propius tuto potuerunt, pontibus in puppibus excitatis, quos in muros transmitterent, haud procul ab arce maritima magna vi subire, expositis e triremibus sociis navalibus, & ipti ad muros succedere coeperunt, oppidanis varie terrorem intentantes. Pugnabatur acriter undique, multisque sæpius a muro repulsis, eodem, pollquam se collegerant, contendebant, atque eo acrius rem gerebant, quod in conspectu Regis dimicabatur. Qui continue pugnantes obiens, nunc hos, nunc illos in prælium acuebat, ac, si qui pugnando sessi, aut vulneribus confecti videbantur, iis e pugna revocatis, alios recentes summittebat. Providebat quoque, ne quid a tergo hostilis exercitus turbare pugnantes posset. Qui ab Oriente rem gerebant, qua parte tormenta polita diximus, gravius læsi. Paries enim transversus pugnantibus oppositus erat, ex quo sagittarii, & qui tormentis minoribus utebantur, protecti, subeuntes ad moenia, Regios in latera feriebant, pluresque occidebant: grandium insuper lapidum dejectu multos humi sternere. Ab ea parte Joannes Antonius Fuxanus, ac Joannes Antonius Caudola adolescentior ad muros pervadere, fortiterque contra oppidanos pugnare inter cæteros animadversi sunt. At ab Occidente, qua Inicus Ghevara certabat, quod ea pars ab arce remota erat, aliquanto magis oppidani laborabant; multisque, ut discimus, in sossana ruentibus, Martinus Nutius ad moenia progressus, diu vim hoflium fortiter sustimuit. Bernardus Sterlicius ibidem depugnando hostili telo consossus, exanimis repente cecidit. Franciscus David, dum murum audacius subit, præceps in sollam datus, vulnereque ad postremum detardatus ab hostibus captus est. Calleatius Baldalinus, ter, aut sæpius apprehenso muri sastigio, qua prius tormenta disjecerant, conatus est in oppidum irruere. Caterum setventis aquæ, vivæque calcis ( quæ inter arma ingelta, ubi ad corpus penetraverat, perurebat artus) vi deterritus, gravilque laxi idu cum revulsa aggeris parte, quam manu apprehenderat, deturbatus est. In ea namque parte Rainaldus ob id lectos viros de industria collocarat, pro muro diruto, aggere intus susfecto. Et quoniam de Galleatio facta est mentio, non est silentio protereunda ejus viri virtus. Statura fuit, quæ mediocrem longe excederet, robullis, ac teretibus membris. Corporis magnitudini vires respondebant, lucta, jactu, saltu hominum nulli cessit. Membrorum tobori par animus erat, equo, ac pede juxta bella-

tor acerrimus, gravi armatura armatus, galeatulque humi stans; finistra sellam, dextra hastam equestrem tenens, strenuo saltu grandis staturæ equum insilibat. Singulari certamine quater præliatus, bis in Italia, semel in Gallia, item in Burgundia, quæ Belgica dicitur, toties victor evalit. A cribus hostium equitibus hoc ipso bello aliquando petitus, unum ex iis gladii capulo seminecem. equo excussi: alium citato equo medium amplexus, e sella extractum, humi stravit: tertium cubito graviter percussum in fugam vertit. Tanta porro modestia, ut nunquam ipse de sese vel rogantibus amicis diceret: vitæ cultu, morumque elegantia omnibus præterea gratus, carusque habitus. Ut autem ad rem gestam redeamus, qui e classe dimicabant, cum propter vada propius subeundi, pontesque in muros exponendi facultas non esset, cominus pugnabant. Adversus quos oppidani intenti, illos tormentis, atque omnifariam telis petebant; qui vero e triremibus in terram egressi suerant, circa muros aditum moliebantur: denique nulquam cellabatur; armorum interim strepitus, ac pugnantium clamor cœlum compleverat : tormenta ænea partim antea, partim eo iplo die, inscitia, ut putant, artificis, prope omnia confracta funt, cum quidem oppidani tormentis minoribus, quæ co-Iubrinas vulgo appellari diximus, ipsi intra muros abditi, multos Regiorum perimerent : namque e cubitalibus in muro cavis multos letho dabant.

Dum sic pugnatur, remuntiatur Regi, qui prælians equo circumibat, Florentinorum copias adelle, Milerat enim procul a castris in diversa speculatores, ac partem copinrum procul a castris consistere fussierat, qui, si hostes adventarent, eo-rum impetum tantisper sustinerent. Itaque, eo nuntio accepto, confestim milites a pugna revocat, missique, qui de hostibus explorarent, ipse copias extemplo instruit. Cæterum qui missi sunt, cum retulissent paucos quosdam hostium vagos a se visos esse , hand amplius oppugnandum oppidum arbitratus (missis ad naves, qui juberent, ut qui a mari adhuc pugnabant, hujus tumultus nescii, prælio desinerent) cum omnibus copiis in castra se recepit, atque posthac suorum labori, ac discrimini parcere statuit; cumque cogitaret commeatus ad se, per id anni tempus mari ægre ferri propter continuatam plures dies adversam tempestatem, ex qua interdum fiebat, ut summa commeatuum inopia in castris esset, nec quicquam præterea superesse, consumptis arborum soliis, & si quid erat, quo equorum sames sustentari posset, bello Ee 2

in aliud tempus dilato, Neapolim reverti cum exercitu instituit; biduoque post pugnam soluta obsidione, composito agmine iter faciens, Castilionum cum copiis prosectus est, atque inde in Senensem agrum, Lacidoniam pergens, ad Civitatem Veterem abiit, novemque triremibus eodem prosedis, cum sele mari commissifier, Neapolim petiturus, exercitu terra dimisso, subito exorta maris procella naves dispulit, ventoque per varia jacante, quatuor earnin, in queis Rex erat iple, Cajetum, totidem ad Pontiam Insulam, una reliqua ad Civitatem Veterem, unde solverat, rejeda est. Inde Neapolim terrestri itinere profedus, miro civium deliderio exceptus est, nulla re omissa, quæ ad concelebrandum ejus reditum excogitari posset. Sed mirabilis ante omnes honores illi decretos extitit nocurnorum luminum multitudo. Namque cives incensa funalia singuli manibus gestantes, postquam totam urbem equis lustravere, sub primam noctis vigiliam gratulabundi in Regiam convenerunt. Post hæc ad arcem ædisicandam conversus, cujus exædificatio, belli causa, nihil non intermissa suerat, eam brevi tum opere mirabilem inexpugnabilemque, tum fumptu magnificentiffimam effecit, quinque turribus orbiculari forma, quatuor angularibus, quinta interjecta e lapide quadrato, mirifica structura, atque artificio, murique crassitudine inaudita excitatis. Inter turrim mediam & angularem ad occasium vergentes, portam cum ingenti arcu triumphali, & marunore candidiffimo constituit, turribus ipsis ad Areæ solum plenis, quas nulia prorfus machinamentorum vis possit evertere. Interjectarum zedium pariete novo lapide utrinque contabulato, ingentisque præterea latitudinis, itidem e saxo quadrato, sossa a labris circumduda. Cumque contra arcem ad fagittæ jadum breve solum esset, mari circumfusum, in quo parva quædam turris antea sita suerat, ne aliquando holles, occupato solo, turrique ibidem ædificata, arcem ipsam mari obsiderent, disjectis veteribus sundamentis, aliam in medio solo æque admirabilis artificii, tantæ vero altitudinis, quantam nullies navis malus æquaret, extruxit. Eo tempore, cum Veneti adversus Mediolanenses bellum continuarent, hortantibus, orantibulque eorum Legatis, ut iis mari bellum inferret, quo tanta belli mole: sublevarentur (urgebat enim cervici instans Franciscus Ssortia, qui Mediolanum obsidebat ) ingentem onerariam navim armavit, eique Inicum Davalum prællantem virum præpofuit, qui, mox alia nave haud multo minore, quam non longe ab oppido Tunete cepit, illi addita, in Jonium mare

# LIBER NONUS: 1 221

profectus, hostium naves Alexandria redeuntes observabat. Qua de re Veneti certiores facti, confestim naves sex onerarias, ad triremes quindecim, inter quas erant onerariæ majores tres, egregie instructas, adversus Regias miserunt, quas in Jonio mari cum nadæ essent, ad Siciliæ usque fretum insecutæ, nocis infu petierunt, suadentibus iis, quorum continua continuato curutebatur. Quo cognito Veneti, am classe eodem prosecti, portumque ingress, post longum atque atrox certamen, in quo multi attrinque deliderati funt, cum naves ad terram alligatas inde revellere nullis artibus possent, desendentibus summa vi Regiis, appulsa navi incensa, illas cremaverunt, nec ulla humana ope inhiberi, restinguive incendium potuit. Qua clade cognita Alphonsus, triremibus decem consessim coactis, Bernardum Villamarimum, virum acrem, rerumque maritimarum peritum, in Adriaticum misit. Venetis, per id temporis, triremes duodecim erant paratæ, instructæque, quarum præfectus de Regiarum adventu certior factus, ad eas inquirendas proficiscebatur. Cum autem longe in altum provedus, tranquillo mari navigaret, ob adversam tempestatem classe disjecta, triremes quinque in Epirum, quo Regize se contulerant, forte delatæ sunt, cumque supra eum portum, quem Coturnicum appellant, terram petentes irent, quo in portu Regia classis stabat, Bernardus cum classe, subito e portu eruptione facta, ad illarum cursum iter dirigit. Quod ubi Veneti animadverterunt, hostes, ut erant, rati, sese extemplo in sugam conficiunt. Quos cum Regii enixius insequerentur, duæ ex his, converlis ad terram proris, littus invadunt, seque certatim præcipites dantes, eas vacuas hosti reliquerunt. Una earum plena capta est, reliquæ duæ, quod velociores erant, effugerunt. Deinde Bernardus iis insulis, quas Veneti in Aegeo mari tenebant, hostiliter petitis, plerisque navibus captis, multa eis, & magna deurimenta intulit, quoad inde Neapolim per pacem a Rege revocatus est.

Post hæc Alphonsus, invalescentibus Turcarum opibus, Bernardum sumpto commeatu, atque iisdem triremibus una adjecta, cujus ductor erat Thomas Carassa, eques clarus, qui in expeditione sebri correptus mortem obiit, in Aegeum mare reverti justit, atque inde in Cilicum oram, quam nunc Satalaneum nuncupant, contra Rhodon sitam proficiscentem, exiguam quandam insulam, cultoribus vacuam, cum classe occupare, atque arcem in ea sitam resicere, de qua arce hæc accepimus. In ea insula Tur-

cæ olim, cum a Rhodiis navibus vehementer insestarentur; ( neque enim multum inde abest Rhodus insula ) arcem quandam, Castrum Rubrum appellatam, exædisicarunt, præsidioque - firmatam multos annos summa cura custodierant, prædatoriisque navibus Rhodon frequentius petebant. Mortuo autem Amurate Turcarum Principe, cum de Regno inter Proceres certamen es-( ut sibi videbatur ) nacti, comparata classe, insulam petierunt, expolitisque in terram militibus, arcem obsederunt, nec prius inde discessere, quam illam famem domitam in potestatem redegerunt. Valido deinde præsidio sirmatam diu tenuere. Ad postremum Turcæ (quod quidem hac ætate nostra contigit), sopitis domi discordiis, languescentibusque jam Rhodii ordinis viribus, cum magna classe parata Rhodon petiissent, multisque cladibus affecta infula, oppidum aliquandiu frustra obsedissent, desperataque victoria abscederent, ad insulam, quam supra memoravimus, cum classe profecti, urbem Rhodon a se vi captama atque eversam mentiti, iis, qui castello præsidio erant, tantum terroris, ac metus injecerunt, ut confestim salutem padi arce excesserint, quos omnes Turcæ, violata fide, comprehensos socia cæciderunt, castellumque solo æquarunt, nec ante Bernardi cum Regia classe adventum, resectum est; quamquam aliquanto procul a veteribus fundamentis tutiore loco suffectum. Quo instaurato, Bernardus cum ejusdem expeditionis sociis oras illas præterlegens, multas Barbarorum naves mercibus onultas cepit, magnaque ex vicinis agris præda abacta, illos ingenti damno, & clade plus biennio affecit. Demum a Rege revocatus, arce valido præsidio sirmata, Neapolim reversus est. Quo tempore Scanderbeccus, nobilis in Epiro Regulus, ac magnæ & spectatæs virtutis, adversus Turcas, a quibus obsidebatur, ad Alphonsum Legatos auxilium oratum misit. Quoque ab eo promptius, atque enixius adjuvaretur, sese in ejus fidem, ac tutesam dedit. Quo facto, Rex confestim, qua brevior per Adriaticum mare trajectus erat, primum peditatum, ac frumentum, nec multo post Gilibertum Ortafanum, impigrum virum, cum alia manu militum ad eum misit. Quo auxilio, simul & Regii nominis autoritate fretus Scanderbeccus, a Turcarum vi non solum sua tutatus est, sed aliquot insuper hostilia oppida non ignobilia in potellatem luam redegit.

Post hac Alphonsis cum Joannem Antonium Ursimum Talia-

Taliacotii Comitem ulcisci statuisset, qui, quo tempore Plume bini adversus Rainaldum ejus fratrem bellum gerebat, Raie naldo faverat, cum copiis in Pelignos, ut inde Taliacotium peteret, profectus est. Quod cum ille cognovisset, ad Nicolaum Pontificem Maximum confugit, cujus interventu sese gravi bello pecunia liberavit. Cumque adhuc Rex in castris apud Pelignos esset, Florentini pacis avidi, quod non modo in ejus Regna commeandi, unde maximos frudus percipere solebant, sed etiam in cætera Regna, atque Provincias maritimas traiiciendi, vehendarumque inde mercium facultatem sibi ereptam videbant, quæ res tum publice, tum privatim corum Civitati labem, atque perniciem essent allaturæ; cogitarentque insuper, si modo cum parva copiarum manu Rex bellum traheret, illi'ad postremum relisti non posse, Janotium Pandulfinum, ac Francum Sachetum eloquentem virum, legatos ad eum de pace mittere constituerunz. Quibus accepta fide in castra profectis, postquam mandata exposuerunt, bellumque excusarunt, Antonii Cardinalis Ilerdensis opera, qui id negotii de Pontificis voluntate susceperat, paucis post diebus Florentinis pacem dedit, Castiliono, caeterisque oppidis, quæ in eorum agro per bellum cepisset, ac insula Gilio retentis, quamquam pro his Florentini grandem pecuniæ summata offerrent. Quam cum quidam e suis potius accipiendam diceret, Reges, respondit, pecunia non egere, sed gloria. Nec multo post mortuo Rainaldo Ursino, cum Catharina Apiana uxor ejus vereretur, ne Alphonsus Plumbinum rursus cum exercitu peteret, neque esset conquieturus, illi per an micos reconciliari curavit. Cumque illius pacem aliter impetrare non posset ( quod Rex dignitati suæ consuli volebat), nisi illi tributum penderet aureum poculum, quod esset quingen torum aureorum pondo quotannis, dum viveret, ei se tributurant recepit. Paulo post, cum & ipsa; misso pocuso, mortem obiisset, Emanuel Apianus cognatus, & successor ejus, quo sibi es Principatu tranquillo frui liceret, & ipse se Regis stipendiarium sua voluntate effecit. Hic multos annos in militia versatus s longe a spe dominandi, tandem uxorem Trojæ, inter Apulos, ceperat. Ibique tentiter vitam egit, donec, mortua Catharina, in jus successionis a Plumbinensibus publice vocatus est. In quo illi Rex non modo non adversatus est, sed etiam plurimum savit. Veneti vero ea re cognita, conversis ad pacem studiis primum per Leonellum Ferrarienfium Principem ea de ze agent

eceperunt, factumque est, illius viri suasu, uti Rex Ludovicum Podium Legatum Ferrariam miserit. Quo cum venisset Legatus Venetus, pacis mentio inchoata est. Cumque postea ad Regem Leonellus mississet, quod incidissent aliqua, quæ ejus auctoritate egerent, misst Rex cum mandatis Ferrariam Jacobum Constantium Jurisconsultum, qui una cum Ludovico ista tractaret, atque conficeret. Quibus diu multum agitatis, disceptationibulque omnibus e medio sublatis, pax tandem inita est. Nee multo post capta a Francisco Ssortia urbe Mediolano, qua in re longe fefellit Venetos eorum opinio, cum ita existimarent, in se esse, ubi vellent, & datas habenas premere, & Mediolanenses conantem opprimere sua autoritate prohibere. Prosecto ad Regem Legato Victore Maripetro, eosdem in amicitiam & societatem recepit. Cumque æquum esse duceret mittere ad Venetos, qui iis suo nomine de pace ac societate congratularentur, Ludovicum Podium, atque Antonium Panormitam Legatos ad illos milit. Quibus benigne exceptis, & in Senatum introdudis, Antonius hac oratione usus est: Gaudemus, ac vehemen ter lætamur, Patres, Princepsque sapientissime, hoc legationis munus nobis ab Alphonso Rege nostro demandatum esse, ut ii fimus, qui vobis de pace, & societate constituta gratulemur. Nihil enim est ( quantum existimamus ), quod aut nobis dicu, aut vobis auditu jucundius accidere pomerit. Perjucundum quippe nobis est, ad cam Civitatem nos oratores missos esse, quæ ob virtutem, ac res amplissimas gestas opibus floreat, & gloria. Nes vero minus jucunda auditu vobis putamus fore, quae de pace, ac sædere ( renovata nuper inter Regem nostrum, vestramque Rempublicam amicitia ) commemoraturi sumus. Nihil enim est aut omnino acceptius, aut auribus suavius, quam de pace, & benevolentia verba facere. Irrepit enim, nescio quomodo, sensus nostros, ac vehementer retinet, totosque pene artus permovet. Est enim insitus natura mortalibus pacis & otii amor; sed aut mala consuetudine, aut nimia cupiditate nonnunquam ex animis nostris elabitur. Quæ postea, si quando renovatur, muito sit profecto dulcior, atque jucundior necesse est. Quod quidem ut Regi nostro contigit, ita & vobis contigisse existimamus, qui pacem ipsam non modo non abnuistis, sed ultro etiam, magis Italiæ otio, quam vestris commodis consulentes, expetistis. Kex quidem, ut antea dolebat bellum quodam adverso sato exortum elle, ita mine lætatur, pacem, politis armis, revocatam elle, re-

dintegratamque amicitiam illam, quam & iple, & majores eius Aragonum Reges, cum vestra Republica sanctam, atque inviolatam ante hæc fatalia tempora religiose servayerant. Nam quæ intercesserunt inimicitiæ, non voluntati, sed cuidam sato tribuendæ funt. Utraque enim pars invita arma suscepit. Sed ita tulit temporum conditio, ita Sociorum ratio postulavit, uti ipse adversus vos bellum gereret, vos item adversus eum. Sed tamen illa acerbitas animorum, quæ plerumque inter hostes esse consuevit, in eo bello absuit, ut satis appareret, utrique pacis, magis quam belli confilia probari. Idque etiam eventus docuit. Simul ac enim vos a pacis confiliis non abhorrere ostendistis, nunquam Rex neque pacis mentionem aspernari, neque nuntios, atque oratores de pace mittere destitit, quoad pax esseda est. Quod quidem fatis videtur declarare, quantum Rex ipse cuperet vobiscum in gratiam redire. Et vos quoque id ipsum non obscure testati estis. Pace enim haud satis contenti, ipsi paci societatem, ac sœdus adjici voluistis. Ita sit, ut bellum satalis quædam necessitas induxerit, pacem voluntas revocarit. Nec vero dubitamus, quin, quo consensu pax ipsa facta est, in eodem perseveret, ac duret. Pax enim non modo ipsa dulcis est, sed etiam ipsius nomen blandum ac suave, tum res ipsa, ut sapientes dicere audio, falutaris. Hac enim agri, hac urbes, hac res privatæ, hac Respublica, hac denique Regna constituuntur, & conservantur. Mihi quidem ita semper visum est, qui pacem negligerent, hos summam hominum felicitation haud satis cognoscere. Totius enim selicitatis fructus est pax. Quid enim proderat dispersos homines eloquentia conciliasse, nisi conciliatos pax ipsa in societate, & caritate contineret? Quæ quidem pax cum unicuique Civitati amabilis esse debet, tum vestræ tamen in primis, ut, quam a Majoribus vestris dignitatem accepistis, ac vobis ipsi vestra virtute peperistis, tueri valeatis. Etenim vestra Civitas est, quæ omni genere virtutis, cum quavis non modo earum, quæ hac tempestate præclaræ habentur, sed etiam possit cum omni antiquitate contendere. Quales enim viros ( ut omittam admirabilem urbis situm), quales, inquam, viros, qua prudentia, qua gravitate, quo consilio, qua denique semper autoritate habuit hæc vestra gloriosa Civitas? Quæ Respub. sapientius gubernata, atque administrata unquam fuit? Quam legimus Civitatem sanctioribus, inquam, instituti, aut legibus usam esse? Nec vero pacis modo, sed belli artibus

hæc vestra Civitas valuit, & valet. Semper enim gloriæ avidi fuillis: nec maritimis tantum, sed & terrestribus quoque bellis præclara fortitudinis documenta edidistis. Pro gloria vero tuenda, quos labores, quos sumptus, quæ discrimina subieritis, testantuc multa bella a vobis magno animo suscepta, & seliciter conseda quibus Imperii veilri fines coulque extendistis, ut qui ante hos sexaginta annos nullum prope oppidum in Continenti, nunc aucta majorum gloria, omnem prope Galliam Cifalpinam, quaz cis Padum, ac Abduam flumen est, ditionis vestræ seceritis. Hæc tametli magna funt, cum nonnullis tamen, præfertim ex antiquioribus sunt vobis communia. Cæterum illa una & summa, & vestra tota laus est, qua omnes Orbis terrarum gentes, & Komanos iplos anteillis, quod, quo gerendæ Reip. ordine ab initio uti coepistis, cundem jam supra millesimum annum constanter tenere perrexistis, cum cæteræ omnes Italiæ Civitates aliam, atque aliam Reipublicæ administrandæ formam, ob intestinas seditiones, usurpaverint. Quæ ut vobis prima, ac perpetua sint, pax ita efficiet, & societas, atque amicitia cum Alphonso Rege. Nullus enim aut vobis, aut ipsi ( Deo bene juvante ) metuendus est hostis, donec in societate permanserius, cujus quidem comservandæ non minori voluptate nos ipsos, quam Regem affici, nobis ita persuasum habennus, ut vestri vel confirmandi, vel hortandi gratia verba facere jam supervacuum arbitremur. Nos igitur, ut orationi modum statuamus, hoc vobis de Alphonsi Regis nostri animo, ac voluntate pollicemur, ut non modo, que ex pacis, ac fœderis formula ab eo præstari oporteat, verum etiam, quæ ab eo amicitiæ jure requiri possint, in vos, vestramque Remp. libenter atque impigre collaturus sit. Que autem secretiore colloquio videntur indigere, in aliud tempus differendum putamus. Facto dicendi fine, Senatus Princeps de laudibus Regis multa elocutus, pacem ipsam, ac societatem sibi, cuncisque Patribus ingenti curæ esse, ac sore respondit, Oratoribusque vehementer collaudatis, gratias egit, iis; quae secretiore colloquio egebant, in alterum diem dilatis.

Haud multo tempore interjecto, Alphonsus Helconoram sororis siliam, venustate ac modestia æque insignem, Federico Romanorum Imperatori, qui tertius suit hoc nomine, ab Alphonso Lustanorum Rege, eodemque Helconoræ fratre, qui Edoardo fratri successit, locandam curavit, quo & illam in altissimo dignitatis gradu constitueret, & opes suas illius affinitate

nr-

firmaret. Cumque biennio fere post, Federicus in Italiam prosicisci decrevisset, ut coronam Imperii, more Majorum, acciperet; primo in Forojuliensem agrum cum egregio, sed modico comitatu, ac deinde per Venetos, Ferrariam, Bononiamque, deinceps Florentiam, ac Senas pervenit, hospitiis ei in omni itinere datis publice. Senis aliquantum moratus, donec Pontificis Maximi & Cardinalium, qui in nonnullam de eo suspicionem venerant, in se animum exploraret. Interim Heleonora Alphonsi vocatu mari in Italiam profecta, Pilas primum, atque inde Senas ad eum venit, a Florentinis, a Senensibus honorisice suscepta. Post cujus profectionem, compositis cum Pontifice Maximo, quæ opus erant, Federicus una cum illa Romam sui coronandi causa petiit. Adventantibus omnis prope Civitas, magnaque Cardinalium pars honoris gratia sese obviam essudit. Et quoniam, ut diximus, suspitio Pontificem, & Cardinales ceperat, ne eo animo adventaret, ut eorum statum, atque opes imminueret, de qua quidem re ingens rumor ob stulta quorumdam vaticinia vulga, increbruerat, Pontifex, accitis in urbem copiis, & opportunis qui busque locis præsidio sirmatis, inter militum, equitumque station nes ad se proficiscentem, & ipsum cum armatis equitibus ad gradus Templi Apostolorum Principis, ubi eum præstolabatur, comiter excepit, coronamque auream pro vetere cerimonia, attite instituto capiti ejus imposuit, & in Palatii parte hospitio alimit. Post paucos inde dies Federicus Alphansum invisere communi, nec, eo infalutato, ex Italia discedere. Quod cues Alphonso nuntiatum esset, qui jam ad eum, priusquam Senis desecuret, Jacobum Constantium miserat, etsi erant dies religiosi atque observandi ( erant enim ii dies , quibus Christus summes ac verus Deus noster pro sainte humani generis crucis supplicium perpeti voluit ) consessim, quæ temporis brevitas passa est, pro ejus adventu decorando parari justit; ac mox Nicolaum Piscitel+ Ium Archiepiscopum Neapolitanum, Marinum Martianum Russanenfium Principem, Franciscum Baucium Adriensium Ducem, Lesnellum Acortiamurum Celanium Comitem, at Antonium Panormitam Legatos ad cum misit, qui illi suaderent (si sorte adhuc Romæ esset), uti proximos dies sacros Romæ potius, quam in itinere ageret. Idque illi suadebat, quo sibi spatium esset ad ea convenientiori tempore paranda, quæ in animo haberet , aut si jam sorte discessisset, eum affectarentur ; hospitia, postquam Regni fines ingressus esset, illi, quique in comitatu ejus erant, Ff 2

omnibus dari curarent. Postremo Ferdinandum silium cum magno Procerum, ac nobilium virorum numero illi obviam ire jussit, Cæterum Federicus, ut qui cupiebat admodum Regem quamprimum videre, idque non minus ab Heleonora optari sciebat. jam iter invaferat, Ladislao Ungariæ Rege appellato, quem fecum duxerat, adolescentulo Romæ tantisper relico. Qui, ubi Regis voluntatem agnovit, renuntiari justit, venire se ad eurp, non ut Imperatorem kemanum ad Regem, sed ut amantissimum silium ad exoptatum Patrem: proinde missa saceret, quæ tanta cura ab illo præparari sciret. Rex, etsi humanitatem ejus satis laudavit, nihilo minus tamen, quæ instituerat, persici mandavit, atque arcem Capuanam ei pro diversorio, cum omnis generis rerum necessariarum copia attribui, hospitia comitibus, atque obsonia ubertim parari. Accedebant vero cum Federico Albertus frater ejus, ac multi præterea clari Proceres, illustresque Principes, subselliorum quoque duodecim ordines, in modum theatri, ad dimensionem areæ Mariæ Coronatæ, unde ludi equestres, cæteraque id genus spectarentur, præpropere extrui jussit. Legati, quos diximus, cum eum Roma jam digressum apud Pipernum nacti essent ( sacta modo salutatione ), Terracinam adventantem comitati funt. Qua primum in urbem Ferdinandus eum nactus falutavit, & Antonius de Regis congratulatione, atque Federici laudibus, concedentibus collegis, luculentam orationem habuit. Digressus inde Fundos pervenit, quo in oppido ab Honorato Cajetano Fundorum Principe ( ita jubente Rege ) summo honore affectus est. Heleonora vero cum magno comitatu aliquanto intervallo sequebatur, quoniam hospitia tantæ multitudini ( erant enim supra quina hominum millia ) haud quaquam sufficiebant, a Terracina Capuam perpetuo itinere ( corum caufa , qui pedibus iter faciebant ) mensæ cum obsoniis, frequentibusque poculis stratæ. Cum Capuæ Federicus appropinquaret, Alphonsus ad tria millia palluum ultra eam urbem ohviam profestus, ipsum amicissime excepit. Eoque Capuam dedudo, ad ordinanda, quae opus erant, Neapolim quamprimum rediit. Quo facto poltridie cum innumerabili prope Civium, ac Procerum multitudine rurlus obviam profectus, sub auratis stragulis Federicum collocavit. Cumque ipse pone equo sequi honoris causa vellet, non est passus Federicus, sed continuo manu ejus apprehensa, sub stragula, ut pariter incederet, illum aliquantum retuctantem ad se traxit. Eo modo per totam urbem, perque quinque illas celebres Nobilitatis Nea-

Neapolitanæ Sessiones, matronarum ac virorum frequentia cultifsimas, perambulans, demum in arcem Capuanam deductus est. Comitibus confestim hospitia cum abundantissimo obsonio præbia ta. Altero die cum Heleonora Capuam venisset, & ei quoque Rex in magna virorum, ac matronarum frequentia obviam processit, quam ut vidit, magnitudine pietatis illachrymatus, atque complexus, eodem, quo Federicum virum ejus, honore profecutus est. Plerosque civium in honorem ejus, ac Federici, ingressus Neapolim, equestri dignitate decoravit. Nonnullis etiam id postulantibus a Federico eam dignitatem dari æquo animo tulit. Multis præterea eorum rogatu ampla munera contulit; quibusdam etiam delictorum gratiam secit. Ludos in primis Christianos magno apparatu (quibus sacra mysteria obitus, ac resurrectionis Christi Dei nostri reserebantur, in quibus ceremoniis sele semper magnificentissimum præbuit) in Claræ Templo augustissimo ac maximo, iisdem speciantibus, per noctens edidit, tanta hominum frequentia, ut nonnulli inter turbam prope enecti fuerint. Ac mox invitatum ad prandium Federicum, atque aurea fella collocatum, regali apparatu, ac luxu accepit, adductoque in penitiorem ædium partem, uniones, ac gemmas ( quas multas, ac varii generis, atque immensi pretii habebat in thefauris, qua magnificentia cunctos fui temporis Reges antecefsit ) sigillatim oftendit : reliqua diei parte variis sermonibus cum eo consumta, ludos deinde equestres celebres edidit, quibus Ferdinandus filius, multique insignes adolescentes, ac viri certaverunt. Tantus autem concursus suit ad hæc spectacula ex omnibus undique Regni partibus, ut vix subsellia, quæ pro tempore extructa diximus, atque adeo urbis tecta, & loca, e quibus spectari possent, eam multitudinem caperent. Postremo incredibili magnificentia venationem exhibuit. Locus est Neapoli ad quatuor millia passuum proximus, quem vulgo Listrones vocant; nos unum e Phlegræis campis ab ardore nuncupandum putamus: in eo loco planities est admodum profunda, atque in orbem sita, duo fere millia passium ambiens, & ibidem modicum stagnum, ac scatentes passim sulphure aquæ ægris salutares. Est autem hic campus uno, ac perpetuo monte excello circumseptus, circa quem atrum nemus: ac denique est suapte natura talis, ut ne in reliqua quidem Italia ullus venatibus æque aprus locus existimetur. Nemus ipsum aprorum, ferarumque pattionibus ferax est; hic yel sponte ingressa, yel agitando impulsa, insessa circum.

quaque collibus, seræ evadere non possunt. Capit autem totius montis supercilium, qua se latius pandit, ad sex millia passium. Agrestes in id munus imperati, supra quina millia, cum venabulis biduo ante venationem affuerunt : hique una cum venatoribus regiis, quorum ingens erat numerus, compulsis, atque eidem nemori circumjectis permultis varii generis feris, statim supercilia moniis insederunt, ne qua inde sera elaberetur, intenti. Quas postquam parata esse Alphonsus agnovit, postridie mane cum Federico, & Heleonora, Principibus Civitatis utriusque sexus sequentibus, eo se contulit : ac paulo citra eum locum fixis tentoriis, in quibus unum illud longe conspicuum erat, cum tricliniis, & cubiculis secretioribus, in cujus medio abacus sublimis extabat, argenteis, atque aureis poculis, vasisque omnis generis late refulgens, Federico, atque Heleonoræ seorsum, atque adeo omnibus, qui affuere, ex omnium rerum copia, quæ pro tempore parari potuerunt, abundantissimum epulum præbuit. Ante hoc tentorium manufactus fons stabat ad voluptatem & copiam triplici suavissimi vini genere diffluens, quo se turba omnis ad satietatem proluebat. Remotis mensis, in montem itum, unde in eum campum, quem diximus, despedus erat. Ibi Federicus & Heleonora seorsum consederunt. Rex deinde equo alacri invedus, per viam, quæ unica in campum patebat, cum Ferdinando, atque iis, quos voluit, e purpuratis incessit, atque eos in tres turmas divisit: venatores regii imas partes montis, agrelles superiores tenebant, civium, atque externorum turba omnis reliqua, per montem diffusa. Feræ deinde agitari coepræ sunt undique, nec quisquam a destinatis stationibus ad alienas discurrebat. Hinc apri, cæteræque feræ tum canum latratu, tum hominum clamore excitati, postquam in campum præcipites se dejecerant, a velocioribus canibus retenti, venabulis configebantur, aliquot tainen ( quod quidem cernere pulchrum erat) toto campo rapidissimo cursu sugitantes, elapsæ sunt. Supra viginti varii generis, spectantibus omnibus, Rex ipse sua manu occidit. Sub vesperum Neapolim reditum est. Posthæc Heleonoram, quæ adhuc intacta erat, antequam a se discederent, Federico copulari voluit. Demum abire volentem ( namque is terrestri itinere Romam reversus est ) datis ei, atque Heleonoras amplissimis muneribus, aliquantum extra urbem prosequutus est. Nec multo post Heleonoram, cum lachrymis a se dimissam, Manfredoniam justi viri , atque inde Venetias cum triremibus mimissit: quo & ipse Federicus, qua venerat via, regressus, invitamibus Venetis, quibus tum cum Rege, ut diximus, societas erat, prosectus, unaque cum illa amplissimis hoporibus assectus, inde in Germaniam rediit.

# BARTHOLOM. FACII

# RERUM GESTARUM ALPHONSI REGIS

#### LIBER DECIMUS.

CEcutum est paulo post alterum bellum Florentinum, Venetis sociis, atque amicis postulantibus, quod Florentini Francisco Sfortiæ, post subactos ab eo Mediolanenses, adversus se haud dubie bellum molienti, (quippe qui omnes apud Abduam amnem pontes, atque arces, quod ea Mediolanensis agri, ditionisque esse diceret, sibi reddi poscebat) favere, ac pecunia juvare eundem intelligebantur, quodque ante ipsius Federici Imperatoris adventum, nec a Ludovico Povio, & Antonio Panormita Regiis legatis, & a Matthæo Victurio Venetorum legato, cum Venetias peterent, moniti ab incoeptis destiterant. Quin etiam societatem palam cum Francisco junxerant, nec postea Alphonsus Luspanus Archiepiscopus, ac Nicolaus Filiacus Regii legati, & Triadamus Gritus Venetorum orator, Pontificis Maximi hortatu, Romam profecti, quo cunctorum Principum Oratores convenerant, ut de pace agerent, quicquam illos moverant, ac deinde Zachariam Trivilanum Venetum legatum non receperant, qui eum Perulium cum Cicco Antonio Jurisconfulto legato Regio convenisset, & ad Florentinos mississent, qui peteret, uti side publica Florentiam proficisci liceret, Regio tantum modo Legato potestate adeundi facta, Venetum contempui habuerant. Demum Florentini, ac Franciscus ea quotidie struere, atque agitare audiebanuir, quibus manifeste appareret illos, posthabitis pacis confiliis, de bello cogitare. Quibus de rebus commoti Rex, ac Veneti, cum omnia ab se tentata scirent, quibus pax conciliari posset, ad postremum aperte bellum suscipere Rex adversus Florentinos, Veneti adversus Franciscum decreverunt. Laque utrique extemplo veteres copias contrahere, novos exercitus, ac duces scribere, &, quaz bello forent usui, parare. Et quo magis Florentinos terreret, sta-

tuit Alphonsus per Ferdinandum silium, storentis ætatis juvenem, id bellum gerere, quod id sibi majus videbatur, quam quod per alium quempiam agendum esset. De quo, quoniam locus exigit, antequam ad res gestas veniam, pauca mihi quædam dicenda existimavi. Ingenio suit eximio, & ad cunstas optimas artes docili, liberalibus disciplinis institutus, juri quoque civili operam dedit, ut una arma cum legibus jungeret, quæ duo ad Respegubernandas aptissima putantur. Armorum quoque trastandorum scientiam didicit, equitandi peritissimus, lusta, saltu, jastu, equiestrique certamine vel cum veteranis contendere, sacilitate, ac modessia cum omnibus certare, gloriæ cupidus, calorem, frigus, inediam, saboremque facile pati: cumque æquales gloria & dignitate superaret, ab onuibus tamen (quod rarum est)

valde diligi, atque observari.

. Cæterum Alphonsus cum tantum bellum minime negligendum existimaret, præsertim quod filium in cam expeditionem millurus ellet, ad sex millia equitum, & duo millia peditum, partim ex popularibus suis, partim ex externis scripsit, Federico Urbinatium Principe, Averso, ac Neapolione Ursinis ( externi hi crant ) egregiis copiarum Ducibus mercede conductis. Ex popularibus autem, Regnique incolis duces habuit Antonium Caudolam, Leonellum Acortiamurum, Gartiam Cabanellum, ac Ursium Ursinum. Et quo maturius duces ipli cum copiis convenirent, in prata Campana ( uti Neapolitanorum mos ell'expeditionem parantium) cum Ferdinando concessit. Quo cum multi adventassent, Ferdinandi discessum haud amplius differendum ratus, cujus profectionem Veneti per Legatos continue exposcebant, eum ab se dimissurus, hujuscemodi oratione alloquutus est: Compulsus tandem Florentinorum injuriis, quas nobis, ac Venetis sociis, & amicis nostris quotidie inferre pergunt, constitui animo, te ( quo nihil habeo in vita carius ) adversus eos cum hoc exercitu mittere, sperans, Dei ope, qui justitiæ favet, & tua, atque horum militum virtute, sore, ut acceptas injurias ulcifcamur; fimul ut cognofcant injuste se secisse, qui cum hostibus nostris sœdus, atque amicitiam junxerint, seque in eo erra!le, neque satis recte Reip, consuluisse. Et quo id alacriore animo fuscipias, agasque, hosce veteranos commilitores meos, mihi carissimos, quos tibi magnæ gloriæ, si corum ut confilio noveris, futuros reor, trado, tuæque fidei commendo: quorum virtus ac sides mulus meis magnis laboribus, ac periculis,

superioribus bellis mihi nota, & spectata est. Quorum opera omnes ad hunc diem victorias, & Neapolitanum hoc Regnum, triumphumque adeptus sum: quibus denique adjutoribus, bellatoribulque magnam Italiæ partem Majorum nostrorum Imperio, & gloriæ adjecimus. Hos velim, ut in primis ames, carosque habeas, putesque nihil, ne vitam quidem ipsam, a me tibi commendari posse diligentius. Quod cum seceris, meam a te gloriam amari, & expeti tum denique existimabo. Hos vide, ne temere in discrimen mittas: nec vero multum a te cohortandi, aut oratione incitandi erunt. Si quid periculi subeundum suerit, magis a te reprimendus, moderandusque, quam verbis accendendus animus erit. Tales tibi viros ad necessarios casus reserves, facito, in quibus scilicet de dignitate tua agatur, aut sama. Nec vero apud me dubium relinquitur, cum eos ita habiturus sis, quin Imperatorem eumdem habere se sentiant. Id autem te ante omnia monitum velim, ne tantum tuæ, aut horum militum fortitudini fidas, ut arbitreris absque divina ope a te holles superandos. Victoria etenim non ex hominum consiliis, sed ex summi Dei voluntate ac potestaté proficiscitur. Tum denique tibi militares artes profuturas scito, cum Deum tibi pietate, ac justis factis propitium reddideris. Eum igitur, si vincere expetis, pura mente colito; spemque omnem victoriæ in eo reponito. Et si quando ( quod solet in bello contingere ) tibi quicquam adversi acciderit, quo existimare possis ipsum Deum tibi subiratum esse, vide ne ab eo per impatientiam, atque animi perturbationem discedas, sed potius satisfaciendo ei reconciliari stude. Solet enim Deus, quos diligit, interdum malis afficere, & quos constantes in adversis videt, rursus in meliorem fortunam restimere. Existimationis tuze diligentissima tibi ratio habenda erit, putandumque nihil ea re in humanis rebus pluris esse, aut sieri debere : quippe cum victoria nonnunguam magis existimatione & fama, quam militum robore, ac virtute comparetur. Et vichoria quidem sæpe cladibus mutatur; at fama, si cum probitate ac fide conjuncta fuerit, & permanet, & cum omni ævo perdurat. Honestati itaque a te incumbendum erit, qua detrada, nec Principi illi Deo placere, neque apud mortales auctoritatem ullam stabilem, aut gloriam consequi possumus. Venetorum vero amicorum, ac sociorum nostrorum Rempub. nostram esse existimato, eamque non minore studio ac diligentia, quam Regnum mostrum desendito; pro qua quidem conservanda & amplificanda

G g

nec sumptui, nec militum labori parcas jubeo. Cum iis eo animo focietatem junxi, ut, quamdiu nobis vita contigerit, omnia corum prospera & adversa mihi communia habiturus sim. Nec te ab hoc proposito deterreat aut pecuniæ, aut alius cujuspiam rei indigentia. Namque omnia, quæ bello usui suerint, tibi a nobis abunde suppeditabuntur. Et, ut uno verbo agam, non magis tibi, quam mihi iple defuturus sum, ut scias, (si modo tibi ipse ne desueris ) nihil tibi per nos desore. Illud postremo observato, ac mandato memoriæ, in quo tua laus & gloria elucescet, si qui ex hostibus, antequam oppugnentur, in deditionem veniant, eos benigne in fidem tuam recipias. Ac si qui sortasse obstinatioribus animis diuturnam oblidionem pertulerint, cum in poteflatem tuam venerint, clementiam tuam prius, quam illorum pertinaciam respicias, magisque quid te, ac gente nostra, quae semper crudelitatem odio habuit, quam quid illis dignum suerit, cogites. Ouæ si observaveris, & nobis lætitiam, & tibi gloriam paries. Possquam hæc elocutus est, militibus, ac Ducibus illius dico parere justis, eum complexus, atque exolculatus, cum magna omnium spe a se dimisit. Qui cum exercitu digressus ac per Pelignos ac Marsos ( ita enim Rex mandaverat ) iter ingressus, ab Aquilanis, cæterisque ejustem Provinciæ populis honorificentissime susceptus est, omniaque ei officia impigre, atque obedienter præstita. Ad Regni deinde fines prosesto, Joannes Nicolaus, Nicolai Pontificis Maximi Legatus, obviam processie , eique commeatus in exercitum, ac itineris duces, & cum iis, qui aspera & difficilia equiti loca complanarent, dedit.

Eo iter persequente, cum jam eo pervenisset Federicus Urbinatium Princeps, de quo paulo ante mentionem secimus, quem Alphonsus exercitus ducem sub ipso Ferdinando designaverat, cum paucis aliquot comitibus ad eum venit, uti cum illo iis de rebus ageret, quas hujus expeditionis causa sieri oporteret. Vir hic clarus in re militari suit, castrensibus disciplinis ab ineunte extate institutus. Siquidem illi nec in administrandis rebus bellicis consilium, nec in capessendis periculis animus deerat. Nec vero sactis, quam side clarior, quae quidem vel maxime patuit, cum bello Piceno Franciscum Ssortiam, qui ad eum se receperat, constantissime adjuvit, ac sovit. Ob quas quidem virtutes primum Philippo Mariæ, magno illi atque inclito Principi (qui de eo adhuc admodum adolescente magnam spem conceperat), ac postea Alphonso Regi carus suit, & ipsus quoque

Fes-

Ferdinandi gratiam promeruit. Hunc Ferdinandus benigne, ac comiter susceptum, postquam inter se de itinère, ac tota belli ratione collocuti funt, uti ad cogendum, perducendumque equitatum, quem reliquerat, domum contenderet, hortatus est, atque, ut primum posset, in castra reverteretur: sese interea cis Tyberim amnem permansurum monet, atque ibi copias, quæ ad se e Regno venturze erant, przestolaturum. Digresso Federico, codem ad illum venit Aversus Trimus, unus e copiarum Ducibus, quos supra memoravimus, cum lectissimo equitatu. Multi etiam per eos dies ex Neapolitano Regno pedites, ac Duces convenere. Quibus copiis audus Ferdinandus, in Perulinum agrum ( nam ea traiicere in agrum Florentinum constituerat) prosectus est. Ac primo quidem Perulini commeatus negare, caulati libi cum Florentinis foodus esse, per quod non liceat corum hosses commeatu, aut re ulla adjuvare. Sed cum a Pontifice justi essent commeatus exhibere, ita demum commeatus præbere decreverunt, ut Regii milites, quæ sibi opus essent, in oppidis mercatum irent. Deinde cum scirent commonum iis de rebus, ut par erat, Ferdinandum, Legatos ad eum mittunt cum muneribus, qui factum excusent, & illius iram oratione mitigent. Qui ad Ferdinandum introducti, hac brevi oratione usi sunt: Perusinos a primo Regis in Italiam adventu Regiis rebus favisse, Bracium primo, postea Nicolaum Picininum, cives suos Regia stipendia: fumma fide fecisse, equites præterea egregios prope innumerabiles ejusdem Civitatis. Non alios esse coeterorum Perusinorum animos, quam illomm, qui sub Rege meruerunt. Non licere sibi, propter societatem cum Florentinis initam, talem autmi sui affectum in ipsum, arque in Regios milites demonstrare. Idque iis molestum esse popure illos sadis, quæ dicerent, comprobare. Sed tempus non pati, ne sociis sustam querimonia causam traderent. Ferdinandus his humaniter pro-tempore pauca respondit: hortatusque, ut tantum commeatuum potestatem facerent, eos a se dimisit. Deinde Federico in castra cum parte copiarum reverso ( nam materias Sigismundi Malatestae metu, quicum capitali odio d'Midebat, præsidio domi reliquerat) Ferdinandus Cortonam iner rapit, & haud procul ab urbe castra ponit. Quæ cum ob ipsius loci naturam ( est enim in edito moute sita ) aditu undique difficili atque aspero, ac valido insuper præsidio sirmata expugnari non posse, nisi same, atque oblidione videretur (præsertim sine tormentis, sine operibus), populato cit-Gg 2

ca agro, ulterius progredi statuit. Difficilis erat transitus. Nam etsi cmnis ea Regio ad lævam plana est, tamen quia plurimum aquosa & palustris est, sub ipsum montem transiri oportebat. Nec dubium (si hostes viri suissent), quin magna aliqua clades in ipso transitu accepta esset. Nam & loco superiores erant, & a Callelliono Aretino (quod oppidum haud plus quatuor millibus passum inde aberat) ea militum manus, quæ a Florentinis milla erat, eo convenerat. Ferdinandus, præmista equitum parte, impedimentis in medium agmen conjectis, spectantibus holtibus, quam procul a monte per paludes licuit, universum exercitum sine detrimento traduxit. Castellionumque transgressus, quina millia passuum ab Aretio nobili, atque antiquo Hetruriæ oppido, castris positis, ipso adventu ad sex cassella circumjecta cepit, ac diripuit. Erant in castris, qui suaderent in vallem Aretinam ducendum extemplo exercitum: ibi multa castella cum magna præda occupani poste. Alii commeatuum penuriam veriti, Folianum potius petendum censebant. Quod confilium cum magis Ferdinando placuisset, eo duxit. Missique ab eo ad Senenses, qui commeatuum copiam sibi fieri peterent, ii viginti dierum modo ( metuebant enim Florentinos) commeztus concesserunt. Sed mox, adnitente ea sactione, quæ Regi amica erat, ac Joanne Mauro Venetorum Legato, per quem societatem cum Venetis junxerant, commeatus (quamquam exigue, parceque) præbiti funt, atque ad Ducinianum oppidum Foliano proximum, missi. Eo die, quo Folianum inum est, Simonetus, qui a Florentinis conductus fuerat, Aretium concessit, seque cum Hestore Faventino Principe, qui & ipse Florentinorum slipendia saciebat, conjunxit, ibique permansere. Post hæc Folianum oppugnari, atque obtideri cœptum, multique de exercitu avidius lub muros in fossam progressi, ab oppidanis vulnerati sunt, qui se periculis ofserentes, ac per mœnia dispositi, nullo telorum, ac machinamentorum genere, quo se desendi posse arbitrarentur, abstinebant. Quod cum Ferdinandus animadverteret, turres ligneas erigi jussit tanta altitudine, ut oppidi muros æquarent, ex quibus oppidani sagittis petiti, multa vulnera, ac detrimenta accipiebant.

Inter hæc Ferdinando nuntiatur Hestorem Faventinum per Vallianæ Paludis pontem cum quingentis, aut eo amplius, equitibus in Montis Politiani agrum transgressum eo contilio, ut frumentatores Regios invaderet. Namque eo fere quotidie Regii frumentandi, & pabulandi causa prosiciscebantur. Quo cogni-

castra-

cognito, Ferdinandus delectam propere equitum manum clam eo mittit, jubetque in proximis sylvis occuli, atque, ubi hostes in frumentatores sele essundant, continuo e sylvis egressos, in eos impeum facere. Quibus profectis, postridie cum Regii frumentatores pro consuetudine frumentandi causa palati essent, Hestor confestim ex insidiis prodit, atque eos invadit. Regiorum primo pauci in speciem præsidii illis sese opponere, quos cum illi cupidius insequerentur, in insidias tracti sunt. Tum Regii improviso e sylvis provolant, & in eos impetum faciunt. Illi primum paucos rati, audacius resistere: mox ubi plures, quam pro præsidio, esse cognoverunt, insidias suspicati, terga dant. Quos Regir persecuti, nonnullis eorum cæsis, omnes prope, & in his plerosque agrelles, qui se pro instituta consuetudine magna pecunia redemerunt, comprehendunt. Centum fere equites lecti in ea pugna capti funt. Hestor paucorum quorundam suorum ope, cum equus vulneratus esset, vix Regiorum manus evafit. Hac calde nunciata, adeo territi, fractique sunt hostium animi, ut post eum diem nusquam cum Regis prælio congrediausi sint. Ac nisi Sigismundus Malatesta, quem Florentini Reipub. copiis præsecerant, advenisset, vix sub Aretis moenibus se tutos existimassent. Qui cum cæteris copiis Aretii conjunctus, magno insuper agressium delectu a Florentinis habito (ad tredecim millia hominum esse ferebantur ) minitari quotidie sese Folianensibus auxilio venturum. Quod cum Ferdinando renunciatum esset, complanari locà omnia jubet, & ad pugnam comparari. Cæterum sive simulatio illa sucrit, sive illum metus consilium mutare compulerit, sese in castris apud Aretium continuit. Interim cum magna muri pars tormentis æneis quassata esset, oppidani metu perculsi, præsidii incolumitatem, atque odo dierum inducias petunt, intra quos, nisi auxilium a Florentinis mittatur, dedituros fese, oppidumque pollicentur. Quod cum frustra ad eam diem expectation, non-ausis hostibus fortunam prælii subire, apertis portis, regios intromiserunt.

Post hocc Ferdinandus, relicto in eo oppido quadrigentorum equitum, ac totidem peditum præsidio ( erat enim peropportune situm ad excursiones in agenta Florentinum, ac Aretinum saciumdas) Recinium cum reliquis copiis petiit. Quo cognito, Sigismundus, cum omnibus copiis ab Aretio digressus, per vallem Nubiam ad montem Imperialem (sic enim vocant) millia passum octo a Recinia prosciscitur,

castraque ( quamquam in monte sita ) vallo communit. Ferdinandus vero, tormentis æneis adhibitis, murique parte disseda. quiescentibus hossibus, septimo die Recinium in potestatem suam redegit. Quo præsidio privato, cum omnibus copiis Castellinama ( id ei caltello est nomen, abest autem a Florentia non plus decem & octo millibus pallium ) profectus est. Ibique castris positis, ad sex castella circumjecta cepit, ac diripuit, in queis viginti dierum frumentum repertum magno ufui exercitui fuit. Ea oppidi natura erat ( est enim in edito monte situm), ut absque tormentis æneis, atque operibus expugnari non posse videretur, quæ ex Castelliono vehi mandaverat. Itaque tantisper ab oppugnatione abstinebat, ne milites temere periculo obiiceret. Inter hace holles, excursione sada haud procul a Regis castris, quali ea invasuri, bis adventitarunt: cæterum ut primum Regii in illos conversi sunt, arrepta suga, impetum non tulerunt. Tormento zeneo ex Castelliono advecto, murus oppidi pulsari corpit. Sed primo jactu effractum, animos oppidanis addidit. Quæ

quidem res causa suit, ne locus ipse capi potuerit.

Dum castellum obsidetur, cum accepisset Ferdinandus, Florentinos agrelles, haud procul ab urbe in agris circumjectis, cum armentis, & pecoribus temere vagari, quod sibi in tuto esse viderentur, Diomedem Carassam impigrum virum, de quo prioribus libris mentionem secimus, cum trecentis equitibus, ac peditibus quingentis, non sentientibus hostibus, eo confestim mittit. Qui ad pontem Agremium, septem millia a Florentia profecti, pagos quatuor improviso adorti, eos una excursione populati sunt, bovum, ac pecorum capita ad tria millia, cum cartera præda inde abacta, agrestium clamor exortus cum ad hosses pervenisset, Simonetus cum equitibus sexcentis, quo clamor vocabat, diverso itinere ab eo, quo præda agebatur, fubito auxilio, sed nequicquam accurrit. Namque per hostilem agrum præda omnis incolumis in Regia castra cum captivis acta est. Ea vero clades cognita, agrelles adeo conterruit, ut qui circa urbem incolebant, desertis agris, in urbem sese trepidi receperint. Tormento æneo, ut diximus, perfracto, mandaverat Ferdinandus, ut aliud adveheretur, & quamvis hostes numero superiores essent, commeatuumque penuria exercitus fatigaretur, & equis præterea pabulum, ac stramenta jam ita desecissent, ut illos arborum soliis sustentari oporteret, statuerat tamen in tantis incommodis ab obsidione non discedere. Cæterum hyberno rigore concretus aet,

cum terram nivibus alte operuisset, omniaque circum castra, esti quid herbidum erat, obruta jacerent, nec lignatum calones mitth possent, quia longe a castris ligna, propter Regionis asperitatem, petenda erant, & per altas nives ægre jumenta ingrediebantur, nec jam quicquam præter cœlum, ac nives oculis occurreret confilium immutare coactus est, præsertim inopia commeatuum urgente. Soluta igitur obsidione, motisque inde castris, Ricinium rediit, ibique triduo moratus, dum defatigatos inopia equos, ac milites aliquantum reficeret, cum nec in eo loco, propter nives, & rei frumentariæ, cæterarumque rerum inopiam, hybernandi potestas esset, in loca mari propinqua, ubi commeatuum, & maxime pabuli copia erat, ac mitius coelum, cum exercitu secessis. Namque in iis locis (ea est aeris temperies) quovis anni tempore alta gramina terram convestiunt, vernatque perpetuo humus florida, cum interea in mediterraneis omnia gelu, ac pruinis exuruntur, & squallent, & hanc ob causam in ea loca per hyemis tempus pecus, atque armentum omne ab incolis traducitur, manetque donec, pulso frigore, verna amœnitas redeat. Ejus itinere comperto, hostes quoque ex eo monte, in quo castra habebant, digress; & ipsi in hyberna concesserant; & Hestor quidem cum copiis in Pisanum, Simoneus in Aretinum, Sigismundus vero in Flaminiam profecti sunt. Locus erat, haud procul a maris confinio ( quem Abbatiam Galgani vocant ) percommode fittes ad commeatus terra, marique importandos. Ibi caltra Ferdinandus sesit. Expedabat enim Regias triremes, quae Vadam, Florentinorum portum, petituræ erant, ut, iis profectis, si opus esset, ipse cum copiis celeriter occurreret. Quo duodecimo die Antonius Olcina, vir fortis atque impiger, a Rege cum triremibus septem missus, in quibus pedites octingenti incrant, prosecus, turrim, quæ portum tuebatur, vi cepit, antequam terra ab hostibus sentiri, aut ei occurri potuerit, ipsamque cum eo peditatu tenuit, & ampliore fossa a terra communivit. Quod ubi Ferdinando nuntiatum est; cum intelligeret prosectione sua haud amplius opus esse, quo major copia necessariorum exercitui, atque adeo equis esset, Aquam Vivam (id ei soco est nomen ) cum omnibus copiis concessit. At Plerentini, ubi cognoverunt Vadam captam esse, in graviores curas inciderunt. Nama quod inde in Pisanum maxime agrum, facile excursiones a Regiis fieri poterant ( neque enim a Pisis multum abest ), angebantur eum locum in hostium potestatem pervenisse. Itaque repen-

te coasta copiarum parte, Hestorem, ac Simonetum Duces ad Vadam iplam oppugnandam milere. Qua re cognita Ferdinandus, haud mora, suis ad iter parari, ac sequenti die cum iis, qui parati erant, cæteris sequi jussis, itineri se committit. Quo die, cum sub Gavarranum cum magna copiarum parte pervenisset, & postridie mane continuare iter statuisset, ante lucem per exploratores, quos præmiserat, sadus est certior, hostes audito ejus adventu, castris propero motis, sub vesperam Vada abiisse. Quo cognito, ulterius progredi destitit. Manens autem biduo, veritus ne ea simulatio magis hostium, quam discessus esset, tertio deinde die, ubi eos certo abiisse per exploratores cognovit, Aquam vivam, unde discesserat, in hyberna rediit. Inter hæc equites ferme centum ex iis, quos Foliani præsidio relictos diximus, quotidie hostilem agrum infestabant, transitumque per palustria loca cratibus facto, qua minime transre posse putabantur ( nam transeuntes equos altera super alteram congesta crates allevabant) cum improviso hoslibus apparuissent, magnam agrestium simul, & pecorum prædam reportarunt. Hæc per hyemem geila. Ineunte autem vere, Ferdinandus, ut copias cogeset seque 4: ad bellum in æstate præpararet, Castellionum concessit. Dum it Duces, ac milites, qui permissu ejus in Regnum per hyemem concesserant, tardius ad sese redeunt ( multis enim potestatem abeundi domum secerat, vere primo reversuris) Florentini, captato tempore, Simonetum, ac Joannem Franciscum Miletensem cum copiis Folianum mittunt, iique, vastatis circa agris, haud procul inde castra ponunt. Quod postquam Ferdinando nunciatum est, consessim cum iis copiis, quas tunc habebat, iter eo arripit, uti obsessis opem serat. Cumque jam ad Tumutum (id ei Regioni est nomen ) pervenisset, sit certior, hostes ab obsidione Foliani, cognita ipsius prosectione, discessisse. Quo cognito, convocatis, quas potuit, undique copiis, ad sex millia militum coegit. Per eosdem ferme dies Alphonsus, cum accepisset naves quasdam Maurorum, quibus cum sibi Religionis causa bellum erat, Tuneta oppidum ex Alexandria profecturas, naves duas onerarias celeriter armatas Africam versus milit, ut eas in cursu, si sieri posset, comprehenderent. Forte autem evenit, dum maria Africae exposita obirent, ut navis quaedam Genuensium, cujus ductor erat Ubertus Squartiasicus, ex orientali ora Genuam repetens, iis obvia in cursu sieret. Ad quam cum Præfectus cursum direxisset, ut sciret cuja esset, possquam appropinquare

quare cœpit, per lembum id exploratum mittit. Hisque dudoris, ac gentis nomen non edentibus, cum contentio ( ut fit ) & mox altercatio orta esset, quod alii alios prius nomen edere debere ( veterum navigantium consuetudine ) dicerent, Joannes Julius Regius Præsecus navim ipsam, correptis armis, invadit. Illi simul ac Regias in se venientes animadvertunt, & ipsi magnitudine navis confisi, pro tempore celeriter arma capiunt tormentisque, & balistis eminus prælium committunt. Postquam vero inter se appropinquaverunt, Regiæ Genuensem circumsistunt, unaque earum in ipsius latus proram insert, ac propugnatores e medià navi lapidibus, telisque summovet. Ad extremum Genuenses ( neque enim ad bellum instructa navis erat ), multis utrinque sauciis, ac cæsis, cedunt, seque, positis armis, victoris sidei permittunt. Post prælium cædibus, & injuria temperatum est. Inter hæc nihil contumeliæ mulieribus ( nam in ea navi præclaræ genere quædam ex Chio vehebantur ) illatum est . Deinde Præfectus, impolitis in eam nautis ac militibus, omisso priore consilio, cum ipsa navi Neapolim rediit.

Ea res Genuam nuntiata, Patres simul, ac plebem vehementer commovit. Navis enim ipsius jactura multorum civium fortunas evertebat. Itaque extemplo Baptistam Guanum Jurisconsultum, ac Nicolaum Grimaldum, qui navim, ac merces sibi restitui postulent, legatos ad Alphonsum mitture. Horum oratio querimoniæ primum, deinde misericordiæ plena fur. Non licuisse Regi, per pacis sædera navim suam, nihil a suis hostile metuentem, capere, nulla denuntiatione belli prius facta. Multorum privatorum civium fortunas, illa navi amissa, funditus everti: Genuensium amicitiam navi una, quamvis pretiolissimarum mercium referta esset, illi antiquiorem esse debere. Regi præsertim opulentissimo & maximo gloriam, non aurum quærendum esse. Adhæc Genuenses captivos, qui triremibus Regis detinerentur, æquo jure dimitti oportere; damnis quoque per omne pacis tempus Genuensibus mari illatis satisfaciundum esse, de quibus quidem damnis præstandis Andreas Benegatius Jurisconsultus, & Angelus Joannes Lomellinus prius, ac deinde Joannes Justinianus, ac Brancaleo Lercarius Genuenlium Legati apud illum egillent. Ad postremum orare se, uti mallet Genuenses sibi benesicio obligare, quam navim ipsam tenentem, illorum animos a Majestatis suæ observantia avertere. Rex primum excusare, & dicere navim injustu suo captam esse Genuensium culpa, atque insolentia classis suæ Ducis, cuja

cuja navis esset, respondere indignantium, ac vexillum pugnæ signum proferentium, primo jurgium, mox prælium commissium esse. Caterum illos propter auream pateram, quam sibi ex soedere deberent, biennio non redditam, in poenam incidisse. Multa præterea detrimenta privatim popularibus suis illata; navina denique suam non parvi pretii prius a Genuensibus captam esse. Non recusare tamen se (si Genuenses velint) quominus omnes eorum, per Pontificem Maximum controversiae, aut per alios quolvis communes judices Romæ agnoscantur, componanturque, atque ob eam rem paratum se esse mittere, qui Romæ apud mensarium caveant de ea summa, quæ petatur, si idem & ipsi faciant, hanc suam sententiam esse. Res deinde multis ultro citroque verbis disputata, atque acta est. Ad postremum Legati, re infecta, discesserunt: ductor navis, & qui in ea vecti erant, ut primum Neapolim appulerunt, omnes a Rege liberi dimissi. Gemmarum quoque, & unionum, quicquid ad illum ex præda relatum erat, mulieribus, quæ illa amiferant, gratiam fecit. Paucis diebus interjectis, postquam ea navis capta est, Alphonsus certior factus. Senenses Florentinorum injuriis irritatos fremere, ac facile fore, ut in belli focietatem adversus Florentinos coirent, Matthæum Maleseritum legatum ad eos mittit, fretus ejus viri opera de societate conventurum. Qui Senas prosectus, atque in Senatum introductus, cur id eis expediret, multis rationibus disseruit.

Inter hæc Florentini, coadis veseribus copiis, novisque insuper, Ducibus Sigismundo Malatesta, & Alexandro Sfortia, France cisci fratre ( ad dena millia equitum erant præter peditahum, y primo Recinium petunt. Quo cognito, confessim Ferdinandus, etli numero militum impar erat, tamen ut spem obsessis daret, Senas cum exercitu proficisci statuerat. Cæterum cum audisset eam Civium partem, quæ in Florentinos pronior erat. id ægre ferre, ne quam seditionem in Civitate amica ejusmodi profedio excitaret, consilium omisit. Itaque hostes ( cum succurri non posset) Recinium interim capiunt, eoque præsidio sirmato, recta Folianum pergunt, obsidentque. Postquam vero Ferdinandus copiis audus est, ulterius progressus, Soranum petit. Verum enimyero tanta mox in castris lues consecuta est. ut præ languentium numero non modo ad rem gerendam, sed vix ad movenda castra satis essent. Inter hac dum Folianum obsidetur, Gerardus Bambacurta Florentinorum dominatum ægre serens, castella quatuor, quæ pater a Florentinis acceperat, intra

Apen-

Apenninum sita, per Ludovicum Podium, Montesize ordinis Antistitem, in Regis posestatem tradere se velle pollicetur. Mittuntur ob eam rem in propinqua loca pedites, atque equites, qui rem conficiant. Cæterum cum Gerardus promissum exegui vellet ( profectis clam ad se, qui Balneum castellum, in quo & familiam, & opes suas habebat, reciperent) proditus a pepote, qui wrem arcis cum sociis ceperat, ut Florentinerum gratiam protinis auxilium affuit; caffinara perficere. Mature enim a Florengiis, qui pauciores erant, in fines Urbinatis rimetors baur ( Remus erat digressis ) cum multa præda Florentinis servavit. Perflabant hostes in obsidione Foliani, oppidumque tormentis quotidie quatiebatur, & nihilominus præsidii Duces illorum conatus contemnebant. Quantum enim muri per diem tormenta firuebant, tantum per nodem ex materia, terraque congesta sufficiebant. Cæterum oppidanorum perfidia ( qui, cum de prodendo præsidio clam cum hostibus egissent, armis adversus eos sumptis, hostes intromiserant ) oppidum ipsum cum omni præsidio in hostium potestatem redactum est. Quod tamen scelus haud multum diu impune tulere. Nam etsi mox victorum præsidia assuere, oppidum incensum, ac solo æquatum est. Per eosdem serme dies, Ferdinandus Turrim, quam Valiani vocant, haud procul a Monte Politiano peropportune sitam, per proditionent recepit. Ea namque iter, quod umm ad oppidum per paludes est, claudit: oppidum ipsum magnum, atque opulentum, & cultoribus frequens, magni profecto res momenti futura ad bellum Florentinis inferendum. In eam turrim Cotium Nigrum Capuanum imposuit, unum ex equitum ordine, cui maxime sidebat. For te autem contigit, ut Florentini per eos dies copias in Pilanum agrum mitterent, quæ Vadam oppugnarent. Nam quod ex eo loco Pisanus ager, si topiae eo majores convenissent, percommode vexari, infestarique poterat, eum e Regia potestate arripere affedabant, priusquam ad recipiendos milites amplior, ac munitior sieret. Calce enim navibus comportata, Antonius latiore muro, ac fossa turrim circumdederat: & exinde finitimos agros infestos faciebat. Itaque cum hostes ex itinere accepissent ( neque enim longo intervallo a Monte Politiano iter faciebant ) ipsam Valiani Turrim captam esse, confessim itinere intermisso, eo advolant, turrimque circumsistunt. Intelligebant enim (id quod erat) per turrim illam oppidum facile obsideri, & capi posse. At Cotius & sidei simul, & officii Hh 2 oblitus,

oblitus, illam consessim absque vi in Alexandri Ssortiæ potestatem tradidit. Qua præsidio sirmata, incæptum iter Vadam persecuti sunt.

Dum hæc in Hetruria geruntur, Veneti Lacunissa exercitus Duce, celeriter coactis copiis, Romanengum oppidum in Cremonensi, quod a Francisco tenebatur, haud procul ab Olio amne fitum, aggrediuntur, idque expugnant. Fryer ntuin! Romato, Soncinum peunque oputientius; idque, tormentis adhibitis fumma vi oppugnant. Cujus potiundi cupiditas hoc major Venetis incesserat, quod in eo oppido slumen ponte jungebatur, per quem in Brixianum agrum trajectus erat, Quibus rebus cognitis, Franciscus, convocatis repente, quas habebat, copiis, Laudum vetus, cujus urbis reliquiæ a Laudo parvo admodum intervallo distant, sese confert, militibus, qui citra Padum in hybernis erant, eo convenire jussis. Interim cum ei nunciaretur Soncinum, & cætera Cremonensis agri oppida in periculo summo esse, oppugnatique ab hoslibus, haud amplius differendum ratus, cum iis, quæ convenerant, copiis inde propere movit. Et quanquam iter per Laudensem agrum brevius aliquanto ac rectius erat, tamen quia per Cremain, potens ac nobile oppidum, quod trans Abduam amnem fitum, haud multum a Laudo novo abest (qua in urbe egregium Venetorum præsidium inerat) ea tuto prolicisci non poterat, juxta Abduam secundo amne duodeviginti millia passium prosedus, Picileonum, admirabilis munimenti, atque operis oppidum, quod Philippus Maria ingenti sumptu extruxerat, adit; pontemque transgressus, quo Abdua flumen jungitur, continuato itinere Cremonam contendit. Interim Soncinum & per vim sæpe, & per proditionem a Venetis tentatum est. Post hæc accitis hybernis omnibus copiis, quæ in Placentino, & Parmensi, & item in Cremonensi erant, inde digressus, Canetum in ripa Olii sluminis situm, in quo pons erat, quo flumen jungitur, cum toto exercitu proficifcitur, eo videlicet consilio, ut in Brixianum transcat, atque ut hostes ab infeflatione Cremonensis agri trans Olium evertat. Tenebatur vero id oppidum a Ludovico Gonzaga, Mantuano Principe, qui illi fœdere junctus erat. Cujus copiis auctus, mox una cum eo Pontem Vicum in Brixienli oppidum petit, idque vi capit. Constituerat autem & reliqua callella, atque oppida Brixienlis, ac Bergomenlis agri, quo super Olio flumine pons esset, sigillatim

# LIBER DECIMUS: 3 245

expugnare, quo Venetorum eventi, ut Pontem Vicum ab eo calium clauderet veneti, ne aut Brixiensis ager ab eo vastaretur,
Bili pli reditu (amissis oppidis, ex quibus in Brixiensem traisciebatur) prohiberentur, consestim transeundi sluminis consilium capiunt: transgressique, illius conatibus, citra tamen prælii fortunam,
quoad tuto possent, obviam eunt, equsque impetus reprimunt.
Aliquot tamen castella, atque oppida, sludio partium Venetis
insensa, sine vi ad illum desecere: nonnulla etiam ab eo debellata.

Eo anno nihil aliud memorabile in Gallia Cifalpina geri contigit. Sequenti vero anno cum Gentili, quem Veneti exercitus Ducem diximus, idoneum tempus visum esset ad ea oppida recipienda, quæ superiori anno Veneti amiserant, nondum satis exacta hyeme, etli sciebat, magnum hostilium copiarum numerum in hyberna in ea loca profectum esse, præter imposita præsidia, convocatis copiis, Manerbium petit, atque haud procul inde castra ponit. Cæterum dum oppidum expugnare aggreditur, fagitta humerum iclus, in castra se recepit, ac paulo post ex eo vulnere moritur. Quo casu commoti Veneti, quod exercitus sine Duce erat, motis inde castris, quieverunt. Inter hæc cum inter Gentilem Gattamelatæ nepotem, qui ante Gentilem Venetos exercitus rexerat, viri in re militari celebrati nominis, ac Tibertum Brandolinum ejusdem Gattamelatæ generum de honore, & principatu certatum esset; nec pateretur Tibertus Gentilem sibi dignitate præferri, quod illum se inseriorem in armis, & ductando exercitu existimaret, ira haud dissimulata a Venetis discessit: ac per Francisci fines trajecto Pado, Mirandulam (id ejus oppidi est nomen) se recepit, ibique aliquandiu cum Venetis reconciliatione simulata, tandem ad Franciscum, illius stipendia facturus, se contulit. Erat autem inter primos Veneti exercitus Ductores Jacobus Picininus, Nicolai filius, præter paterni nominis gloriam, in armis late ciarus, florente ætate juvenis. Is cum tribus millibus equitum fortissimorum Bracianæ factionis, ac paternæ disciplinæ priore anno sub Venetis stipendia secerat, multis præclaris sacinoribus editis ; neque labores, neque pericula detrectando. Demum, finito stipendio, Venetis ostendit opertere, sibi mercedem augeri, fi sua modo opera uti vellent, quod multos secum haberet, quorum opera fideli ac forti usi essent, quibus stipendia augere sibi necesse esset. In quo cum Veneti propter ætatis infir-

firmitatem duriores le production videretur, Franciscus, ac Florentum ille alioquin permansurus animus in dubio esset, a Venetis distrati illum facile, dum per internuntios honestioribus tum mercedis, tum repositis ei atque imperii conditionibus, quibus non modo juvenis gloria, ac potentiæ avidus, verum etiam vir matura ætate, & ab ambitione liberior capi posset, ( quandoquidem per finitum stipendium licebat ei absque ulla infamiæ nota discedere ) tentavere illius animum. Ipse vero, cum samam cunclis rebus antiquiorem duceret, quam nullo unquam tempore volebat in dubium adduci, statuerat Bracianam factionem, cujus ipse erat dignitate Princeps, tueri. Itaque viginti aureorum millibus annuæ mercedi additis. in Gentilis locum exercitus Dux sussectus, apud Venetos manere perseveravit. Atque incunte vere hortari Venetos coepit, darent operam, ut copias ad bellum in æstatem pararent, antequam Franciscus, copiis convocatis, in castra exiret: magno id usui Venetis sore, si priores ipsi copias educerent. Posse, antequam hostes coeant, ea oppida recipi, quae priore anno amiserant.

Interim dum ab utraque parte necessaria ad bellum magna diligentia parantur, Veneti persuasi a Carolo Gonzaga, Mantuani Principis fratre, quicum capitales inimicitias gerebat, uti bellum ab ea parte, quæ Veronensem agrum contingit, se Duce, adversus illum gererent: cui putabat, propter popularium in se benevolentiam, obesse plurimum posse, statuerunt ab ea parte bellum inserre. Cumque suaderet Carolus, ut confessim Jacobum cum copiis in ea loca mitterent, fore enim faciliorem vidoriam, Venetos docuit Jacobus id consilium haud tutum esse : quod si copiæ eo traducerentur, omnis Brixiensis, ac Bergomensis ager prædæ hosti relinqueretur, quem, mox simul ac discessissent, affitturum crederent aliena invadendi, insidendique occalionem nactum. Pellenda potius e Brixiensi Francisci præsidia, atque in Cremonensem agrum deducendas copias, & in ejus sinibus bellum trahendum censebat, quo magis de suis desendendis, quam de alienis oppugnandis intentus esset: & quoniam Venetos, Mantuano Principi infenfos, in eam partem proniores scichat, posse, divisis copiis, partem Carolo ducendam in cam expeditionem tradi, reliquos in hostium fines agi, etsi satius esse existimabat omnes simul copias uno loco contineri, quoniam disjunctae haud pares eile Francisco possent. Itaque exiguam

۴.

partem copiarum, neque enim in comm exercitu plus quindecim millibus equitum, & octo millibus peditum erant, Carolo tradunt. Cum adversus fratrem profectus gerere bellum coepit, primo quidem satis prospere illi res cedere, aliquot castellis fratri ereptis. At frater graviora metuens, ad Franciscum auxilium postulatum mittit. Cujus periculo cognito, Franciscus Tibertum Brandolinum cum mille & quingentis equitibus, multoque peditatu ire ad illum jubet. Inter hæc Jacobus Picininus exhortatus diu Venetos, ut stipendia militi exolverent, quo maturius (comparatis omnibus) copias in expeditionem educeret, cum diutius pati non posset tempus ad res gerendas idoneum frustra teri, cum iis, quas paratas habebat, copiis, ex Leonato, Brixiensis, agri oppido, in quo hyemaverat, Legatis castrensibus negotio dato, ut reliquas copias quamprimum ad se mittant, mense Majo digressus, Quincianum Brixiense oppidum, quod superiore anno Franciscus ceperat, validoque præsidio, ac sideli impolito egregie communierat, petere statuit. Cæterum ea vis imbrium, ac tempestatis suit, ut ipso die ( quo die alioquin sacile pervenisset) non potuerit eo copias ducere. Quæ mora hostibus, qui in propinquis locis erant, itinere ejus comperto, facultatem præbuit in oppidum proxima noce, quos vellent, mittendi. Quæ quidem res difficiliorem aliquanto oppugnationem reddidit. Postridie vero, quamvis continuatis imbribus, Quintianum pervenit, ibique castra fecit. Quo quidem in loco non plus quatuor millia equitum secum habuit. Ac licet in ea obsidione, non absque discrimine, præsertim tanta paucitate militum, persistere videretur, cum præter oppidi munimenta, validaque præsidia, odo millia hostilium copiarum, aut eo amplius, in circumjectis locis essent; nihilominus hoc initio expeditionis ejus plurimum referre existimationis suæ arbitratus, præclarum aliquod a se facinus agi, quo majorem de se expectationem concitaret, admotis propius castris, tormentisque æneis adhibitis, cætera expugnationi necessaria cum cura præparavit. Post hæc mœnibus biduo percussis, ne noche quidens ad quietem intermisla, cum tamen interea complures equites ad le in castra accessiffent, oppidum ipsum totis viribus oppugnare adortus est, plerisque hostium, qui e proximis locis convenerant, eminus spectantibus. Demum muro eruto, per vim oppido potitus est, eoque. mox præsidio firmato, nulla quiete militi data, Pontem Vicum, quem super Olio flumine situm diximus, quo se hostes post

### 248 BARTHOLOMÆI FACII

Quintianum captum ex itinere receperant, petit. Illi autem veriti, ne inclusi, obsessique ob rerum necessariarum inopiam obsidio nem diu serre non possent, ne in hostium potestatem devenirent, relictis, qui præsidio, ac desensioni oppidi sufficere viderentur, Senigam quina inde millia passum a Ponte Vico, se conserunt. Post hac Jacobus, castris positis, quo hostibus facultas omnis praecidatur mittendorum e Cremonenli auxiliorum obsessis, propter pontis commoditatem, simul ut major ei copia stramenti, ac pabuli ex hollili agro suppeteret, tum etiam, ut hollem gravius læderet, pontem vedilem continuo adhibitis sabris effecit, atque eum supra Pontem Vicum, ad mille passus jacit. Quo sasto, exposita ultra Olium amnem parte copiarum, omnem prope superiorem Cremonensis agri partem ad Alpes speciantem unz prope excursione in ditionem redegit, nec minore cura interim tormentis æneis muros oppidi quatiebat. Cæterum tanta vis pluviæ erat, ut non posset in armis miles consistere. Sed cum, vel parvam temporis jacturam sibi perincommodam, ac periculosam existimaret, ne forte interim valentior hostis accederet, contra fuorum prope omnium sententiam, an oppidum expugnare posset, experiri constituit. Admotis itaque copiis summa vi oppidanos aggressus, multis utrinque cæsis, ac sauciis, septimo obsidionis die oppido potitus est. Nec mora, Senigam petit, quo se recepisse equites diximus, qui Pontem Vicum deseruerant, sperans se oppido, & inclusis in eo equitibus uno tempore potist posse, aut certe eos per insidias extra oppidum illedos comprehendere. Inter hæc Franciscus certior sadus Quintianum a Jacoho captum esse, quod putabat nullis, quamvis magnis, hostium opibus uno mense capi posse, & ad Pontem Vicum castra posita, multa etiam Cremonentis agri ab eodem in ditionem Venetorum redacta esse, coactis repente, quas potuit, e circumjectis locis copiis, Cremonam contendit, equitatuque, qui in Cremonensi erat, ad se celeriter accito, fretus etiam ca manu, quare apud Senigam erat, Cremona movens, citato agmine Pontem Vicum petit, ratus id oppidum adhuc in suorum potestate elle speransque oppidanos non solum obsidione liberare posse, sed etiam trajedo flumine, fubito atque improvifo adventu hostes opprimere. Cumque citatim contendens in itinere, præter fuam opintonem accepisset Pontem Vicum captum else, primo credidit ( quoniam is locus haud facile expugnari posse videbatur) suorum dolo amissum. Ast ubi vi captum cognovit, mutato repente

confilio, Senigam profectus est; idque optima ratione providit, arbitratus Picininum post captum pontem Vicum, Olir amnis oppida sibi eripere conantem (ut copiæ, quas in Brixiensi haberer, trans Office clauderet, neque enim aliter subveniri posse) Senigam, id quod evenit, canfestim ducturum. Ac forte cecidit r ut eodem tempore ipse a citeriori, ille ab ulteriori parte oppidi, ac fluminis, quæ Brixlanderespicit, Senigam pervenerint. \*Cæterum Jacobus, postquam Franciscum adventasse animadvertit, neque habere se eas capias, quibus tuto posset ad Senigam castra sacere, nec saciendi pontis, quo oppidanos vehementius premeret, sibi sacultatem esse, hostibus in adversa ripa adstantibus levi prælio cum iis, qui intus erant, edito, iilque intra portus rejectis, iter retro ad Fontem Vicum, unde venerat, convertit. Ibi magnam uterque, Franciscus Senigæ, & Jacobus apud Pontem Vicum, æstatis partem consumplerunt, levibus quibusdam præliis interim commissis. Præterea Jacobus, quæ ceperat, in Cremonensis oppida tutatus, magnam inde rei frumentariæ vim convexit, quæ magno Brixiæ usui suit, crebrisque excursionibus agrum Cremonensem infestum faciebat.

Inter hac Camplus Gonzaga, qui initio adversus fratrem aliquando erat advertim fortunam expertus, tandem statuit totis copiis decertare. Ac mox cum fratre, ac Tiberto collatis lignis congressus, inseliciter pugnavit. Et quamvis equitum quos eo prælio amiserat primores haud magnus esset, nihilo-minus quia copiarum Duces, ac primores equitum pene omnes capti suerant, major re ipsa, quam videretur, ea clades suit. Ex eo seguntum, ut se Veneti de Veronensi agro soliciti, & Ludovicus a fraire singuens, inducate in certain diem inter se fecerint, quibus cavebatur, ati Veronensis, ac Mantuanus ager trans. Mincium amnem a belli cladibus liber esset. Posthæc Franciscus, dissimulato consilio, cum ad se Ludovicum, ac Tibertum cum copiis e Mantuano accerferet ( quod 🐞 ea parte bellum propter inducias sublatum erat ) illos Gaudium oppidum ex itinere petere jubet, locum quidem, præter nemus circumjectum, triplici munimento firmissimum, cum quidem per Mantuanum, & Cremonensem agrum commodius ad eum iter esset. Est autem situm in apertis campis, haud procul a Monte Claro, & Brixia non plus duodecim millia passuum remotum. Iique prosecti subito asque improviso adventu exterius munimentum ingenti sossa, atque aggere circumdatum continuo occupant. Quod ubi Franci-

## 250 BARTHOLOMÆI ACII

sco nuntiatum est, haud mora, cum omnibus copiis, præter cas, quas præsidio reliquit, quanta maxima celeritate potuit, eo contendit. Cujus discessionis causa cognita, Picininus consessim alio itinere & ipse cum copiis movens, eodem advolat. Tantaque fuit illius velocitas, ut Francisci ce critatem prævenerit, magna spe fretus se non solum posse Gaudientibus obsesses opem serre. sed ctiam Ludovicum, ac Tibertum aut Intra munimenta comprehendere, aut, si egressi obviam irent, sundere, ac sugare. Caterum id confilium cum Legatis castrensibus periculosum videretur, ne pugna implicitos superveniens Franciscus turbaret, remque in discrimen adduceret, esserque ambiguum, an adduc Gaudienses in side permanerent, omissum est. Ac mon prosectus ex altera parte Franciscus, munimentum ingress, obsidere oppidum petrexit. Postquam vero Picininus animadvertit frustra ibi tempus teri, nec posse ulla vi, oppidanis succurri, Portianum, quatuor inde millia passuum, auxilii spem obsessis ostentans, concessit, ibique permansit. Franciscus autem continuata obsidione oppidum cepit. Et quoniam is locus, ut diximus, ad insestandum Brixiensem agrum peropportunus videbatur, athileminus Jacobus apud Portianum manere perseveravit, hostium constibus crebro sele opponens. In hoc rerum statu omnis with, anque autumnus consumptus est. Levia tamen aliquot preess, ac prope æquo marte commissa. Sed accepta apud Castrum Leonem clades calamitatem per Carolum Gonzagam prius acceptam Venetis renovavit. Quod oppidum cum Jacobus, exclusis oppidanis, qui ad agros colendos, fide accepta, exierant, propter ejus opportunitatem, (est enim situm inter Abduam, atque Olium amnes) occupare tentasset, quo Franciscum e Brixienti agro extraheret, & oppidani jam oppidum dedituri viderentur; Venetorum vero equites securi magna ex parte arma posuissent, prosecta interim a Francisco auxilia castra improviso invadunt, cosque omnes antequam arma capere, aut gladios stringere potuerint, capiunt. Quingenti prope homines capti, castra direpta sunt.

Inter hæc Franciscus, ac Florentini de bello anxii, quod Regem, ac Venetos pecunia plus posse, quam se intelligebant, etti diutius bellum traheretur a Venetis, veriti, ne sumptus serre non possent, belli moras præcidere quavis ratione cogitant. Et quia Florentini vetere majorum amicitia optime erga Renatum assessi crant, putabantque illum Alphonsi statum in Nespositano Regno pesturbant posse, approbante consilium Francisco, illum per Legates cum

duo-

duobus millibus equitum, præter fagittarios, in Italiam accerfunt; dena auri millia in fingulos menfes decreta, adjedumque fooderi, uti Renato, cum vellet, libera facultas ex Italia decedendi, & Francisco, ac Florentinis ejus item dimittendi poteslas esset, dummodo tribus ante mensibus ea illi missio denuntiaretur. Is in Galliam Cifalpinam transgressus, Guilielmo, Montis Ferrati Principis fratri, qui a Rege, ac Venetis mercede conductus, adversus Franciscum bellum gerens, agrumque Alexandrinum, ac Novariensem intestans, bonam partem equitatus Francisci in se converterat, ut arma poneret, perfualit. Acceptisque illius copiis, iifque Bonifacio ejus fratri commissis, multifque Alexandrinorum adjectis, ad Franciscum se contulit, castraque cum castris junxit, co videlicet confilio, ut Venetis Brixiensi agro expuls, quod ea ællate putabant fieri posse, inde Florentiam peteret, ab ea parte adversus Alphonsum bellum gesturus. Ejus adventus Francisci res haud dubie confirmavit. Nam & Guilielmum gravem hostem illi placavit, & præter equitatum, ac sagittarios, quos in Italiam transvexit, iplius Gulielmi copias sibi conciliavit, & Bartholomæum Coleonem, ac nonnullos alios ductores cum tribus millibus equitum, qui bello contra Gulielmum occupati erant, in castra perduxit. Venere item a Florentinis per id tempus ad Franciscum in castra Michael Cottiniola, & Alexander ejus frater, existimantibus, tantis viribus conjunctis, ea zestate Brixiam Venetis eripi posse. Cum quibus copiis Franciscus simul, & Renatus mox profecti, Monte Vico primum vi capto, multisque aliis circa oppidis (in quibus expuguandis magna crudelitas, præter Italiæ confuetudinem, a Gallis patrata eft) omnem Bergomensem, ac Brixiensem agrum, & quicquid inter Olium atque Abduam amnes interjacet, tanto tumultu, ac terrore involvit, ut prope omnia, alia metu, alia Venetorum odio, sese ejus sidei, ac potestati permiserint. Tanta autem ejus procellæ vis fuit, ut Veneti nufquam amplius castra cum hollium caltris conferre jam possent. Nec tamen Picininus, in quo Venetorum conservandi Status spes reliqua erat, adduci potuit, ut aut Brixiæ mænibus se includeret, aut Athesim slumen, quod Veronam influit, cum copiis transiret. Sed juxta Benacum, qui facus est in Brixiensi nobilis, unde & Mintius amnis Mantuam præterfluens exoritur, castra habens, indeque crebras excursiones faciens, hostiles agros infestos reddebar. Ad hæc Manfredus, ac Gibertus Corregiensium Principes, qui a Rege conducti adversus

### 252 BARTHOLOMÆI FACII

Franciscum, & Ludovicum Mantuanum Regulum bellum gerentes, in Mantuano, ac Parmensi agro castella quædam ceperant, multaque egregia facinora ediderant, pluribus excurlionibus prope portas Parmæ factis, quibus in locis, propter factiones, & clientelas magna corum auctoritas erat, quod eorum Majores olim Parmam imperio tenuerant, missa a Francisco adversus eos majore suorum manu, & ipsi cedere coacti sunt. Quibus difficultatibus, ac periculis Veneti circumventi, cum Reipub. salutem in uno Rege positam animadverterent, Joannem Maurum, qui Senis ab initio belli fuerat, foedulque cum Senensibus composuerat, paulo ante Venetias reversum, Legatum ad eum mittunt oratum, si corum Statum salvum esse cupiat, aucis copiis, ipse in Hetruriam contendat; quo Florentini, injecto domi metu, copias ex Insubribus in Hetruriam revocent. Multa siguidem in illo fuerunt ornamenta: ingenium ad omnes tum pacis, tum bella artes in primis habile, magnitudo animi, modelliæ ac decoris studium, constantia, probitas, facundia egregia, qua reos in judicio, orando causas, veterum more, gravi periculo liberavit. Ob quas quidem virtutes Respub. Venetorum maximis & honestissimis legationibus ejus opera sæpenumero usa est. Is ad Regem profectus, hujuscemodi orationem habuit: Essi pax tuaatque societas, Rex inclite, nostræ Reipublicæ semper optabilis fuit, quod eam nobis honeltissimam ducimus: tamen vel ea maxime caufa illam expetivimus, atque contraximus, ut Italiam pacatam tandem aliquando videremus, quæ ab ultima memoria nostra bello vexata nunquam potuit conquiescere. At vero cum hoc propolitum, atque confilium nostrum a Francisco Ssortia, & Florentinis perturbatum esset, causas belli quærentibus, necesse fuit & tibi æque, & nobis, vel invitis, arma fuscipere. Verum enimyero hoc bellum longe aliter processit, atque ipit opinabamur, & ratio diclabat. Neque enim verifimile cuiquam videri poterat, Franciscum, ac Florentinos tuze, ac Venetorum potentice pares elle polle. Quod quidem, si recte cogitamus, & Majeflati tuæ fimul , & noftræ Reipublicæ dedecori haud dubie cedit; sed Alphonsi Majestati, cujus est major etiam autoritas ( pace tua loquar ) magis : quoniam in Hetruriam non mililli cum copiarum numerum, qui ad tantum bellum gerendum fatis cilet, quique tanto Rege, tam opulento, tam glorioso dignus videreuir : præsertim cum scires Florentinos eas parasse copias, quibus exercitum tuum cedere necesse sucrit. Ideoque magis sa-

...

mæ & existimationi officere arbitror, quod Ferdinandum filium hujus expeditionis Ducem effecisti, cui quidem cedere turpius sit, quam privato cuivis copiarum Duci. Quem quidem, fat scio, si pro egregia illius virtute, par, aut certe non multo inferior copiis hostibus fuisset, hodie in eorum finibus cum magna tua gloria bellum gerentem videremus. Sed cum parva manu majoribus copiis relistere, aut obsessis opem serre non poterat: quibus quidem rebus a te, Rex, consuli oportuit, tum ob sædus, quad tecum sanximus, tum vel in primis gloriæ tuæ causa, quam ut tueare, omni a te ratione curandum est, ne quando uspiam apud rerum Scriptores extet, tuum exercitum Florentinorum exem citui cedere coastum. Multum etenim tibi, Rex, non solum quid præsentes de te sentiant, sed etiam magis quid posteri de te existimaturi sint, cogitandum est, quorum hoc liberiora succint de te judicie quo ab omni metu, ac spe remotiores suerint. Erunt igitur, qui hoc aliter, ac se habeat, interpretentur. Putabunt enim alii te non tantum opibus, ac potentia valuisse, alii id tibi negligentiæ adscribent, eamque ut in tantis rebus sugiendam improbabunt. Nonnulli etiam fortasse mam erga Socios, atque amicos fidem, atque officium desiderabunt. Hæc autem omnia judicia effugies, si \ quod nostræ Reip. salutare in tantis malis videtur ) majoribus equestribus, ac pediaribus copiis quamprimum comparatis, ipse in Hetruriam proficiscare. Erit sane tua profectio magno hostibus terrori. Neque enim solum eorum impetum, ac ferociam cohibebis propter eam opinionem, quæ de tua virtute apud illos increbruit, cujus infignia experimenta Neapolitano bello edidisti, sed etiam, iis depressis & fractis, Venetorum sociorum, & amicorum Statum, quem tuum existimare debes, vehementer sublevabis. Adhæc Franciscum, qui, Mediolanensibus oppressis, Imperium illud occupavit, Mediolani possessione cedere compelles. Denique una, & eadem opera totam Imiliam pacaveris, quod fuerat tuum, ac Reip. nostræ consilium, Chamidem maxime a te optari, Rex, debet, ut tanti scilicet boni auctor madiceris: in quo enim (bone Deus ) magis, aut melius elucelcere potest vel virtus tita, vel gloria, quam id efficere, atque conari, ut Italia, consoptia amorum strepitu, otio, & quiete perfrui possit? Erit in manu da leges dare pacis . & belli, quibus velis; nec erit, qui anctoritati tuze non parent. Sed sche hæc consilia, si rem sero exequare, wana, aut nulla sore. Jam enim æstas d'ut vides, præceps est, & nisi matures, per hye-

#### 254 BARTHOLOM EIFACII

hyemem eundum erit. Quod anni tempus ad rem gerendam inutile est. Ita nec Sociis ullam malorum allevationem afferes. & omnis sumptus in militem perierit, & de existimatione tua non parum detrahetur, si in re gerenda cessaveris, teque intra caltra continueris. Oportet, ubi velis Sociorum saluti, ac dignitati tuæ consulere, celeritati servins, quæ, cum cæteris in rebus, tum maxime in re militari plurimum valet. Frustra enim, ubi semel opportunitas e manibus elapsa est, Dei immortalis auxilium implores. Quapropuer quação, abjecta mora, Sociorum faluti, ac dignitati tuze fac consulas; sic & glorize, & existimationi andem tuæ prospicies. Quæ cum dixisset, Rex placide in hunc modum respondit: Ego, quid mihi negledi erga vos Venetos focios, & amicos officii, jure imputari possit, non video. Nam simul ac a me petissis, ut exercitum in Hetruriam mitterem, quoniam Franciscus sines vestros invalisset, Florentinorum opibus adjutus, confessim, ut par suit, exercitum paravi, & quo major Florentinis belli metus incuteretur, non per alium gerere id bellum, quam per Ferdinandum filium, qui est mihi mea vita carior, volui, easque copias miss, quas putavi satis else ad bellum administrandum. Sed sive propitia fortuna hostibus fuerit, five veltri copiarum Duces non eum equitatum, quem æquum erat, in castra perduxerint, res aliter, atque ipsi sperabamus, evenit. Accesserunt alia incommoda, quod in finibus hoslium bellum gerendum suit in magna rerum necessariarum penuria, quodque a Senensibus sociis timide, atque exigue nobis suppeditata sunt omnia, qui neque oppida, neque receptus ullos in suis oppidis, in quibus tutus esset noster exercitus, concedere sustinuerunt. Quod si esset ab illis factum, nihit dubitari potest, quin Florentini in maximum discrimen renam suarum ab exercitu nostro addudi essent. Sed veriti finitimorum hoslium potentiam, nec amicos se, nec inimicos satis constantes præstiterunt. Pax quidem, & quies Italiæ mihi maxime cura est, nec est quicquam, in quo frequentius animes, & cogitation. mea versetur. Itaque pro ea componenda, omne prosedo labores libens subierim. Quam rem si minus efficere, ac comsequi potero, at apud omnes animi mei hunc affectum teltatum relinquam. Sed quamvis omnia, quæ jure sæderis debui, a me vobis prælita elle intelligam, millo in Hetruriam exercitu, millo Ferdinando filio, paratis etiam povis copiis, quas cum Joanne Vintimillio, præstantissimo copinam Duce, eodem mitmitterem, tamen ut agnoscatis, Veneti, salutem Reipub. vestras, ut sociorum, ut amicorum, mihi carissimam esse, non gravamor ipse quamprimum, auctis copiis, eodem proficisci, nec per me steterit, quin & vestram Remp. tanto periculo sublevem, & optata pace Italia, nostra opera, aliquando frui possi.

Ab hoc sermone digressus, cogitare de bello attentius coepit. Itaque confestim milites scribere, atque omnia parare, quæ huic expeditioni ului esse viderentur. Let quo citius copias cogeret, vetere consuetudine in prata Campana se contulit, omnibus eo convenire justis, qui essent secum prosecturi. Cæterum iis sero advenientibus, illum citra campum Latronem hyems oppressit. Cumque adhuc Rex ibidem esset, Franciscus Aringherius legatus a Senensibus ad eum venit de communi sædere acturus. Quæ res pluribus diebus per Matthæum Malferitum, legatum Regium apud Senenses, agitata fuerat. Cum autem Legatus Venetus magnopere instaret, uti trajecto flumine in Pontificis Romani fines transiret, atque iter coeptum persequeretur, respondit, prosectionem suam in Hetruriam per id anni tempus ( jam enim Calendæ Octobris præterierant) inutilem sibi videri; præsertim cum in Senensi agro mullum haberent oppidum, quo se cum exercitu im hyberna reciperent. Ex eo enim futurum, ut nequicquam equitatus, peditarusque consumeretur, nec ejus postea utilium, ineunter vere, ulum fore; atque ideo in id tempus profectionem disferrefatius esse. At Legatus magis magisque instare, nec ullo modo intermittendam profectionem tam necessariam dicere : quandoquidem si a Senensibus in oppida non recipiantur, az in Aversi Ursini sinibus receptus suturus sit: non posse eunt, salva side & dignitate, ner differre, præsettim cum Veneti Renati bellum illius causa tollerent, qui multas sibi & magnas conditiones proponat: quandoquidem omnes rejecerint, ut qui ejus societatem, & amicitiam usque ad ultimum discrimen tueri decreverint. Quibus rationibus motus Rex, statuerat postridie annem transire. Caterum proxima noce, quasi palam inhibente Deo transitum, quem & vates quidam ilk exitiabilem futurum monuerat , repentings quidam dolor crus ejus dextrum invasit, cujus visctanta suit, ut inde moveri non pollet. Quinto abinde die, continuato delore, nihilominus deliberaverat lectica delatus iter ingredi, and and a single ingredical delatus iter ingredical and a single ingre nem traiicere. Cæterum cum ad vehementem cruris doitrem et iam febris accessisse, consilium mutare suadentibus Medicit, coadus Fontanam, castellem iis locis proximum, ledica se deportari

#### 256 BARTHOLOMÆIFACII

curavit. Ibi cum pharmacum sumpsisset curandæ valenidinis care sa, ex subita humorum commotione, inter suorum manus collaplus, creditus est e vita discessisse. Que res continuo in vulgus edita, popularium animos mirum in modum perculit: Medicorum deinde somentis ad se reversus, dum se propediem convaliturum sperat, equitatum ne mitteret, aliquot apud se diebus adhuc continuit. Sed præter opinionem omnium, ingravescente in dies morbo, pollulante Ferdinando partem equitatus confellim ad se mitti, quod diceret se contidere, propter Alexandri Ssortizz discession, quem ad Franciscum fratrem cum Michaele Cottiniola profectum diximus, posse, creptis tormentis æneis, hosses, qui adhuc Vadam obsiderent, castris exuere, Inicum Ghevaram cum mille equitibus eo proficisci quamprimum justit. Caterum antequam in castra pervenire potuerit, Vada, turre, ac munimentis everlis (jam enim Antonius Olcina justu Regis abierat) capta, & in hollium potestatem redada est. Nec tamen e Regiis quisquam est captus. Nam possquam, disjecto muro, locum se tueri non posse animadverterunt, conscensis navibus, quæ in portu erant, faluti consuluerunt. Cum autem Regi ulcus inuri oporteret, nec aliter Medicis sanari posse videretur, essentque, qui suaderent, ei propter doloris impatientiam cohibendas manus, vetuit, perpessurum se omnia affirmans, quæ Medici juberent. Atque ita interritus urentem spectare sustinuit.

Inter hæc per Italiæ Principum Legatos de communi pace ( pro qua quidem re Marinus Caratiolus, & Michael Ritius a Rege milli erant ) apud summum Pontificem Romæ actum. Et in eo quidem Alphonsus, quo res consiceretur, nonnihil de jure suo, hortantibus Venetis, detrahi patiebatur. Verum enimyero ea pacis mentio frustra suit. Rex deinde, percurato ulcere, in magna salutantium, & congratulantium turba, Neapolim rediit. Quo paulo polt Matshæus Malferitus Senensium rogatu ad eum reversus, societatem, de qua diu actum fuerat (edocio Rege, cur id expediret) confecit. Postquam Joannes Maurus, rebus, ut diximus, insectis, legatos de pace Roma discessisse accepit, cum jam plane omnis de bello cura esset, Regi persuasit, ut stipendium in militem conserret. Novem millia equitum, quator peditum partim jam in caltris erant, partim nuper mercede erant conducta. Cumque jum nonnullis ex Ducibus flipendium traditum effet, allatum eff( præter omnium opinionem) pacem inter Venctos, Franciscum, ac Florentinos ad Laudum oppidum factam esse. Quod ubi Aiphonsus rescivit, valde quidem

primo (ut par erat, quoniam, le inconfulto, fada fuerat, arque infeiis Ludovico Podio & Antonio Pilaurensi ejus legatis, qui ab initio belli Venetias profecti res communes tradaverant ) commotus est. Nec quam indignationem animo conceperat, apud Legatum diffimulanter tulit, quidvis aliud potius se auditurum credidiffe, propalam dicere, quam se in re tanta, quæque sua tantopere interellet, a Sociis neglectum elle, pro quorum Statu conservando tot tuliffet labores, tot fumptus feciflet, atque in Hetruriam traiicere paraffet, quorum denique rogatu multam jam pecuniam in militum stipendium estudisset; non potuisse, salvo scedere, absque fuo confensu pacem fieri. At Legatus placare Regis animum magis magisque niti : causari id a civibus suis necessitate factum. nec aliter existimandum esse. In ipsa tamen pace honestam de eo mentionem non omittam. Licere illi in ea comprehendi, si velit, salva dignitate, trium mensium spatium ei ad deliberandum dari. Paratos esle Venetos præstare omnia, quæ ejus honori & existimationi conducant. His, atque ejusmodi verbis aliquantum mitigatus, post aliquot dies, cum ejus voluntas de pace exquireretur, pacem quidem non abnuere se dixit; at pacis iplius conditiones ( quippe cum nesciret quænam, aut cujulinodi essent, neque enim ab iis, qui pacem secerant, aut per Legatos, aut per nuntios, ut par erat, delatæ ad eum fuerant) non admittere. Si quis pacem a se petat, se non tam inhumanum esse, ut eum a se reficiat, aut aspernetur. Non esse eo ingenio, ut non concedat, si honesta postulentur. Idque per præconem publice pronuntiari justit. At Senenses, simul atque iis denuntiatum est pacem factam elle, iisque integrum elle ea comprehendi, si velint, confestim, ut quos belli satietas dudum ceperat, pacem se accipere dixerunt, Quo facto, postea passi non sunt, Ferdinandum ex Reipub, suæ finibus Florentinos vexare. Qua re cognita Alphonsus, Ferdinandi moram in Senensi agro supervacuam jam esse intelligens, cum copiis ad se reveru justit. Qui Tyberim transgreslus, & in Marlos profectus ( relicta ibi copiarum parte ) ad Regem le contulit.

Per id ferme temporis, cum Genuam perlatum ellet, tres naves a Rege armari, & Genuenses naves aliquot locupletissimas ex Chio insula expectarent, veriti, ne ob eam causam Regiæ armarentur, ut illas in cursu invaderent, accedente gravi indignatione, quam animis conceperant, ex eo, quod Rex navim Squartiassicam, Oratoribus ad illum missis, non reddidisset,

nec pretium mercium persolvisset, naves octo, in quibus duz minores, quas vulgo Banonerios vocant, celeriter comparant, cifque Joannem Philippum Fliscum antiquæ nobilitatis virum præficiunt. Quas postquam ad cursum paratas ess. Alphonso numtiatum est, confessim tres illas naves, que jam ultra Siciliam profedæ erant, revocat, atque in Neapolitano portu collocat. At Joannes Philippus, navalibus sociis, & commeatibus, caeterisque necessariis in naves impositis, soluta classe in altum evedus prast ter omnium opinionem, in Siciliam primum navigat, Drepanumone hostiliter profectus, accepto commean, circuitaque insula, Jonium mare transgressus, ad insulam, quam Sapientiam vocant, navigat, ibi navium ex Chio adventum præstolaturus, ad quas prius Genuenses miserant, qui classis prosectionem nuntiarent. monerentque, utræ prius naves ad cam infulam pervenissent, alteras expectarent. Quibus duobus fere mensibus post profectis, & cum classe conjunctis (sex has fuerunt) cum Alphonso numbrum est, propalam minitari eos se Neapolitanum portum petituros, & Regias naves incensuros, primum omnium Bernardo Villamarino classis sua Prastado negotium dat , ut cum trisembas, quas habebat, profectus, sciscitetur, quid agent, & quem cuff teneant, observet; ac si Neapolim petant, the approprinquare caeperint, celeriter ad se advolet. Deinde poteus fautes, ( quod esat maxime necessarium ) obtrudere incipit. Saxa ingentia e promimis lapidicinis præpropere excidi & in profundum jaci imperata & quo citius muniat, ratus Genuenfium naves mox atfuturas, in tumulos extrui tam propinquos inter le, ut mella adversarionem navis interlabi posse videatur. Fluic munimento ligneam primo catenam • e multis trabibus compactam , deinde ferream adiidi præcepit. Qua lapidum congeries deficiebat, molem a lergo mu-10 circumpleditur tantæ altitudinis, ut navis onerariæ alsitudinem fuperaret. Tormenta ænea, quæ multa, ac varia miræ magnitadinis habebat, circa molem, & contra molem, opportunis quitaleque locis, disponit; equitatus partem in urbem accersit, deledibus in Campano agro habitis; urbanam juverautem arma 🖚 rare, &, ubi opus sit, adesse præcepit; desembres navium somes viros delegit. Interea allatum est, triremes decem Genuze armsri, quæ onerariis conjungantur, sine quibus propter tribonos, quas tunc Rex habebat, Genuenles arbitrari videbantur onesariarum ulum inanem sore; quo magis Alphonso curze suit sumnimenta inccepta maturare. Neque dum enim fara contra por

tum projecta in tantam altitudinem creverant, ut superlabi one-

raria navis non posset.

Interim Genuensium naves quatuordecim intra Capreas, Enariamque prospectæ funt. Quo cognito Alphonsus arma expediri., & ad molem occurri, si sorte accedant, simperat, o. pere tamen muniendi portus nec noclu, nec interdiu inter-Cæterum Genuensium classis recte in Prochytæ sinum profecta, sui metum paulisper Regiis sustulit. Postero die Bernardinus Villamarinus, cum triremibus reversus, defendi naves in portu posse spem secit. Tertia die Genuensium classis Neapolim versus prosecta 🍃 ac supra portum tantum extra tormenti jactum explicato velo evecta, ostentazione modo sui suta, variis terroribus illatis, unde moverat, rediit. Idem triquo post, sed nequicquam fecit, omnibus mirantibus tam yanæ oftentationis causam; & sane si visi modo suissent, propter opera, & munimenta adhuc impersecta, Regiæ naves ægre desendi potuissent. Tum plane intellectum est, triremes a Joanne Philippo expediart, sine quibus diffidere videbatur, posse le destinata confequi. Quas dum expectat ( lente enim, ac legniter ea res Genuæ agebatur) complares dies confumti funt. Inter hac municudi portus, se perficiendorum operum spatium Regi datum. Lapidum cumulis ad summam aquam perductis, spatium, quod intermissum erat, immensi prosecto operis expletum est. Pari diligentia lignet catena, & item altera ferrea absolutæ, ac naves, quæ mis-li adligatæ erant, in portum interiorem minoris altitudinis, præter illas duas ingentes, & Squarciaficata traductae funt, hæque corio crudo ab exteriori parte, ut earum quoqua mali, contra vim ignium circumteda. Atque hac opera dintina quadam; atque mandita maris tranquillitas, quo maturius efficerentur, ad-Paucis post diebus Joannes Philippus serum triremium ad advenum demiratus, soluta classe, Pontiam versus contendit, five ut advenientibus adversus iret, sive quod aquandi-commode in illis locis, rostratis Regiis prohibintibus, potestas non esset: ex Pontia deinde Plumbinum navigat, dimissis Genuam navibus, quas e Chio profectas diximus, praedae magis, quam bello aptis. Quo aliquanto post onerariae tres ad bellum instauctae ad eum Genua missae sunt. Nata quod Rex onerarias sex magnas, inter quas duas illas inauditæ magnitudinis habebat, & haud tutum Genuenlibus videbatur ( sex naubus classi detractis ) cum cætera classe Neapolim adire, portugique invadere, naves illi submise-Kk 2

#### 260 BARTHOLOMÆI FACII

Eo quoque triremes illæ decem, quas segnius propter ordinum discordiam, parari diximus, Duce Masino Fregoso, Petri fratre, qui tum Princeps Genuensem Rempub. tenebat, convene-Eodem & Sireius Vultabius ( is opinatus eam discordiam componi posse, ex Neapoli Genuam se contulerat) una cum Angelo Joanne Lomellino, cui componendæ controversiæ cum Joanne Philippo, ac Masino potestas data erat, prosectus, & cum co. de tota Senatus sententia collocutus, relictis baud procul a Plambino navibus, monitisque, ne intra Regni sines accederent, terrestri itinere, ad Regem venit f speque sada rem componi nosse. Regem primo seorsum affatus; deinde in Senatum introductus; quæ Genuenses vellente, exposuit . At cum ejusmodi postulatar haudquaquam æqua vila effent, ea irrita Rex habuit, maximer quod fama erat totam classem adventare. Turpe enim Regio no mini existimabant, Regem cum armato adversario intra Regni sui fines pacifci, ne videreur id metu compulfus effecisse. Quod cum ille adimiadverteret, dari sibi navim rogavit, qua consessim clasfem adiret, ne intra Regni fines appropinquaret. Sed dum accepta bireme navigat, Masinum cum triremibus navem ad Pontiam infulam jam profectum reperit, non expectatis onerariis. Nam is quidem Joanni Philippo penes, quem summa Imperii erat, (sque adeo ea tempestate inter Nobilitatem, ac Plebem vetus certamen, & perniciofa contentio exarferat ) haud fatis audiens erat. Hunc Siretus docuit, quatuordecim naves longas armis, virilquagregie instructas Regi esse; tot enim paraverat, ubi cognovit decem a Genuensibus armari: non esse im locis immorandum absque ouerariarum præsidio: proinde quamprimum ad onerarias le recipere ne cunctaretur : putare le illas subito affuturas. At ille rum studio visendæ insulæ, rum quod re ad Consilium, delata, alii occasium solis expectandum, alii lunz exortem ( quod aer anceps videretur) dicerent, persitit. Alphonius veno opinais tus aut cafu, aut judicio fieri posse, ut Genuensium trisemes 👺 orfum ac procul ab onerariis accederent, Bernardum Villamarinum cum iis quatuordecim roltratis, quas habebat, impolitis in cas, præter navales turmas, compluribus lectis viris, sub vesperam. eo jubet contendere. Isque ad Aenariam insulam primum delatus, per nocem inde solvens, Pontiam petit, præmilsis triremibus septem in prædæ spem, si sorte ibi Genuenses essent. Cæterum ea fuit Genuensium incuria, atque imprudentia in disponendis spe-, culatoribus, ut parum abfuerit, quin omnes in ipso portu capti

successivitaque ut Regias triremes jam appropinquantes viderunt, tum demum, damnatis eorum consiliis, omnia tumultuose ac trepide agere, socii remigum, remiges sociorum officia turbare. Una denique falus in tanto discrimine visa est in celeri fuga polita, antequium, proplus congressis Regis, portus exitu prohiberentur. Itaque consessime remo veloque summo certamine obnixi fugam arripiunt. Quod ut Bernardus animadvertit, exhortatus suos ad res gerendas insequi sugientes caepit. Caeterum plus valuit Genuensium timor, quam Regiorum studium, quamvis Regiarum triremium duze celeriores, Genuenses terra includere conantes; es haud multo intervallo consequerentur. Cum autem \* Circeo jam monte transmisso, supra quinque & vigintimilia passuum a Pontia sugiendo emensi, sese premi, nec evadere posse animadverterent, lex earum, quæ propiores periculo videbantur, in queis erat Masinus, conversis puppibus, proras in littus tanto impetu, adjuvante velo, adigunt, at tota pene triremium iplarum corpora illifa, atque confractation terram penetraverint. Tantaque fuit trepidatio, ac pavor, instantibus tergo Regiis, ut onnes falutis tantuminodo memores cætera neglexerint. Itaque desertis triremibis, passim in terram dilapsi, pars semiermes, alii inermes procul a littore affugiunt. Armorum, fignorum, ac tormentorum magnus numerus cum cætera preda a Regiis captus. Tres vero reliquæ, quæ paulo longius aberant, continuata fuga, cum in altum magis evedæ essent, vim hostium evaserunt.

Triduo post cum Anichinus Corsus e Genuensi ora rediens, ignarus acceptæ calamitatis, qui cum sua navi longa (quæ erat una ex decem) sub Genuensibus increbat, Pontiam peteret, ubi Genuensium reliquas triremes putabat esse, Bernardus, qui ad eam insulam, post sugatos adversarios, cum classe se contuserat, novem modo triremibus emissis, signisque hostium, quæ capetant, in classis Genuensis speciem prælatis, propius advensible qui tandem dolo cognito, cum srustra sugam a stretari interetur, in scapham delapsis, & ad eum prosectus, in qua inde vi Genuensium triremes revelli possent. Sed una tantum ex omnibus extrada est, cæteris aleo constractis, & arena ac terra immersis, ut nulli prorsus usus sutur viderentur. Itaque cum laborem inanem sumi non placeret, iis crematis, abierunt. Ejus calamitatis mattio accepto, Joannes Philippus Pontiam usque cum onerariis prosectas (quode nihil absqua triremibus persi-

ci poterat) retro conversus abire statuit. Cumque Genuam versus contenderet, juxta insulam Corsicam (teterrima tempestate exorta) ita disjecta est omnis classis, ut desperata salute, alia estrado malo navis, alia amissis antennis, alia velo discisso, alia sine malo, nulla integra (præter Prætoriam) in diversa delatæ sint a

Per eoldem dies atrox ac procellosus turbo apud Neapolim nocur repente excitatus, Regiarum navium, & Squartiaticæ malos vi sua ad imum persregit, ac dejecit. Quorum casus propter gravitatem ac pondus, iplarum navium corpora adeo labeladavit, atque concussit, proras præsertim, ut nihil esset aspectu sondius, atque ea res pro miraculo apud omnes haberetur. Itaque quod. falutare contra incendia inventum suerat, in illo casti adversum, atque incommodum fuit. Taurinis nanque pellibus obvoluti mali, cum venti vim in se reciperent, ipli turbini facile cellete. Ad hæc rudentes, propter ignium metum in alterum navis latus coadi, infirmiores malos faciebant. Maris quoque tempestas, que postea in multos dies continuata est, projecta ante molem pro munimento saxa disturbavit, catenamque ligneam dissoluit, ac difjecit. Sedata tempestate, Bernardus cum classe Neapolim reversus, adductis Genuensium triremibus captis, una cum sociis ejus expeditionis (ii erant aliquot summi viri) lætissime a Rege acceptus est; eique, ob versos in sugam adversarios, datum, ut equo per urbem inter principes viros (veterum more) invectus, magnaque civium caterva stipatus incederet. Per eosdem serme dies. Franciscus Sfortia, ac Florentini, quo magis res suas confirmarent, Legatos ad Venetos mittunt, qui suadeant, uti pro communi Italiæ quiete, consectæ paci societatem adiiciant. Quam quidem rem Venetis confestim nuntiari Regi placuit. Et quo magis lenirent illius animum, honestas ejus rei causas afferebant, atque ut ejus societatis participes sieri vellet, orabant. At cum multa eam rem agitando in dies occurrerent, quæ partium animos distraherent, tantum valuit Joannis Mauri legati prudentia, municia Regem, nunc Venetos hortando, monendo, orando, ut pristina nam inter Regem, ac Venetos amicitiam redintegrand. Perlunsit Venetis, ut in ipso scedere caverent, Regii honoris causa, ut Legati a Francisco, ac Florentinis una cum suis ad Regem oratum mitterentur, uti communem pacem, ac societatem, honestis conditionibus datis, acceptisque ne recusarent. Missi in id a Veneris Hieronymus Barbadicus, ac Zacharias Trivisanus: a Francisco Bartholomæus Vicecomes Novariensis Episcopus, & Albe-Ticus

sions Mailedtus: a Florentinis... Medioes, & Dietelalvius Nero, who in agendis refers late cogniti. Et quonium Joannes Maurus longo usu sensum, atque animum Regis callebat, placuit Venetis & ipsum quoque pari honore at potestate cum is, quos no-

Minavi, communes res agere.

Per id eriam temponis, Nicolans Pontifex Maximus, amilis ad omnes Christianos Populos, ae Principes Logaris, at imminerai Barbarorum periculo occurrerent (jam enim finitimi Graciae Populi Turcis parere cogebantur : & erat ingens metus, propter ingentes illorum apparatus nuntiatos, ne Italiam terra marique invaderent) Alphonium, ac Franciform ad pacem, item Florentinos, ac Venetos magnopere hortabatur: ac pro ca re jam prius ad Rogem miserat, qui rem Geauensem componeret, Dominicum Capranicensem, Cardinalem Firmanum, qui pro ea re postea ad Genuenses se contuierat. Qui quoniam dux, & antor Italize pacis ac societatis inter Paincipes fuit, ac pro ea conficienta unus ompium maxime? la-Doravit, aliquid mihi hoc loco de eo dicendum putavi. Wita fuit in primis emendata, & quæ honestate, ac probitate omnibus exemplo effet. Frugalitate eximia, neglecto supellectilis luxu, quem caneri adamarent; pietare, fide, arque innocentia fingulari, doctrina, ac juris Pontificii scientia in primis excellens, de quibulcunque posset, benomereri studebat. Is, suscepta provincia componendæ inter Principes pacis, ac societatis, postquam Legati, quos supra memoravimus, Romani convemerum, una cum ilis iter ingressis, Rege prius de omnibus costiore facto, Cajetam venit. Rex venandi studio Trajectum oppidum petierat, quod a Cajota decem millibus passuum abest, cognitoque Legatorum adventu, Gajetam versus proficiscitur. Qui cum illi obviem, honoris gratia, plus duo millia passuum extra authorn processissint, iis perhumaniter susceptis, Cajetam adiit ubi omnibus helpitia, pro civitatie copia, parari justerat. Hic. enim mos Regis semper fuit omnibus Legaris, quicunque ad le proficilcerentur, diverioria, & quotidiana cibafía non minore eleganna, quam capia, & lautia præbere. Eo die nihil de communibus negociis theteaum. Postridie cum omnes Oratores al Pontificis Legatum convenissent, ad Regem profecti sant. tis arbitris, cum omnes illi primas dicendi partes, and jure . concessissent, ipse pro ormalbus shanc in modum disseruit: Rem tane facilism, & this whre Experiendam (un procedulities his the

### 264 BARTESLOMÆI FACII

gatis verba faciam) ad te, Rex, oratum venimus, pacem scilical, ac societatem tuam, quorum utrumque & date & accipere tuanbonitatis est, præsertim hoc miserrimo tempore, quo universo Christiano generi, ac Religioni nostræ sandissimæ periculum ab exteris Nationibus impendet. Que causa in primis hose populos, as Principes movit, uti, armis positis, communi quieti consulerente Nec vero putes, te ab hisce in agenda pace contemptum else \_ aut neglectui habitum, quod cam, te inconsulto, secerint. In enim fieri necesse suit, quo facilius conficeretur, que fortasse aliquanto plus difficultatis alioquin suisset habitura. In ea enim haud præterita est honesta de tua dignitate mentio, sed & tibi relicus, & concessus ejus incundæ locus, ne tu id in Regni tui detrimentum, aut dedecus ullum factum arbitrere. Quod si te non alia ratio moveret, quam Italiae quies, qua: Provincia diutissime exagitata, atque intestinis bellis vexata est, ita ut qui vicit, similior victo videatur este, tamen & æquitatis & humanitatis tuæ esse communem hanc pacem, & societatem amplecti, ut tandem aliquando, quantum in te esset, requiesceret, atque ut hanc ex ea pacata laudem, gloriamque tuarum laudum cumulo adiiceres. Ut cum in præsentia non de ea pacanda, sed potius de tutanda, & conservanda agatur, multo magis debes communi huic fœderi, & consentienti cæterorum Populorum, ac Principum voluntati acquiescere. Imminet enim nobis bellum & grave & periculosum, quale multis fam sæculis in Italia non est auditum. Agitur salus Italiae, agitur salus totius Christianae Reipub., agitur salus totius Religionis nostræ. Mahometus atrocissiomus Christiani nominis hostis, non contentus capta Costantinopoli, quæ urbs a Costantino potissimum adversus Barbarorum impetus condita est, in cujus expugnatione quas cædes, quæ incendia, quas rapinas, quos incestus, quas templonum violationes, quas sacrorum profanationes, quæ Christi Dei nostri, quæ Virginis Sanctissimae Iudibria commiserit, non es nescius; non contentus, înquam, Gracia oppressa, quae aut jam omnis paret, aut meta ejus contremiscit, non contentus denique finitimarum gentium oblequio, emergere jam e Græciæ claustris, atque in Italiam erumpere, Romamque caput, ac sedem Religionis nostræ petere le velle minitatur: nec solum nullam adhec accepit pro tantis sceleribus suis poenam, sed tertium jam annum Thraciæ, Græciæque dominator omni interim, poli captam Coultantinopolim tempore, ad comparandos exercitus, contrahendalque vires ex quibulcunque gentibus, collato. Persuasit sibi hostis callidissimus, si difsentientem Italiam invenerit, ea se facile potiris posse: hac autem fullada, cæteros Christianos Populos, ao Principes imperata faaros. Properat hostis immanissimus, quo nos bello contendentes improviso opprimat, nullum tempus pestiferis consiliis ejus extequendis aptius existimans. New fallent eum prosecto cogitationes suz, si ociosi illius conatus specialimus, si non occurrerimus ejus surori; tanta est ejus potentia, tanta auri atque argenti vis, tanta classium moliendarum opportunitas, tanta denique hominum in bellum multitudo. Clausum est jam Asgeum mare navibus nostris, nec amplius, nisi plures simul contariæ, eæque magnæ Aegei maris insulas, & Orientales oras (quibus in locis Christianis negotiatoribus uberrimus quæstus solebat esse) adire jam possum. Clausum est nobis mare ponticum, & ipsum mostris hominibus fructuosum: castellis transitum impedientibus, in iplo Bosforo Thracio ab utreque littore excitatis. Habet præterea in id bellum consentientes Scythas, genus hominum 🛣 multitudine, & corporum robore, & hellandi usu formidabile , qui Christianorum oppida, quæ in Ponto sunt, aut brevi oppriment, aut certe quieta esse non finent. Dimilit jam in nomnes partes Barbarorum, & exterarum Nationum Oratores, ad eos maxime, quos mari viciniores expeditioni sua prodesse posse intelligat, ut illogum auxillis, atque opibus sussultus, incorruptissimam nostram Religionem funditus eyertat, ac facrilegi illius Mahometi (quod Deus avertat ) nefandis legibus subiliciat. Nec dubium est, quin & Syros, & Afros, & Maures, Reges, & cæteros etiam a mari remotiores adversus Christianos in belli societatem trahat. Mira est enim vis religionis, que, etiamsi mala ac detestabilis sit, tamen animis semel insita, ac penitus impressa inflammare homines, & concitare ad sui morem solet; omnes enim; squam ipsi colunt, Religionem potiorem ac fanctiorem aliena putant. Hæc tot mala atque pericula Imize impendentia sola pare atque consensus; vel tollere, vel sublevare potest. Tantum enim est Italiae in armis nomen, ut vel solo rumore consecta pacis, ac publici fœderis possit insolentissimum hostem a perniciosis conatibus suis deterrere. Sed ne hoc quoque satis est. Duce enim, & auchorg opus est, præsertim bello maritimo, in quo maxime victoria perse fita videatur. Qui enim plus classe potuerit, facilem ecologio accirestris belli victoriam cæteris religuerit. Nam quamdin mare tum ac liberum illi fuerit, nec mmeatu, nec milite, propter vicinitatem terræ Asiæ, ac paterni Regni, prohiberi paterit. Quo

### 266 BARTHOLOMÆI FACII

commercio atque opportunitate sublata, aut fame, aut serro vincatur necesse est. Te autem uno neminem aptiorem ad tantum Imperium gerendum arbitrantur. Omnes ad te summo consensu hanc præseduram deserunt. Vident in te omnia abun-. de esse, quibus ejusmodi Imperatorem præditum esse oporteat; summam scilicet belli scientiam, egregiam virtutem amplissimami auctoritatem, maximam selicitatem. omnium rerum mirifica exempla iis, quæ gessisti, bellis demonstrasti, Neapolitano, Massiliensi, Hispaniensi, Africano. Vident etiam ( id quod maxime hujuscemodi bello requiritur ) te maritimis copiis, ac navibus plurimum posse, tantumque Majestati tuæ tribui, ut nulla Italiæ civitas, nulla classis sutura sit quæ tua figna non libens sequatur, quæque mandatis tuis parendum sibi non existimet; quæ res maxime in hac expeditione nocessaria existimatur. Cæteris enim æqualitas ipsa invidiam excitat, nec alios aliis præesse patitur: Tibi omnes promptissime, & absque invidia obtemperaturi sunt. Nec vero ( etti magna antehac, & præclara facinora gessisti ) superiora bella tua, cum hoc uno bello gloria comparanda funt. Illa enim habent fortasse aliquid, quod non omnes æque probent, quoniam non sine Christianorum sanguine consecta sint. Hoc autem veram, & solidam, & constantem omnium opinione gloriam in se haber, quod contra Barbaras gentes, contra Religionis nostrae hostes attoeissimos suscipitur, ac geritur, in quo qui intersicitur, magnum pietatis locum sibi apud Deum immortalem vendicat. Hoc taum factum onnes uno ore faudabunt, & consentienti savore prosequentur. Nec erit ullus tam iniquus rerum æstimator, qui non illud omnibus rebus, hac setate nostra ab omnibus Regibus gestis, merito anteponendum judicet. Hanc igitur Provinciam quo possis suscipere, communem hanc Italize pacem, ac foedus ineas oportet. Nam absque hoc, nec Italiae vires componi, not que magnum aliquid mari geri potest, præsertim contra hostem potentissimum. Qui postquam Constantinopoli potitus est, nihit omnino prætermisit temporis ad ædificandas classes, cujus rei magnam ei commoditatem præbet & loci sins, & materiæ copia, quæ in ca Regione permagna est. Hoc tet agas, a te petit vehementer Nicolaus Pontifex Maximus, a quo ego ad te Legams venio. Qui imminentibus periculis tantis universa Cristianas Reipub, obviam iri quamprimum expetit. Hoc te orant ե Legati, clarissimi viri, hoc te universius Christianus orbis, ut u Du-

Duce maritimi belli in communibus periculis uti queat. Noli; obsecto, Italiæ deesse; Rempub. Christianam, Religionem hanc sanchistimam ( quantum in te est ) tuere, ac serva. Noli pati ca ruere, quibus omnium nostrum salus consistit: occurre impenderti malo. Noli, inquam, expediare; dum immanissimæ gentes Christiano nomini inimicissima ad tantum bellum coeant, quod sustinere tota Europa non valeat. Nam quota pars Orbis terrarum Europa est? Cujus etiam magnam partem Scythæ tenent. Tantos autem possiint hæ gentes exercitus consicere, ut illorum modo aspectum Christiani homines serre vix possint. At si maturabimus, omnia nobis secunda erunt. Recepta enim maris pollessione, cum in Græciam, Thraciamque exercitus nostri transmiserint, & Mahometi suror cohibebitur, & cæteræ gentes rei eventum tacitæ speciabunt. Cave, Rex, prætermittas hanc sempiternæ, ac veræ gloriæ occalionem, quæ tibi a Deo immortali permissa, & etiam parata est. Cogita eorum Principum gloria quanta sit, qui pro Christiano nomine vel amplificando, vel conservando advertus hostes Religionis nostrae bella gesserunt. Carolus ille Gallorum Rex, qui Aquitaniam, & Galliam Togatam in Italia, & Saxones, & alias qualdam gentes, e manu Barbarorum ereptas, ad Religionem nostram redegit, & Magni appellationem meruit, & quamdiu Orbis terrarum stabit, ab omnibus mortali+ bus pleno ore laudabitur. Gothofredi nomen, qui Hierofoly. mas, & Christi Dei nostri sacratissimum monumentum (ejectis Syris ) aliquando recepit, ( qui postea locus rursum in eorum potestatem nostra negligentia recidit ) in omnibus gentibus, perquam illustre est! Sigismundi Imperatoris gloriam, qui contra hosce eosdem Turcas sæpius prospere pugnavit, mulia unquam zetas conticescet. Joannie Vaivodze, qui toties sua virtute, atque confilio hujus Mahometi patrem prælio fudit, ac vicit, mul-🖶 Turcarum millibus cæsis, quanta sit sama apud omnes videa. Sed nil te magis commovere debet, quam Religionis nostrae san-Efflimæ discrimen, in qua animotum nostrorum felicitas sempiterna continetur. Pro hac decertandum, pro hac effundendae vires, pro hac denique vita ipsa exponenda est. Si pacen hance & foedus Italicum aspernabere, reliqua Italia obtorpescet, ac de bello intestino solicita erit. Qua cessante, aut de maritimis apparatibus nihil cogitante, deteri Christiani Principes, qui sibi esse remotiores ab hoc incendio videntur, & ipsi quoque omissis belli curis, domi se continebunt. Quapropeer ampledere, ob-

#### 268 BARTHOLOMÆI FACII

fecro, hanc communem pacem, ac societatem, que communis non folum Italiæ salutis, sed & totius Christianæ gentis, atque ordinis causa instituta est, teque ad benemerendum de tota Repub. Christiana, de Italia præsertim, quæ te, tanquam Ducem. & Imperatorem sum, respicit, natum esle ostende. Pro qua quidem re componenda, in iis, quæ æqua, & honesta postulaveris, hosce Legatos, & corum Civitates, ac Principes cam ob rem ad te prosectos, saciles reperies. Ea Legati multis verbis contirmavere. Ad quæ Alphonsus: nunquam mihi adeo secundæ res. aut domi, aut foris fuere, quin, si cum bello pacem commutare licuerit, bello pacem prætulerim. Nec vero, nisi aut lacessius aut pro sociis ad hunc diem arma suscepi, ac gessi bellum, nec me tam ratio ulla movit Impetii, aut Regni augendi ( quod Dei munere satis est amplum, atque opulentum) quam meae, ac Populorum quietis, atque tranquillitatis, qui noltro Imperio parent. Isque semper finis consiliorum meorum suit, ut absque injuria in pace viverem. In bello pacem, non in pace bellum quærere soleo. Et si quando a nobis hossis pacem petiit, nunquam eum aspernatus sum, nunquam rejeci, sed honestis conditionibus petitus, pacem dedi, proque amico postea habitum passus sum Regnorum meorum commercio persrui. Hoc posterius bellum Florentinum, jam neminem nescire arbitror, Venetorum fociorum, & amicorum causa, non ulla cupiditate mea a me susceptum esse. Quos cum urgeri, premique ab hostibus cernerem, non fuit æquitatis meæ in tanto Statu discrimine eos destituere. Ita si a me esset petita pax, ut a Venetis, non suissem prosecto durior in ea concedenda, quam ipsi Veneti, quorum gratia bellum susceperam. Nec debuit certe ( ut Venetorum pace loquar ) res tanta, præsertim quæ mea tantopere reserret, me inscio, atque inconsulto agi. Sed quæ ada sunt, redargui magis, quam emendari queunt. Ego per me stare nes lim, quin hæc pax, atque societas communis fiat. Nolo consentienti Italiae deesse, potissimum cum hanc ipsam societatem, ac pacem, quemadmodum ipli disseruistis, ad totius Christianae Reip. falutem, & conservationem pertinere agnoscam. Video enim quorsum tendant Mahometi hujus insolentissimi conatus: video quid firuat, ac moliatur tantarum classium, atque exercituum apparatibus: video quo spectet illius audacia, quove sit pertinacia, & cupiditas ejus eruptura. Si fuissem bello vacuus, omnes profecto jam vires in ejus perniciem convertissem, nec cilem pal-

sus, (quantum in me suisset) ejus surorem evagari latius. Sed bellum consilia mea perturbavit; quo nunc liberatus, ( Deo volente, ) propolitum meum persequi potero. Ego enim labanti Reip. Christianæ deesse nec volo nec possum, & vel Dux, vel comes hujus gloriosissima expeditionis ire non recufo; tantamque abest, ut eam deserere in animo habeam, ut omnes copias, ac facultates meas in earn rem collaturus sim, ne vitæ quidem parsurus. Statui enim pro illius Religione desendenda vitam exponere, qui pro hominum genere conservando vitam exponere non dubitavit. Sic Majores mei, sic ego ab adolescentia institutus sum, ut sanctissimam Religionem omnibus rebus anteponam. Sed si honesta concedentur, ac postulabuntur, nec Pontificis Maximi, cujus audoritatem ( ut debeo ) plurimi facio, nec studiis Populorum, nec Principum voluntati refragabor, atque huic necessariæ expeditioni serviam. Post hæc cum his de rebus agi incoeptum esset, & quædam Rex postularet, quæ confultatione Civitatum, ac Principum exere videbantur, Legati tempus ad respondendum petierunt. At cum videret non posfe tantam multitudinem ( magnum enim Legati comitatum fecum adduxerant, & Regen plurimi secuti suerant) in ea urbe commode divertere, ægreque, quæ equis la cessaria erant, eo comportari, redeundi Neapolim confilium cepit. Itaque præmiflis, qui hospitia pararent, Legatos Neapolim ire justit, ubi & honoriticentissime excepti, & pro amplitudine Civitatis, ac rerum abundantia lautius habiti sunt.

Rex aliquot diebus Trajecti commoratus, deinde Puteolos petit, ubi, dum moram facit, navim unam e duabus
maximis forte amisit. Nam cum jam resectis iis partibus,
quas venti procella conquassaverat, & eam, quæ magnitudine secunda erat, ac pulchriateinis prima habebatur, extrinsecunda erat, ac pulchriateinis prima habebatur, extri

inda

#### 270 BARTHOLOMÆI FACII

inde Neapolim reverso, de pace, ac societate agi perseveratum. atque in multos dies agitatio pertracta est, contendente Rege pro officio, uti Giberto Corregio, Nicolao Guerrerio, Gherardo Gambacurtæ, ac cæteris, qui suas partes in bello secuti, corum oppida amiserant, ablata restituerentur. Atque in eo vehementer pugnatum est, Francisco, ac Florentinis, in quorum potestase ea pervenerant, reddere reculantibus. Dum hæc aguntur, Gepuenses a Pontifice Maximo persuasi, & item literis iis commoti, quas Rex post sugatas eorum triremes Genuam, atque in omnes partes scripserat, quibus nihilominus pacem se non abnuere significabat, Gottardum Donatum sacundum virum Romam misere, qui una cum Pontificis Legato, quem supra memoravimus, de componendis controversiis ageret, qui Romam profedus, non reperto amplius Legato Pontificis, cum id Genuenles docuisset, justus est, suadente Pontifice, Neapolim ire, ut communibus rebus tractandis interesset. Isque ad Regem prosecus, de pace orationem habuit. Inter hæc Pontificis Legatus omni diligentia inflare, ut communis pax, ac societas conficeretur. Rem quoque Genuensem, simul ac Gottardus accessit, tradare aggressus. Sed catera prius componenda erant. Demum tantum valuit hujus viri prudentia, atque auctoritas cunctarum partium, Legatis summis precibus id orantibus, ut pax ea, quas apud Laudum Oppidum a Venetis sociis cum Francisco, ac Florentinis, eorumque socderatis sacta suerat, paucis quibusdam in ea moderatis, a Rege comprobata sit. Simul ac societas communis ab codem est consirmata, quam Veneti, cum Francisco, & Florentinis sanxerant, quibusdam etiam correctis, asque immutatis, quæ Regi non satis placebant, in hæc serme verba: Amicitia sœdus, ac societas, Venetis, Francisco Ssortias, ac Florentinis, eorumque Fœderatis cum Alphonso Rege pro communi Italize quiete & salute, potissimum pro reprimendia Turcarum conatibus, a quibus grave bellum Christianæ genes imminet, his legibus inviolabilis in annos quinque & viginti ello, & eo amplius, quoad cunciis Sociis placuerit. Alphonius Venetorum, Francisci, & Florentinorum, ac Fæderatorum Statum adversus eos, qui bellum inserant, aut lacessant, sive Italicus, sive externus hostis suerit, tanquam juris sui res sit, desendito. Rebus quietis, mutuze opes opis cansa, si qua sorte repentina vis ingruat, Alphonsus, Veneti, ac Franciscus singuli odo millia equitum, peditum quatuor millia, Florentini quina millia equi-

tum, duo pedinum, in armis parata habento, fingulique militibus, & copiis suis stipendia persolvumo. Si bellum alicunde oriri contingat, nulli partium, nifi de communi omnium consenfin , pacem componere liceto. Nec Regi , nec Sociis cum ulla Italica natione societatem, aut scedus facere, absque communi consensu, sas esto. Premente bello, singuli dimidiam saltem equitants partem, & peditants, auxilio ad eum, quem lacessi continget, impigre mittunto, nec illud, donec patratum fit bellum, inde revocanto. Si contingat auxilia ad aliquem e Sociis mitti belli causa, qui auxilium acceperit, auxiliaribus copiis loca, in queis divertant, assignato, annonamque, & cætera necessaria eodem pretio, quo popularibus suis, venundato. Si quis Fœderatorum bellum intulerit, fœdus ex eo violatum, quoad cæteros pertineat, non esto, sed integrum, arque incorruptum habento, cæterique lacessito auxilium præbento non minore studio, quamsi is, qui lacessat, in ipso scedere comprehensus non esset. Si cui Sociorum bellum inferatur, nulli reliquorum per eorum fines transitum concedere, aut commeatus præbere sas esto, sed om the vi lacessentis conatibus obstanto. Hæc sic Venetiis inter Venetos, Franciscum, ac Florentinos ada suerant, quæ ab Alphonso hunc in modum correcta sunt. Quoniam dubitari posset, oriente bello inter aliquos ex Foederatis, quisnam lacesseret, aut laceffitus effet, optimum effe statuit ad tollendam omnem injuriæ causam, caeterorum Fœderatorum justiu arma deponi, comroversisque eorum cognitis, per injurium ablata iis, quibus erepta fint, restitui, & cognitionem causa intra triginta dies finiri, camque cognitionem haberi, ubi Pontificem Maximum effe contigerit. Si quis Sociorum, qui arma ceperit, sententize latze per reliquas partes parere recularit, eo casu delectis ad eam rem statuere liceat, qui auxiliatium copiarum numerus adversus contumacem a carteris sociis mittendes sit, nec tamen iis liceat majorum milinum funnam injungere, quam quivis Sociorum ex fœdere, pacis tempore, tenere debeat. Idem ipsi delecti decemant, & judicent, quonam modo cavere, ac satisfacere armis lacessito debeatur. Qui absque reliquorum omnium Sociorum consensu pacem, aut inducias secisset, quæ triginta dierum terminum excederent, is foodus violasse judicetur. Si quis e Sociis, aut Foederatis bello petitus sit, sive is, qui lacessierit, ex Sociorum, & Fœderatorum numero unus fuerit, sive sit externus, & alienigena, intelligatur lacessito auxilium præstandum esse. Rex non mino-

rem equitum, ac peditum numerum, per pacis, ac belli tempus. quam Veneti, ac Franciscus in armis habeat. Nec Veneti Regi, nec Rex Venetis auxilium maritimum ( si qua maritima vis ingruat ) præstare teneantur. Neque hujus sæderis juribus, quæ Rex adversus Ducem, & Civitatem Genuensium habere prætendat, neque item iis juribus, quæ contra Sigismundum Malateilam, atque Hestorem Manfredum copiarum Duces, pro pecunia iis credita, habere se asserit, præjudicium ullum esto. His conditionibus pax, atque societas composita est, omnibus Italiae Civitatibus, ac Regulis, præter Genuenses, in ea comprehenses: , quibus tamen ejus ineundæ locus in certam diem refervatus est. Unum illud opus restabat, ut scilicet res Genuensis componeretur, quo omnis Italia, sopitis sublatisque discordiis, tandem requiesceret, ac maritimæ expeditioni deserviretur. Namque inter Italiæ Civitates, quæ mari pollerent, Genua non in postremis habebatur. Itaque & Pontificis, & Venetorum, Florentinorum, ac Sabaudiensis Principis Legati, qui tum aderant, cæteris jam curis foluti, in earn rem incumbentes nunc figillatim, nunc une omnes, cum Oratore Genuensi orate Regem pergunt, ut, Genuensium postulatis aliquo modo compensatis, iis pacem in tam miseris tamque afflictis temporibus det. Quibus Rex, sicut antea, non abnuere se pacem respondit, si aut Genuenses ab corum possulatis desistant, ac superiorum temporum pateras aureas, quas sibi ex sœdere debent, ad se deserant, aut, si damnis acceptis satisfieri velint, & ipsi damnis, quæ sibi, ac Populis suis intulissent, satisfaciant. Quæ res cum componi nullo modo posset, Genuensi Legato, navim, & res ablatas, aut earum pretium deponi apud sequestrum debere, asserente, nec æquum esse Regem, sibi ipsi navi capta jus dicere, navimque ipsam, quæ appareret, ante omnia restitui oportere, Pontificis Legatus una cum cæteris omnibus, nequicquam tentatis, abeundi confilium cepit. Itaque petita a Rege venia, Romam, atque inde domos quisque suas reversi sunt. Genuensis quoque Legatus, cum srustra sese ibi tempus terere, iis digressis, animadverteret, & ipse statim Romam se contulit; ubi, dum moram sacit, Legati Pontificis, quem diximus, hortatu, Nicolaus Pontifex Maximus, qui tum graviter ægrotabat, e vita discessit.

LIBRI X. ET ULTIMI FINIS.

D E L L'

# ISTORIA

DEL REGNO DI NAPOLI

# D'INCERTO AUTORE

LIBRIOTTO.

La quale comincia dalla morte di Carlo II. d'Angiò, e termina col Regno d'Alfonso I. d'Aragona.



## NAPOLI

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER

MDCCLXIX.

Con Licenza de'Superiori.

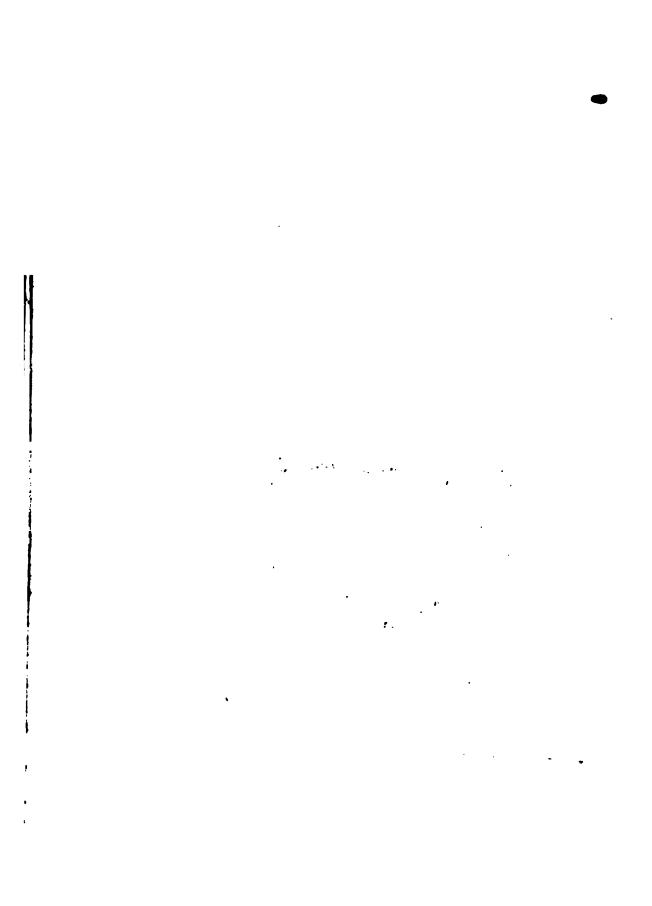

# $oldsymbol{L}' \quad oldsymbol{E} \quad oldsymbol{D} \quad oldsymbol{I} \quad oldsymbol{T} \quad oldsymbol{O} \quad oldsymbol{R} \quad oldsymbol{E}$

#### A BENIGNI LETTORI.

LA Storia, che al presente vien fuora al pubblico da' miei torchi, è stata sin ora sconosciuta e inedita, non saprei dirne la cagione. Ella comprende un periodo curioso ed interessante, descrivendo con molta efattezza e giudizio tutti gli avvenimenti e le rivoluzioni succedute in questo Regno dalla morte di Carlo II. d' Angiò sino a quella d'Alfonso I. d'Aragona. Sarebb' Ella per avventura restata nell' obblio, se il degnissimo Signor Marchese Sarno, Gentiluomo fornito d'ogni virtù ed erudizione, ed in particolare assai versato nella cognizione della Storia patria, non mi avesse confortato a farne regalo al Pubblico, stampandola per la prima volta nel quarto tomo, che ora esce luce, della mia Raccolta degli Storici generali del Regno di Na, I, a qual fine mi ha egli cortesemente somministrato il Manoscritto, onde si è ricavata la presente Edizione. Il zitolo, che il Mazoscritto porta, si è: Cronica di Napoli d'incerto Autore; ma non essendo altrimente una Cronaca particolare, sì bene una Storia mila e compita, ed in ogni sua parte circostanziata delle cose di questo Regno succedute in quei tempi, ho stimato di mettervi in fronte in quella vece quest altro titolo: Istoria del Regno di Napoli d' incerto Autore. L'Autore non essendosi voluto palesare nel principio dell'Opera, toglie a noi la pena di andar rintracciando il none suo , che difficil è di scoprire in tanta distanza di tempo. Più agevil è di denotare da diversi luoghi di quest' Istoria il tempo, in cui questo Autore scrisse, e particolarmente da un passo, che si legge al 16. IV. pag. 113. di questa edizione. Novera ivi l' Autore la formata discendenza del famoso Malizia Carrafa, Ambasciadore mandao dalla Regina Giovanna II. al Re Alfonso d'Aragona, e ciò facendo, adopera le seguenti parole: Si vede per cosa rarissima de quel tempo in quà, che sono meno di 140. anni, esser uscio dal suo seme un numero infinito di posteri dell' uno e dell'alto sesso, grandissimi Principi, tanto profani, come facri, e un ili altri la Santità di Paolo IV. Papa Signor Nostro; e poco dopo prnando a nominar Paolo IV., lo chiama : Paolo Quarto nostro Signore. Da tali parole ed espressioni pare, che possa as**fe**rmarfi di fiuro, che l'Autore scrisse questa Istoria nel Pontificato d**i** Paolo IV., che durd dal 1555. fino al 1559.; ch'è quanto dire più

anni prima, che venisse in luce la Storia del Costanzo, i primi otto libri della quale non furono pubblicati che nel 1572., e gli altri dodeci libri nel 1581., come ci ragguaglia il Tafuri nella Vita del Costanzo. Da che si può conchiudere con qualche sondamento, che il Costanzo avesse avuto presente questa Storia nella composizione della fua , e che da effa tolto aveffe qualche cofa; ed a ciò credere . non fia riputato leggier argomente il trovarsi nell'uno e nell'altro Autore molti passi simili, ed espressi quasi co' medesimi sentimenti . paro'e: come è facile spezialmente di osservare in que luoghi, dove tutti e due questi Autori parlano del carattere della Regina Giovanna I. e di Carlo III. di Durazzo, e dell'ingrandimento le'Fratelli della famosa Lucrezia d'Alagno, favorita del Re Alfonso I. d' Aragona. ed in più altri luoghi somiglianti. L'Autore delle Annotazioni a questa Istoria ci manifesta il suo nome in una Nota, che si trova alla pag. 217.: egli s' appella Innocenzio Fuidero, seppure errato non sia ovvero supposto nel Manoscritto il cognome, coi ci si rende probabile di credere, dacche Italiana non sembra l'i ssione di esso, che anzi Tedesca; e l' Autore per contrario, che scrisse"e suddette Annotazioni nell' anno 1677., secondo che può rilevarsi dalla citata Nota, si mostra assai più pratico, che un forestiero non è, o non ha impegno di effere, nella Sioria di questo Regno, e Lu che sufficientemente versato nella lezione non meno degli Storici Napoletani, che d' altre Storie ed Autori Italiani. Questo è quanto do ca avvertirvi, benigni Lettori. Gradite la mia attenzione e zelo in sevirvi, e vivete feiici.



D E L L'

# I S T O R I A

DEL REGNO DI

# $N \quad A \quad P \quad O \quad L \quad I$

D' INCERTO AUTORE,

LIBRO PRIMO.

Arlo Secondo di nazion Francese Re di Napoli, su Princi-CLEM. V.

pe assai fortunato in progenie, imperciocchè avendo per PONTEFIisposa Maria sorella del Re d'Ungheria, ebbe di lei quattordici CE \*.

figli, nove maschi e cinque semmine; nè volle solo la sortuna
favorirlo in darglieli, ma gli diede anche spazio di vederli quasi tutti ben collocati, avvegnacchè delle cinque figliuole semmine, Clemenzia, che su la prima, collocò al Re di Francia:
Bianca al Re d'Aragona: Lionora terza, al Re di Sicilia: Maria quarta, al Re di Majorica: e Beatrice quinta, prima al Marchese di Ferrara, e poi a Beltrano del Balzo Conte di Montescaglioso. De' maschi Carlo Martello II. primogenito mandò a
regnare in Ungheria, poiche quel Regno per morte del Re

(\*) Questo Pomesice trasseri la Sede Apostolica in Avignone, dove stette per 70. anni. Fu creato a' 17. di Maggio 1342., e su savorito da Filippo Re di Francia, scomunicato da Bonisacia VIII. esta tutto il suo Regno. Leggasi il Costo diligentissimo storita in p. 1. sol. 159. la si troveranno bellissime notizie.

CLEM. V. senza erede era caduto alla Regina Maria madre di esso Carlo PONTEFICE. Martello, e per fortificarlo di parentado e di favore in quelle parti, gli diede per moglie Elisabetta figlinola di Ridolfo Re 'de' Romani, onde ne nacque Carlo unico figliuolo, Duca di Calabria, e poi Sancia figliuola del Re di Majorica, della quale non ebbe figliuoli: il secondo chiamato Lodovico fu Vescovo di Tolosa, canonizzato da Clemente V. nel 1314. il terzo chiamato Roberto, che divenne Re di Napoli, al quale diede per moglie Violante d'Aragona: il quarto chiamato Filippo, lo fece Principe di Taranto, al quale diede per moglie prima una figlia ed erede del Dispoto di Romania, per mezzo della quale ebbe quello Stato, e poi morta quella, la figlia di Balduino Imperadore di Collantinopoli, per eredità della quale similmente ebbe il titolo, e la ragione di ricuperar l' Impero, ch' era stato da' Paleologhi occupato, e la possessione di alcune Terre in Grecia: il quinto chiamato Raimondo Berlingiero su Reggente della Vicaria, che in quel tempo, che i Re assistevano in Napoli, era quasi come essere Vicerè: il sesso, ed il sessimo morirono in puerizia: l' ottavo chiamato Giovanni collocò colla figlia del Dispoto della Morea, e d' Acaja, e si chiamò Principe d'Acaja, perchè succedette al Suocero: il nono chiamato Pietro, lo fece Conte di Gravina (a); e in questo modo contento de aversi slabilito tanti successori passò selice la vita sua. Ma verso la vecchiezza di lui, Carlo Martello suo primogenito, il quale, come si è detto di sopra, regnava in Ungheria, avendo d' Elifabetta sua moglie generato un figliuolo maschio chiamato Carlo , e una femmina chiamata. Clemenzia , lasciando il Regno di Ungheria fotto il governo della moglie., ch' era Donna di molto valore, se ne venne a Napoli, perchè vedendo aporos-Emarsi il Padre all'età senile, temeva, che se non si trovava tempo della morte di quello, alcuno de' suoi fratelli avesse occupato il Regno di Napoli, che toccava a lui, come a Primogenito. Vogliono alcuni, che a tempo di quello Re facendofi una giostra a San Giovanni a Carbonara, che a quel

(a) La Genealogia da Carlo I. fino alla seconda Giovanna si può leggere in Tristano Caracciolo che la serive.

Il distinuo Catalogo della progenie di Carlo II. si tros a nel Compendio del Collen. lib. 5. par. 1. sol. 160. tempo era suori della Città, comparvero due Cavalieri della sa-CLEM, v. miglia de' Carraseschi cogli scudi a quella usanza antica dipinti ponterio colle barre traverse rosse e bianche, insegne antiche di quella samiglia, del che Re Carlo Martello mostrò maravigliarsi, dicendo ch' erano l' insegne d' Ungheria, quasi sdegnandosi, che que' Cavalieri presumessero portarle; onde quelli intendendo ciò, secero pigliare da una siepe d' un orto là vicino due spine, le quali attraversaro una per uno a' loro scudi, come oggi si vede portare da molti di quella illustre Casa, che dicono essere dissessi da quei due Cavalieri, che si ritrovaro in quella giostra, e che da qui nacque la differenza, che si vede oggi in quella famiglia.

Ma ritornando al nostro proposito, Carlo Martello (a) mentre stava in Napoli aspettando la morte del padre, come volle la fragilità delle cose umane, morì esso avanti del padre, e non manca una sama perpetua da quel tempo in qui di mano in mano continuata, che Roberto Duca di Calabria suo fratello terzogenito, per desiderio di succedere esso nel Regno dopo la morte di Re Carlo, avesse per mezzo di un Frate di S. Francesco con l'ostia, volendolo comunicare, satto avvelenarlo. Ma come si susse morto Carlo Martello, rimase Carlo suo siglio erede del Regno d' Ungheria sotto la tutela della Regina Elisabetta sua Madre. Poi l'anno MCCCIX. (b) di nostra salute morì Carlo II, in un Palazzo suo delle mura

A 2 del-

(a) Il Summonte lib. 3. par. 2. fol. 352. & seq. il Carafa nell' Ista il Costanzo nella Stor.

(b). La morte di Carlo II. fu alli 5. di Maggio dell'anno 1309.,

come costa dal seguente Diploma.

Robertus Dei gratia Hierusalem, & Sicilie Ducatus Apulee em Principatus Capue, Provincie, & Forenlemerii, ac Pedimontis Comes. Universis hominibus Capue sidelibus suis gratiam suam, & bonam voluntatem. Post primi parentis lapsum fragilem vetita transgressione commissum em indicto Divine sententie mortem Divina natura subiit, & ejus equale judicium indisferenter condicio cujuslibet viventis excepit, ut ipsam nullius terminis presinitionem prestita spiritum principium auserao nos parcens etati, vel sexus, quelibet creata viventia sua exterminatione dissolvat. Sane Reverendus Dominus & Genitor noster, ap elim morbi satigatione compressus, diebus proximis cepit gravius egrotare, &

#### ISTORIA DEL REGNO

CLEM. V. della Città di Napoli chiamato Casanova, che stava fra la Porta, PONTEFICE. oggi chiamata Capuana, e Poggioreale, e Roberto Duca di Calabria pigliò subito la possessione del Regno di Napoli, il che sentendo Elisabetta Regina d'Ungheria, mandò a moverli litte avanti la Sede Apostolica, che a quel tempo risedeva in Avignone, per la parte di Carlo pupillo suo figliuolo, qual diceva essere legittimo successore per le ragioni di Carlo Martello suo Padre; ma alla sine parte per il favore che appresso il Papa, e Collegio di Cardinali si avea acquistato la virtù di Roberto, parte per la benevolenza, che avea dai Popolo del Regno, del quale già

invalescente morbi duricie secutum est Divina disponente potentia, quod Sacramentis Ecclesie per ipsum devote, ac contrite receptis, hodie die quinta May in aurora diei extremum advenit terminum vite sue ex quolibes vobis nostrisque fidelibus grandis adsit dolendi materia in occasium tanti Principis & Rettoris assumendum tantum consolationis apte remedium in eo, quod sicut Princeps Catholicus onorifice & exemplaviter vixerit prolemque secundam post decessum reliquerit & fideliter perfecerit omnia que ad suam salutem secundum humana judicia pertinent, cum agnitione divini numinis & honore. Volumus igitur, & fidelitati vestre suadente ortamus dictum casum lugubrem consolatione tam remediabili equanimiter tolerantes juxta qualitatem vestre conditionis & statum in convenienti numero infra presentem mensem May quant ce'erius poteritis ad nostram presentiam destinetis Syndicos sufficienter instructos ad prestandum nobis pro parte Universitatis vestre tanguam vero heredi dicti Domini patris nostri, & legitimo successori prefati Regni Sicilie ligium homagium & fidelitatis solite juramentum. Nos enim divina Suffulti potentia disponimus firmo & deliberato iudicio, vos aliumque Gregem & Populum nostre regali gubernationi commissum sit in justicia regere graciis & favoribus ampliare, quod culti justicie proveniatur vobis, ac ipsis inconcussa securitas, & expulchritudine pacis certa fiducia & requies opulenta. Et quia nostrum Regale figillum 🗪 adhuc factum, & propier cam repentini casus eventum presentes sigillari mandamus, sigillo Vicarie quo actenus utebamur. Data Neapoli per Bartholomeum de Capua militem Logothetam & Prothonotarium Regni Sicilie anno Domini MCCCIX. predicto die quinto Mey VII. indit. Regnorum nostrorum anno primo.

Regellum anni 1309. pag. 261. in Archivo magno Regiæ Cameræ. già si trovava in possessione, e per diligenza e solerzia di Barto-CLEM. V. lommeo V. di Capua (a) Dottore in quell'età eccellentissimo, pontefice, che con vive ragioni dimostrò avanti il Papa in Concistoro, che il Regno toccava a Roberto suo Signore; su sentenziato, che Carlo restasse contento del Regno d'Ungheria, e Roberto Re di Napoli, e Conte di Provenza. Roberto Re dunque lieto della sentenza, e coronato Re, subito in penitenza sorse del peccato, che la sama l'imputa, cominciò a sare ediscare in Napoli il Monistero del Corpo di Cristo, oggi detto S. Chiara, (b) opera per ispesa, e per magnissicenza, uno de'maggiori edisci moderni d'Italia, ove si nutrisce in servizio di Dio un numero grande di Donne Monache, e un altro Convento di Frati.

Ma perchè non è l' intenzione mia descrivere i satti di Roberto, passerò l'altre cose sue sin silenzio, e poichè ho detto del merito di Bartolommeo di Capua, dirò ancora questo della gratitudine del Reverso di lui, che oltre che da Re Carlo suo Padre su satto gran Protonotario, ch' è uno de' sette Ufficj maggiori del Regno, li diede il Contado di Altavilla, e molte altre Terre; e perchè a quel tempo il maggior titolo, che potea darsi a' Cavalieri, o Baroni di sangue non Reale, l'era di Conte, che Principi, e Duchi non erano se non Reali, è da credere, che se l'avesse potuto per l'usanza dare maggior titolo, gli l'avrebbe dato. Da questo Bartolommeo sono discesi per continuazione di progenie molti Cavalieri illustri e virtuosi, che non solo hanno dugen-

(a) Scipione Ammirato della famiglia di Capua p. 1. fol. 56. portato dal Summonte, ed il Summonte alla p. 2. lib. 2. parla di questa famiglia e sua origine: al fol. 150., e 151. di Andrea di Capua Padre di Bartolommeo.

(b) Nel 1310. fu cominciata la fabbrica della Chiesa, con assignamento di duc. 3000. il mese, e poi dotata di rendite. Il Summonte p. 2. lib. 3. sol. 371. & seq. porta anco, che nel 1340. su consagrata con intervento del Re, Arciveseovi, e Vescovi, come anche portano l'iscrizioni, che sono intorno al campanile; ma però in nessuno Autore ho letto l'imputazione di aver Roberto fatto avvelenar coll'ostia il suo Fratello, benchè la sama ne sia stata serma sino al presente tempo. Il Carasa solo nell'Istoria, e portato dal Summonte alla p. 2. lib. 3. sol. 353., dice che la morte di Carlo Martello con il sospetto di veleno su nel 1301.

CLEM. v. to cinquant' anni, o poco meno mantenuto il Contado di Alta-PONTEFICE, villa, senza mai perderlo in tante mutazioni di Stati, ma acquistati maggiori titoli, e Terre di più grande importanza; tra quali sono stati più famosi degli altri Matteo, del quale si farà appresso menzione, che acquistò per suo gran valore in armi il Contado di Palena a tempo de' Padri nottri, che su ancora posseduto da Giulio suo nipote, e Andrea a tempi nostri sotto Papa Giulio II. Confaloniero della Chiefa, che acquistò il Ducato di Termoli, che oggi si possede dal suo nipote. Ma per seguir l' Istoria dico, che Roberto (a) avea un suo sigliuolo chiamato Carlo Settimo Duca di Calabria, di molta virtù, e di grandissima espettazione; lo collocò tre volte, prima con Catterina, figlia del Duca d'Austria, che sta sepolta a S. Lorenzo di Napoli, della quale non ebbe figli; poi con Maria Ottava figlia di Filippo de Valois fratello del Re di Francia , la quale pur mori senza far figli : e poi con Matilde Quinta figlia del Conte di S. Paolo. della quale ebbe due figlie femmine Giovanna e Maria Ma come GIOV. XXII. volse la mala fortuna del Re, e del Regno, nel MCCCXXVIII. (b) PONTEFICE morì questo Carlo, e lasciò il Padre, e il Regno tutto in acerbissimo dolore, perchè tra l'altre parti nobilissime di Principe, che furo in lui, fu di tanta prudenza, che il Padre nello spuntar de la barba partecipò con esso il Governo del Regno, nel quale mostrò di esser tanto giustifico, che meritò, che alla sepoltura

(a) Roberto ebbe due Mogli, la prima fu Violante sorella di Giacomo d'Aragona Re di Majorica, colla quale genero Carlo, del quale questo Autore parla; ed essendo morta in Sicilia nel 1302., Reberto sposo Sancia d'Aragona figlia del Re d'Aragona consobrina di detta Violante, la quale sopravvisse al marito, Costanzo lib. 6. sol. 150. Il Summonte le sa encomp di santa vita, lib. 3. p. 2. sol. 391., ed è seppellita alla Croce di Palazzo, e ne porta l'Epitassio, detto lib. 3. sol. 419. e 420., leggi l'Engenio al sol. 556., & seg.

(b) L' Engenio nella Napoli Sacra al fol.243. porta il suo Epitaffio, ove appare, che mort nel 1328. di anni 30., e si chiama Carlo Illustre: lasciò due siglie, Giovanna I. Regina di Napoli, e Maria similmente seppellita in S. Chiara. Engen. loc., & fol.cit., il quale ha pigliato dal Summonte p. 2. lib. 3. sol. 391., & seq., il quale dice, che la morte di Carlo su a 9. Novembre detto anno 1328.

sua, che sta appresso l'Altar Maggiore di S. Chiara sosse scolpita crov. xxxx. la sua immagine, che sotto i piedi teneva un vaso, nel quale ponterice. quietamente viveva un lupo, e un agnello. Di costui restaro dué figliuole semmine, una di tre anni, e l'altra in sascia, e il povero Re Roberto vedendosi di età provetta, orbato di un figlio tale, si voltò a ponere ogni sua speranza in Giovanna, che così si chiamava la prima delle due nipoti. Era ogni studio suo în allevarla, ed elelle Donne e Cavalieri di vita approbatissima, che avessero ogni attenzione e cura di nutrirla, ammaestrarla , onorarla , e ornarla di costumi degni di una donna , che aveva da suceedere dopo di un Re così savio e così santo ad un Regno tanto nobile e grande. Ma se la diligenza de Deputati a crescerla su grande, non su minore l'abilità della sanciulla nel ricevere i buoni ammaestramenti; però che passati gli anni della sua puerizia mostrò tanta accortezza, che su giudicata degna, che non passati ancora dodici anni, l' Avo comunicasse în parte con lei le cose del Regno più importanti per avvezzarla a reggere, e volse, che tutti gli Ambasciadori, che venivano a lui, sossero ancora a visitare Giovanna sua nipote, e destinata succeditrice, tenendosi tanto l'Avo contento di lei, quanto si era tenuto infelice Padre per la morte del figliuolo. Ma essendo già venuto in età, che si teneva vicino alla morte, rimorso sorse dalla coscienza d'avere inginstamente posseduto il Regno tant'anni, pensò di restituirlo al sangue di Carlo Martello suo Fratello, e mandò in Ungheria per Andreasso fratello di Luigi Re d'Ungheria, e figlio di quel Carlo, che litigò il Regno con lui in Avignone; il quale Andreasso venne, e su da lui accolto con amore e onore grandiffimo, e donato per marito a Giovanna fua: nipote con gran solennità (a), dichiarando l'uno e l'altro suoi prossimi e indubitati successori; ed avendo in questo modo stabilite. le cose sue e del Regno, e veduto di questo matrimonio nato un pronipote, che volle, che si chiamasse Caroberto dal nome di due Bisavi: passò all'altra vita a' 1 s. di Gennaro MCCCXLIII (b),

(a) Queste nozze surono celebrate nell'anno 1333. Il Summonte P. 2. lib. 3. fol. 398.

<sup>(</sup>b) La morte di Roberto è confermata nel detto di ed anno da Luigi di Raimo nelli Diarii MS. dal Summonte par. 2. lib. 3. fol. 300. e dall' Ammirato p. 1. nella famiglia Marzana, e dal Co-flo lib. 5. p. 1. nell'annot. fol. 172.

PONTEFICE, come ancora si vede in un sepolero ( considerata la qualità di

quei tempi ) superbissimo.

Cominciò da quel di avanti a regnare Giovanna con Andreasso (a), il quale essendo nato e nutrito ne' costumi barbari d' Ungheria, mal si consaceva con i costumi Italiani, e della moglie, e però cominciò a distribuire tutti i principali uffici della Corte, e del Regno a un buon numero di Ungari, ch' erano con lui, privando di essi, e di ogni autorità non solo quelli ch' erano stati a Re Roberto carissimi, ma ancora i Reali figli de' Principi di Taranto, e della Morea, che surono fratelli al Re Roberto, e da lui stimati e antati, e mantenuti ne' primi gradi dopo lui di autorità; delle quali cose la Regina Giovanna avea dolor grandissimo, e ne viveva assat malcontenta, credendo, che dopo che Andreasso avea deposti di autorità que' Principi, avrebbe senza contrasto privata ancor lei d' ogni autorità. Dall'altra parte Andreasso vedendo la mala contentezza della moglie, e di quelli Principi suoi parenti, cominciò a trattare di farli morire secretamente; ma tosto che quelli ebbero notizia di questo suo pensiero, designarono di prevenire e uccidere prima lui, e perchè andava circondato sempre da una banda e l'altra di una buona quantità d'Ungari, ed era impossibile ucciderlo per la strada senza grande loro pericolo, determinarono d'ucciderlo nella camera quando stava con la Regina, affogandolo; ed avuto trattato con alcune donne di Corte, operaro, che stando la Regina e il Re ad Aversa in una Camera, su repentinamente preso e strangolato, e buttato giù da una loggia a terrore e spavento degli Ungari, che stavano a piè del Palazzo, i quali vedendo il Re già loro morto, e troyandosi in paesi, ove sapevano essere odiati, non solo non si mossero a vendicarlo, ma temevano di piangerlo. Questo su il terzo anno dopo la morte di Re Roberto. Il corpo del morto Re Andreasso, trovandosi la Regina, e tutta la Corte in grandissima confusione, stava senza onore di sepoltura, quando un nobile Napoletano

<sup>(</sup>a) Il Summonte al lib. 3. p. 2. fol.417. vuole, che Giovanna I. fu folennemente fatta coronare per mano del Cardinale Americo Legate di Papa Clemente VI. Il Ciacconio lo chiama Americo de Suardia, e il Conteloro de Castroluci. Gallus Episcopus Carnutensis.

chiamato Ursillo Minutolo Clerico del Seggio di Capuana gene- CLEM. Transformente si mosse, e a sue spese lo sece condurre a Napoli, e POMERFICE:

seppellire onoratamente nella Tribuna della Chiesa Maggiore appresso della sepoltura di Carlo Martello suo Avo (a). La novella di Andreasso gionta al fratello in Ungheria, lo commosse a tanto sdegno, che subito si apparecchiò di vendicarla, e cominciò a porre in ordine un grandissimo esercito, essendo giovane di natura bellicoso, e parendoli avere giusta ed onorata cagiono di muover guerra; e già nelli principi delli apparati si seppe in Napoli questa sua deliberazione; onde i Reali ristretti a consiglio insieme, presero questa risoluzione, che Luigi fratello secondogenito di Roberto Principe di Taranto pigliasse per moglie la Regina (b) Giovanna già vedova, a tal che avesse legittimo compagno nell'amministrazione e disensione del suo Stato. Ma la Regina era assai giovane, e le ostava ancora l'atrocità del fatto appresso la moltitudine facile a muoversi presto a pietà, o a suria, che pur si credea generalmente, ch'ella sosse stata partecipe della morte del marito; oltrediciò in molti era ancora viva la memoria di Carlo Martello, e parea con la morte d'Andreasso duplicata l'ingiuria fatta a Carlo figlio del Martello, essendo stato sentenziato a voto del Re Roberto; le quali cose facevano stare fo- -

(a) Il sepolero ad Andreasso su fatto a spese dell' Abbate Francesco Capece, ed è oggidi situato l' Epitassio seguente a mano simistra nell'entrare nella Sacristia. Andreæ Caroli Umberti Pannoniæ Regis Fil. Neapolitanorum Regi, Joannæ uxoris dolo & laqueo necato, Ursi Minutuli pietate hic recondito, ne Regis corpus insepultum, sepultumve facinus posteris remaneret: Franciscus Berardi silius Capycius sepulcrum titulum nomenque P. mortuo Annor. XIX. MCCCXLV. 15. Kal. Octob.

Cesare d'Engenio nella Napoli sacra sol. 30. Il Summonte dib. 3. p. 2. sol. 422., il quale porta al sol. 423. che la Regina sece inquirere la morte d'Andreasso, e commise l'informazione, e porta l'attestazione del Villani cap. 51. che Clemente VI. la commise al Conte d'Andria Ugo del Balzo. Il Costo lib. 5. p. 1. sol. 175. Tristan. Caracciolo Geneal. Caroli Primi.

(b) Queste nozze dice il Summonte al lib.3. p. 2. fol. 477., che surono satte con dispensa del Papa a 20. Agosto 1346. secondo il Villani cap. 98.

CLEM. VI. sospesi gli animi de' Popoli, e de' Baroni, che Luigi e Gio-PONTEFICE. vanna vennero in diffidenza di poterfi difendere, ed eleffero per miglior partito cedere al vincitore, e andarsene in Provenza. che voler resistere con poche sorze; e posti in mare, se n'andaro in Provenza, usando quest' atto di amorevolezza e umanità, che ordinaro a tutte le Città, e Castella del Regno, che senza rispetto dell'omaggio, che l'avevano giurato, aprissero le porte al nemico senza fare alcuna specie di resistenza, onde potelle nascere sacco, o morte, e ruina di Terre, parendogli giusto, che se questa inondazione di Barbari veniva per causa loro, non avessero da sentire altro che loro il danno. Gli altri Reali si rimasero in Regno insieme col piccolo (a) Caroberto sigliuolo di Andreasso, tenendolo per Re, e quasi per intercetsore appresso il Re d'Ungheria, che s'avvicinava, e credendo. che la fuga della Regina fusse indizio, che la colpa della morte di Andreasso susse susta di lei, e la restar loro segno della loro

umocenza.

Dunque al Febraro dell' anno MCCCXLVIL Ludovico Re d'Ungheria entrò nel Regno con grandissimo esercito, al quale Roberto Principe di Taranto, e Filippo suo fratello. Carlo Duca di Durazzo, e Luigi suo fratello col picciolo Caroberto usciro incontro accompagnati da buon numero d'altri Baroni. Ma Ludovico ricevuto amorevolmente Caroberto suo nipote, tutti questi quattro Reali sece carcerare, e ordinata sottilissima inquisizione della morte del fratello, fece tenagliare fopra di un carro il Conte di Terlizzi di casa Ponciaco, sece decapitare la Contessa di S. Angelo Madama Giovanna de Cabamis, e altre donne della Corte, che per loro sciocchezza erano rimalle a dar materia a quel Re irato di far macello di loro: sece pigliare dopo dal carcere il Duca di Durazzo primogenito di Giovanni Principe della Morea, e lo sece decapitare nel medehmo luogo, dove su morto Andreasso, e satto questo le ne ritornò in Ungheria, menandone seco Caroberto, e' me Reali prigioni. Caroberto poco dopo che fu giunto in Ungheria mari, e su con pompa Reale sepolto a Visgrado appresso altri Re suoi antecessori. Fu sama che la morte del Duca solle stata an-600

(2) Questo Caroberto dice il Passaro melli fuei giornali MS., che nacque il giorno di Natale 1345. portato dal Summontelib. 3. fol. 427.

cora causata, che trattandosi al primo anno di Re Andreasso di CLEM. VI. dar Maria sorella della Regina al già detto Ludovico Re d'Un-PONTEFICE.

gheria, il Duca l'avesse tolta quasi a forza; e questa è quella Maria tanto, non so se ho da dire celebrata, o infamata da Giovanni Boccaccio, la quale questo anno rimase vedova con quattro figliuole femmine, e la maggior di esse era di quattro anni, e furono Giovanna, Agnese, Clemenzia, e Margherita.

Ora tornando al propolito, la Regina Giovanna con Luigi suo marito su ricevuta da Popoli di Provenza con grande onore, come legittima e vera Signora, e si mantenne alcuni mesi ad amministrare giustizia, e governando con tanta prudenza, che si sparse ottima sama per tutto di lei; poi andò col suo marito in Avignone a trovare il Papa, ed il Collegio, e dinanzi a lui si scusò, e mostrò tanto chiara l'innocenza sua, che il Papa co' Cardinali vedendo con quanta virtù ella avea estinta la mala saana, ch' era inforta di lei della morte del primo marito, mo-Arandosi in ogni cosa di sincerissimi costumi, e di vita integeriima, mandò un Breve al Re d' Ungheria, che dovesse subito lasciare la possessione del Regno a lei libera, se non volca essere scomunicato; e per giungere alle parole anco il favore de fatti, le diede una buona quantità di denari per sar genti se bisognasse, e la benedisse col marito, e con loro ne mandò nel Regno il suo Legato Apostolico Vescovo Bracarense, che avesse da condurli, e coronarli (a). Sono molti Autori, che vogliono, per questo beneficio Giovanna allora avesse donata la Città di Avignone alla Chiesa, la quale ancora oggi la possiede. Intanto il governo degli Ungari era venuto a tal odio a' Napoletani, e a tutti i Popoli del Regno, che la Regina e Luigi suo marito senza altro ostacolo furono ricevuti con applauso e allegrezza incredibile, e con festa e pompa singolare suron coronati infieme nel largo del Castello Nuovo, ove poi loro ad onore della Corona di spine di Cristo Nostro Signore, e a memoria della Coronazione loro secero edificare la Chiesa detta ancora l'Incoronata (b), nel luogo proprio ove era il Palagio del Tri-

(b) Leggi il libro della Napoli sacra di Cesare d'Engenio al soi,

<sup>(</sup>a) Questa Coronazione di Ludovico o Luigi di Taranto, e Giovanna fu a' 25. Maggio 1351. dice il Summonte lib. 3. fol. 438., & leq. Il Costo dice nel 1352, lib, 5. p.2. fol. 181.

CLEM. VI. Tribunale degli altri Re passati, onde davano udienza. Il Re PONTEFICE di Ungheria, che a perfuasione del Papa avea liberati di prigione i tre Reali suddetti, sentendosi dippiù comandare dal Papa, che lasciasse il Regno, e udendo, che già la Regina l'avea ricuperato, spregiando l' ordine Apostolico venne un' altra volta con grosso esercito per discacciarla (a). Giovanna e Luigi presero un'altra volta partito di salvarsi in Provenza, giudicando, che i Popoli medefimi per l'odio che avcano agli Ungari, e per l'amore che portavano a loro, fra brieve spazio gli avrebbono richiamati, come poi su, e si dirà appresso; e presto ordinaro al Conte d' Avellino di Casa del Balzo de' Cornetti che allora era Grand' Ammirante del Regno, che ponesse in ordine quattro Galere, le quali si posero in ordine, e navigaro verso Provenza (b). Era il Conte d'Avellino avido di farfi grande, e per questo subito che seppe l'animo della Regina, ch'era per gire in Provenza, mandò a trattare per un uomo attissimo questo col Re d'Ungheria, di darli la Regina e'l marito in mano, se 🛣 prometteva dare Giovanna bambina di otto anni figlia ed erede del Duca di Durazzo ad un suo siglio. Il Re promise di sarlo; la qual cosa essendo riferita alla Regina, e al Re Luigi suo marito, dopo che erano sulle galere, passata la soce del Garigliano, il Re sece gridare alla chiurma, che tirasse verso Gaeta per rinfrescarsi, ed il Conte non avendo in punto l'esecuzione del tradi-

479. La Chiesa dell' Incoronata su fatta pittare da Giotto pittor samoso di que' tempi, ed è ora situata nella strada delle Correggie, qual none rilasciato, tiene quello della detta Chiesa. Summonte loc. cit.

(a) Il ritorno del Re Luigi di Ungheria in Regno su nel 1350., con l'aviso di Corrado Lupo suo Vicario lasciato. Vedi il Colto all' Annot. lib. 5. sol. 180., & seq., e l'invasione di nuovo su sas-

ta dagli Ungari.

(b) Il successo del Conte d' Avellino di Casa del Balzo si legge nel citato Tommaso Costo all' ann. del lib. 5. del Collenn. sol. 181. p. 1. del Comp., sol. 183., il quale cita la Cronica di Giovanni Villani Napoletano; ma questa differentemente porta le cause di questo satto. Si chiamo Rinaldo, dice il Summonte nel lib. 3. p.2. sol. 440., e dice, che in detto anno mort Papa Clemente VI. alli 6. Decembre in Avignone, il quale regnò 10. anni 6. mesi, e 28. giorni.

mento a quel tempo, non potette evitare le chiurme, che non CLEM. Yr. ubbidissero al Re, e così dati a terra in Gaeta, il Re sece pi- PONTEFICES pliare il Conte, e decapitare avanti la piazza, e confortati li restanti ad esser sedeli, s' imbarcaro, e andorno in Provenza, e giunsero colla Regina a salvamento; ed il Re d'Ungheria entrato nel Regno, vedendo da tutte le Terre offervare il medelimo ordine di aprire le porte, eccetto da Sulmona, che resistendo su presa e messa a sacco, lasciò parte dell' ercito diviso per le Terre, onde venne, e parte lo condusse seco a Napoli, e l'accampò alle Correggie, che così si chiamava, che è tra il monte di S. Eramo, e la Città, da Monte Oliveto fino a Chiaja, e al Castello nuovo, ed esso entrato superbissimo nel Castello nuovo mandò a chiamare i Capi del governo di Napoli (a). Allora i Napoletani mandorno sei uomini Giovanni 14. Barrile, Bartolommeo Carafa 11., Filippo Coppola 16. Roberto di Rimini 17. Andrea di Toro 18., Nobili, e Lonardo 19. Terracina del Popolo; per la qual cosa io tengo falso quel che si dice tra'l volgo, che i Seggi in Napoli fossero fatti a tempo di Carlo III.; poichè in un libro scritto a mano antichissimo (b), qual oggi può vedersi conservato tra le cose dell'Illustrissimo Ettore Pignatello primo Duca di Monteleone, che morì molto onoratamente Vicerè di Sicilia nel MDXXXV., ho trovato scritto questo, che sopra ho deuo, e nominari questi sei, che si vede che sono di diversi Seggi , ∞me il Barrile di Capuana , il Carasa di Nido , il Coppola di Portanova, il Rimini della Montagna, il Toro di Porto, e'l Terracina del Popolo.

Ma tornando a noi, questi sei giunti avanti il Reasurono da lui con irato viso ricevuti, e gravemente ripressi, che avessero aperte le porte dopo la sua partenza, è ricevuta Giovanna, e Luigi suoi nipoti; che per tal causa egli aveva promesso a sacco la Città a'suoi soldati, ed esso l'avrebbe satto restare contenti, senza fare altro tumulto, e senza por mano all'onore delle donne. Udita questa proposta se ne

(a) Questo fano vien confermato dal Summonte lib. 3. p. 2. sol.

<sup>(</sup>b) Questo libro MS. fu ritrovato nelli arredi di Ettore Duca di Montelegne, ed è scritto a penna d'incerto autore, ed è testo d' Estoria, nel quale l'Istorici trovano le cose di questo Regno.

CLEM. VI. tornaro alla Città mal contenti, e riseriro quanto avea detto FONTEFICE loro il Re alle loro Piazze, e al Popolo, li quali unitamente pio gliaro l'armi con tanto impeto, che il Re d'Ungheria non fidandosi di raffrenarli con quelle genti, che avea alle Correggie, si parti forse con pensiero di radunare li suoi dispersi per lo Kegno, e tornare per saccheggiare Napoli; ma o sorse che li Ungari per contagione causata dall'aere del Regno assai diverso dall'aere loro nativo, e per li disordini erano in gran parte ammalati e morti, e però estenuati di numero, o sosse altra cagione, che li chiamasse in Ungheria, si parti dal Regno, ove mai più tornò (a). Luigi, e Giovanna avvisati della partita del Re tornarono al Regno defideratissimi, e su tanto universale la letizia, che non su si piccolo Barone, nè così piccola Villa, che non venisse, o mandasse a rallegrarsi del lor selice ritomo. Sola Aversa teneva ancora il Vicerè Ungaro con alquanti soldati, contro il quale fii mandato Giannotto Stendardo con buon numero di gente, che in breve di lo costrinse a rendersi a patto. Era il Re Luigi in quello tempo di anni 12., bellissimo di corpo, e di faccia sopra a tutti gli nomini di quel secolo, e valorosissimo, tanto che sotto lui la nobiltà di Napoli, che sempre chbe per arte propria la milizia, più che mai l'elercitò con grandissima sua lode, e in questo anno su da lui istituino l'Ordine, o vogliamo dire la compagnia del Nodo (b), la quale era una soelta di Cavalieri nobilissimi di gran valore, che avesse ognano da portare nel braccio finistro un nodo stretto, finchè facesse qualche atto in armi notabile, per lo qual fusse dal resto della compagnia giudicato degno di portarlo sciolto. Di questo sa sede la sepoliura di Nardo Bozzuto Cavaliere di quell'Ordine, che fia <u>pell'</u>

(a) Il Re Ungaro se ne andò in Roma da Napoli la seconda volta, essendo l'anno santo 1350, dice Tommaso Costo lib. 5. p. 1. sol. 181., e non vi tornò più, e che Luigi di Taranso avesse disso dato l'Ungaro a combattere seco a corpo a corpo per vendicarsi della morte data a Carlo di Durazzo suo fratello.

(b) Quest Ordine di Cavalieri del Nodo instituito da Luigi di Taranto secondo marito di Giovanna I. su nel 1352., nel giorno di Penteenste dice l'Engenio a sol. 670. Il Summonte parte 2. lib. 3. sol. 439. Costo lib. 5. p. 1. sol. 183., e tutti conchindono, che se

per memoria della sua coronazione.

nell' Arcivescovado di Napoli. Quest'ordine diede a Luigi 21. CLEM. VI. Sanseverino Conte di Melito, a Giovanni 22. di Burgenza, a Gu- PONTEFICE. glielmo 27, del Balzo Conte di Troja, a Francesco di Loffredo, a Cristofaro di Costanzo, che con l'Ordine sta ancora seposto nella Tribuna di S. Pietro Martire, a Roberto 26. Seripando, a Gorello 27. di Tocco, a Matteo 28. Boccapianola, ed altri Baroni e Cavalieri del Regno; e perchè al fratello, che come fu detto. Principe di Taranto era devoluto l'Imperio di Costantinopoli. egli defideroso di aggiutare a ricaperarlo, più volte lo sovvenne di danaro, e di gente, ed in quei dieci anni o poco più che regnò, Cavalieri Napoletani in gran numero passarono in diverse volte con Roberto suddetto Principe e Imperatore, e con Filippo suo fratello in Grecia, ove secero maravigliosi fatti. Altri INNOC. VI. ne passarono ancora i Cipri, e in Soria, de' quali appena si può PONTEFICE per alcuna privata scrittura, o Tabella antica aver notizia, poichè A 18, DEC. a que tempi non erano Scriutori, e Istorie; e da qui nacque, 1352. che ancora in Cipri, in Creta, nella Morea, e nella Socia sono oggidì l'infegne, ed uomini di qualche famiglia Napoletana. Ma trovandoli Re Luigi a Napoli in pace nell'anno 1353., Corrado Lupo (a), e Beltramo della Motta Capitani di ventura, che si trovavano in Italia, vennero con due grosse bande di cavalli, e gran numero di fanti in Regno, sperando trovare le genti per le due invalioni delli Ungari tanto avvilite, che potellero però andare taglieggiando, e saccheggiando a lor modo. Ma il disegno ad essi riusci vano, perchè il Re con questi Ca-

(a) Il Costo nelli Opuscoli cita il Biondo, che Cornado Lupo resto Vioario del Re d'Ungheria in Regno nel 1350. Questo Lupo rapace Ungara can suo frasello Gilforie e compagni, dice il Costo nell'armot. al Collenn. lib. J. p. 1. fol. 180., che riporto de Napoli 20. mila feudi, per non far predare le vendemmie, oltre di altri 20, mila fiorini d'oro per riscatto di Cavalieri e Baroni presi in battaglia, non giovando l'autorità del Papa, che vi mando il Cardinale Annibale Ceccano, fu prima Arcivescovo di Napoli suo Legaso, per trastar la pace fra il Re Ungaro, e Giovanna I. Leggi il Chioccarello de Episcopis Nespolitanis al fol-211.213. 217. il quale cita Angelo di Costanzo libio. Giovanni Battista Carasa lib. 7. Ist. di Napoli, Matteo Villani lib. 1. cap. 48., ed il cit. Summ. lib. 3. p. 2. fol. 436., e il Collo al lib. 5. p. 1. fol. 178. 179. & 188.

PNNOC. VI. valieri, e gente Napoletana, che poteano portare armi, usci aniPONTEFICE. mosamente ad incontrarii, con il valore de' quali li ruppe, e sece la maggior parte prigioni, e tornato trionsante a Napoli, slabili grandi onori e provisioni a coloro, che più valorosamente
si erano portati.

Signoreggiava a quel tempo in Milano Bernabò Visconte, il quale invitato dalla fama di quella vittoria, mandò Ambasciadori a rallegrarsi, e a contrattare amicizia stretta col Re Luigi, e il Re con grandissima solennità li mandò l'Ordine del Nodo, e l'anno seguente sece l'impresa di Sicilia per le ragioni de' suoi antipassati, a cui cra stata tolta da Re Pietro de Aragona, e mosso con una armata grossissima, con volontà de Messiness ebbe Messina, e alcune Terre convicine. Con l'esempio di costui si può dire e vedere, che lo più delle volte a' Re, e a' Regni è dannosa la moltitudine degli eredi, come alle case private è gran selicità, perchè avendo Re Carlo II. tanti suoi sigliuoli diviso questo Regno, e donato a Filippo # Principato di Taranto, il quale contenca in se Terra d'Otranto, e gran parte di Terra di Bari, e agli altri diverse Terre, indeboli tanto il Regno, che Luigi per vera povertà lascio l'impresa di Sicilia, dopo aver posseduto un anno Messina, per non poter mantenere l'armata, e si ritrasse a Napoli, ove in assai tranquillo stato, e con somma selicità de' popoli del Regno visse fino all' anno MCCCLXII., nel quale s' infermò, e a' 27. di Maggio nel di dell' Ascenzione del Signore nel Castello nuovo rese l'anima al suo Creatore (a), con dolore infinito della Regina sua Moglie, e de'Cavalieri, e Cittadini Napoletani, da'quali su mirabilmente amato. Comandò, che morendo, il !uo compo fusse portato alla Chiesa di Montevergine, ventitre miglia distante da Napoli, ove sta ancora sepolto appresso la Madre. quello dolore incomparabile della misera Regina, che restava

<sup>(</sup>a) La morte di Luigi di Taranto secondo marito di Giovanna I. sea 5. Giugno 1362. e su portato il suo corpo nella Chiesa di Montevergina dopo aver regnato 15. anni, dice il Summonte lib.3. p.2. sol.4424 e 442. essendo di età d'anni 42. Il Costo al lib.5. p. 1. fol.190, emenda il Collennuccio, dicendo che visse marito di Giovanna dal 1347., surono coronati insieme poi nel 1352. morì nel 1362. che sano 15. anni.

ancora nel fiore della gioventù vedova, s' aggiunse un altro assan- innoc. Vi. no, che morì poco poi Niccolò Acciajuolo Fiorentino, uomo di grandissimo valore, e per questo, creato da Roberto Re gran Siniscalco del Regno; nel senno e bontà del quale la Regina considava tanto, che lo lasciava amministrare con grandissimo suo alleviamento e contento, e soddissazione de' Poposi di tutto il Regno ogni cosa d' importanza. Costui su seposto a S. Martino dell' Ordine della Certosa, Monastero da lui edificato sopra il Monte di Nancoli.

poli.

Ma la Regina abbandonata da tanti aggiuti non si abbandonò da se stessa: anzi come donna prudente, e di gran valore pigliò a governare il Regno con gran giustizia e benignità. A questo si aggiugneva, che sempre erano in Regno questi Reali, Roberto Imperadore fratello di Luigi morto, e Filippo pur fratello terzogenito, e Margherita lor sorella, che molti anni avanti era accasata con Francesco del Balzo Conte di Montescaglioso suo cugino, figlio di Beatrice ultima delle figliuole di Carlo II., che dal Re Luigi suo fratello insieme col marito su creata Duchessa d'Andria; e su la prima casata, che avesse titolo di Duca in questo Regno; e vi era ancor Luigi di Durazzo. Con questi pareva, che la Regina non fosse in tutto sola, però l'accarezzava e onorava, come persone in grado congiunte, e degne di ogni gran luogo. Ma avvenne che là a pochi di morì Roberto Imperadore, e fu seppellito a Napoli alla Tribuna della Chiesa di S. Giorgio, e rimale Filippo suo ultimo fratello erede dell' Imperio e del Principato di Taranto, il quale se ne andò al suo Stato, e la Regina deliderola di fortificarfi di nuovi parentadi, diede Giovanna sua nipote, primogenita del Duca di Durazzo al figliuolo del Re di Navarra, e Agnesa l'altra nipote a Cane della Scala Signor di Verona, e uomo assai potente in Italia. Poi creato Papa Innocenzio VI., sapendo quanto importava tenerselo amico, andò a visitarlo, e baciarli i piedi, e su benignamente accolta, ed ebbe la Rosa benedetta, che suol darsi dal Papa a qualche Principe de' Cristiani la quarta Domenica di Quadragesima. Poi ritornata a Napoli, si celebrò la festa di Antonia del Balzo figlia del Duca d'Andria, che si maritò al Re di Sicilia, il quale mandò solenni Ambasciadori con quattro galere a pigliarla.

Ma i Baroni del Regno usati di aver Re, che li tenesse in timore, ed in esercizi, incominciarono a stimare poco la Regina, e calcitrare contro lei , e le diedero cagione togliere marito la

ter

INNOC. VI. terza volta, sì per tentare la fortuna, se potesse avere qualche PONTEFICE, figliuolo, come anche per aver compagno, che la facelle slima. re, Giacomo d'Aragona (a) Infante di Majorica, il quale venne a Napoli per mare, e su ricevuto da Re; ma stette poco tempo, che andando poi in aggiuto de'suoi parenti in Catalogna, fin prigione in una guerra, e la Regina lo riscosse per sessantamila siorini. e se ne ritornò in Regno, e con lui venne la sorella Marchesa di Monferrato a visitare la Regina sua Cognata, e con gran pompa e compagnia di Cavalieri e Damigelle. A questi tempi Filippo, ch'era rimasto solo della linea de'Reali di Taranto, piglio per moglie la figlia di Stefano fratello del Re d'Ungheria, e andando a condursela, portò seco il Conte di Montoro, e giunto che su in Ungheria, il Re chiamò lui, e'l Conte, e li persuase, che li volellero dare in mano la Regina di Napoli, che era meglio che stesse in mano sua, che d'una donna, e come esso diceva, infame. Quelchè rispondesse Filippo, non si sa; ma il Conte, ch' era fedele alla Regina, ne l' avvisò subito, e'l Re lo sece URBANO V. morire di veleno. Venne poi l'anno MCCCLXVIII., notabi-PONTEFICE le per la rovina del Re di Cipri, che da' Genoveli su non so-

le per la rovina del Re di Cipri, che da' Genoveli fu non lolo privato del Regno, ma della libertà, e menato cattivo in
Genova infieme colla moglie. In questo tempo mori i invanni,
e mori la moglie di Filippo di Tavanto, che poco avanti l'avea
condotta da Ungheria, e Filippo venne in Napoli a pigliarsi per
moglie Margherita siglia del Duca di Durazzo, e nipote della
Regina, nata di Maria sua sorella; ma la Regina avendo inteso
si ragionamenti di Filippo col Re di Ungheria per gli avvisi del
Conte di Montoro, entrò sospetta, che Filippo potria per mezzo di tal parentado cacciarla dal Regno, e volle, che Margherita (b) si dasse per moglie piuttosso a Carlo Duca di Durazzo
si-

(a) Il terzo marito di Giovanna I., dice il Summonte, che fu Giacomo d'Aragona Infante di Majorica, giovane bellissimo, lib. 3. sol. 444., e su nell'anno 1363. Il Costo lo porta seccamente: su creato Duca di Calabria, e ricevuto da Re. Costanzo siegue il Summonte d. lib. sol. 448., che nel 1368. si parti in soccorso di suo Padre, e che mort combattendo, avendo regnato due anni con la Regina sua maglie.

(b) Pure avvenne, che Carlo III. di Durazzo succedesse al Regno con Margarita nel 1381., dal quale matrimonio nacque Ladislao e Giovanna II. Summ. lib. 4. p. 2. fol. 475.

glio di Luigi, ch' era cugino carnale della giovane, perchè di URBANO. V. Carlo, che non avea Stato, essa non dubitava tanto, parendo, ponterice che non bastasse a cacciarla; ma restò ingannata, come si dirà poi.

Stando dunque la Regina Giovanna senza marito, benchè fosse di animo virile (a), parea pure opportuna ad essere ingiuriata per l'infermità del sesso abile a ricevere violenza; onde Bernabò Visconte Signor di Milano inviò nel Regno Ambrolio suo figliuolo bastardo con dodicimila cavalli a sar guerra, e la Regina li mandò incontro un bello e valoroso esercito di soldati Aipendiati da lei sotto il Governo di Giovanni Malatacca (b) della Città di Reggio di Lepido con una banda di Baroni e Cavalieri Napoletani, per la virtù delli quali Ambrolio rimale rotto, e prigione con morte di gran parte de' suoi, e questo su l'anno MCCCLXX. nel quale morì Filippo Principe di Taranto, e Imperadore di Costantinopoli, in cui si estinse tutta la linea mascolina, rimanendone sola Margherita Duchessa d'Andria, dalla quale, come si è detto, ne nacque Antonia, e Giacomo del Balzo, il quale trovandosi appresso il zio in tempo della sua morte, pigliò la possessione di Taranto, e delle Terre di Grecia, e si cominciò ad intitolare Imperadore.

Ora estinta la guerra del Visconte, quando la Regina credeva starsi quieta, l'insorse una guerra domestica impensata, perocchè Francesco del Balzo Duca d'Andria vedendo morti tanti Reali della

2 pro-

(a) Il Summonte lib. 3. p. 2. fol. 450. Il Costo lib. 5. fol. 191. part. 1.

7

(b) Di Giov: Malatacca Capitan Generale della Regina Giovanna I., dice il Summ. alla p. 2. sol. 450. Sia anche il curioso lettore inteso, che l'anni passati sabbricandosi la nuova Chiesa di S. Agostino, su ritrovato il suo corpo nel suo sepolero con vestiti, e peli nella barba; e con questa occasione da que Frati non solo surono abolite diverse memorie antiche di marmi, e iscrizioni, ma non perdonando a se stessii, indiscretamente abolirono la porta antichissima della Chiesa di bianco marmo intagliata alla similitudine, ma più alta e grande, di quella che si vede nella piccola Cappella e Chiesa di S. Gio: Evangelista de Pappacodi nell' Arcivescovado, il che diede da mormorare a Napoletani amatori delle memorie antiche, e celebrate da viruosi. Leggi Napoli sacra al sol. 257., che commenda questa Porta grandemente, ed il Summ. lib. 4. p. 2. sol. 572.

URBANO V. progenie di Carlo, e del suo Avo materno, e trovandosi tra la poe PONTEFICE. tenza del figliuolo, e il suo Stato il più gran Signore del Regno, cominciò a stimare poco la Regina; onde avendo lite di una Terra con un Barone di Casa Sanseverino, ch' era per virtù propria, e per la grandezza della sua samiglia assai potente: il Sanseverino offerse di compromettere la lite in mano della Regina : ma il Duca designando di valersi della sorza, ove li mancasse la ragione, mandò con gente di armi ad occupare quella Terra, della quale cosa dolendosi la Regina, volle procedere con lui con rispetto; poichè era stato da una parte cugino, e dall'altra marito della cognata, e mandò più d' una volta a pregarlo, ed esortarlo, che volesse restituire la Terra, e ponere la cosa a giuslizia. Non valsero nè prieghi, nè familiari della Regina, nè altri Baroni a ciò interposti a muoverlo; onde la Regina mossa da giusto sJegno lo sè citare, e in sua contumacia dichiarare ribello, e mandò Giovanni (a) Malatacca, e tutti li Stipendiari del Regno a debellarlo, e spossederlo dello Stato; il che su fatto con diligenza, e messo assedio a Teano, ov' era il Duca, e la

(a) Gio: Malatacca per la sua virtù su rimunerato dalla Regina della Città di Conza, dice il Summ. p. 2. lib. 3. sol. 450.: porza ancora nel lib. 4. p. 2. sol. 509. & seq. il suo Epitassio del sepol-cro marmoreo nella Chiesa di S. Agostino, ch' era posto nella prima Cappella della man destra della porta maggiore, abolito da que' Padri con altre memorie antiche nel sabbricarsi la nuova Chiesa a' nostri tempi, con sar ingiuria all' antichità; il quale su satto risare dal virtuoso Fisico Cola Aniello Pacca Autore del lib. 7. della seconda parte dell' Istoria di Tommaso Costo, e dice così.

Ossibus & memoriæ Illustrium virorum Joannis Malatacca Regni Siciliæ Marescalli, & Corradi ejus Fratris, qui hanc ædiculam erexerunt, addito censu, ut in ea primum Sacrum quotidie siat: Nicolaus Anellus Pacca Medicus sacrosandæ vetustatis amator, & in eorumdem sacello successor audis sacrificiis pie

poluit.

Il primo Epitaffio ancor portato dal Summ. nel citato luogo dice così. Hic jacent corpora Magnificorum Dominorum Joannis, & Corradi Malatacca Regii Marescalli, qui obiit anno Domini MCCCLXXXVII. die XXV. Martii, & Dominus Corradus obiit anno Domini MCCCII.

Duchessa. Questo assedio su di gran fastidio alla Regina, pe- orante v. rocchè Napoli stava in gran mancamento di vettovaglia, e tut- routerice. to quello che soleva venire da Puglia, era bisognoso che andasse al Campo: a questo incomodo si aggiungeva una schiera di ladroni, che erano usciti alle strade sotto la scorta di un assassino samoso, chiamato Mariotto, che insettava le strade, talchè s'impedivano li traffichi, e si sentiva un danno e male eccessivo; e la Regina che dall' una parte amava li Napoletani, si doleva vederli in disaggio, e dall'altra parte per l'ingratitudine del Duca conosceva, che se lasciava quella insolenza impunita, dava cagione ogni di farne maggiori, stava in grandissimo travaglio di mente; pure al fine tolle risoluzione di farè continuare l'assedio, tantochè il Duca a di 10. Settembre, dopo avere sosserto cinque mesi l'assedio, e molti assatti, su costretto fuggirsene di notte, lasciando raccomandata a' Cittadini di Teano la Duchessa sua moglie, e se n'andò in Provenza a trovare il Papa, che l'era parente, e stava in Avignone (a).

I Teanesi ancorchè amassero grandemente il Duca e la Duchessa, vinti da necessità dopo la partita sua tredici di, si resero in mano della Regina, la quale per rifarsi un poco la spesa satta nell'assedio, vendè a due fratelli di Casa di Marzano Sessa e Teano, al primo ch' era grande Ammirante del Regno, Sessa con titolo di Duca per venticinque mila fiorini, ed al secondo, ch' era Conte d'Alise, Teano per quindecimila fiorini; e così Casa di Marzano su la seconda, che nel Regno ebbe titolo di Duca. Donò ancora la Regina a Malatacca in ricompensa e remunerazione Conza e alcune altre Castella, e uscita da questa molestia mandò ad amminacciare il Conte di S. Angelo, nelle Terre del quale si ricettava Mariotto, che se non lo saceva andare prigione, si toglieva lo Stato. A questo modo per opera del Conte su preso

<sup>(</sup>a) Come fosse Papa Urbano V. parente del Duca d'Andria Balzo, non mi sono considato trovarlo. Dice il Platina, che si chiamò Gua glielmo Grisato Lemovicense Abbate di S. Vittore, e trovatosi Legato in Italia appresso Visconii, su eleuto in Avignone. Il Ciacconio dice che si chiamò Guillelmus Grisatus Grimaldi viri militaris, se Anphilisse Monserranze, nobilis seminze, & religiosissimze, quas a multis sancta zestimata est, silius. Il Costo similmente al lib. 5, solo 191. lo dice parente del Papa, ma non prova la parentela.

URBANO V. e mandato a Napoli, ove su appiccato e tagliato in quarti. PONTEFICE. diede occasione alla Regina di fare una legge, che li Baroni del Regno fullero tenuti a cacciar i ladroni (a) da' loro stati, o pigliarli e mandarli al Tribunale della Vicaria. Mando poi a pie gliarsi lo Stato di Taranto per Giacomo del Balzo, che n'era Signore, e si trovava alle sue Terre di Grecia, perchè era dispoto di Acaja e di Romania. In quello mezzo il Duca d' Andria ben accolto dal Papa, e aggiutato di denari tornò di Provenza in Italia, e assoldò quanti Capitani di ventura potè avere, e conduste seco da quindecimila armati nel Regno, e venne tanto avanti, che piglio Capua, Aversa, e quella Campagna, e de là infestava Napoli. La Regina mandò a chiamare tutti li Baroni, e principalmente tutti li Sanseverini, che savano di gente e di dominio assai in fiore ; essi e tutti gli altri s'apparecchiavano con tutto lo sforzo loro a venire a servirla, ma trovandos in quel tempo in Cafaluci appresso Aversa il Conte Camerlingo (b) di casa del Balzo Zio del Duca, Signor prudente e di santa vita, il Duca andò a visitarlo, e il Conte benchè l'accogliesse caramente come a nipote, lo riprese gravemente, dicendo che col primo atto di disubbidire alla Regina sua Signora e parente avea fatto vergogna a Casa del Balzo, che d'ogni tempo aveva prodotti Cavalieri leali : ma con quello secondo di venire ad invadere il Regno l'aveva vituperata, e ruinata affatto, perchè tutti li Baroni parte per fare il debito con la Regina, parte per abballare la superbia sua, sarebbero venuti fra pochi di, e l'averebbono o rotto, o stretto a suggire con vergogna; che già a sentiva, che li Sanseverineschi, e Rusti venezno con gli altri Signori di Calabria, e i Marzani, e quelli di Casa di Celano, e di Sanframondo con altri Baroni-di Capitanata, e Abruzzo, e di Terra di Lavoro avevano in ordine gran numero di cavalli, oltre la cavalleria di Napoli, che a quel tempo sava in fiore più

(b) Si chiamò Raimondo, e sta seppellito alla sua Cappella & S. Chiara. Engen. udla Nupeli facra sol. 244.

<sup>(</sup>a) Da qui si considera, che in questo Regno in particolare simo alli presenti tempi li ladri di Campagna hanno avuto protezione di Boroni, e nella Città in ogni tempo tengono sgherri con mile di esti protettori, e danno del prossimo, e dispregio della giustizia desima.

più che mai, e li suoi l' averiano tradito e abbandonato. Il GREGOR. XI. Duca a queste parole del Zio quasi sbigottito l'addimandò, che PONTEFICE: gli paresse che saccia: il Zio replicò che dovesse cedere al tempo, e andarsene via, che esso considava alla Regina, per essere di nazione quieta e di benigna natura, che fra poco spazio l'averia perdonato. Il Duca, parte che li mancavano denari da sostenere l'esercito contra l'impeto di tanti Baroni, che intendeva che li venivano addolfo, parte che il configlio del Zio li parfe savio e amorevole, promesse di farlo, e tolto commiato da lui, ebbe in dono una buona quantità di fiorini d'oro, tutta l'argenteria del Zio, e si mosse d'Aversa per schifare li passi guardati dalli nemici, piglio il suo esercito la via di Benevento, e se ne andò in Puglia di notte a Montescaglioso, e di là per mare uscidal Regno. I Capitani del suo esercito sentendosi delusi, surono stretti a pigliar modo al viver loro; questi erano Bernardo della Scala, Angelo de Stimono, Rinaldo Capospata, Luigi Pansando, Errigo di Guascogna, e il gran Bastardo: i soldati erano missi, Brettoni, Guasconi, e Italiani, e voltati sopra una Terra, ch' era della Duchessa di Durazzo, e l'aveva in guardia Marcello d' Arcamone, la presero di notte per colpa di Marcello, che aveva bevuto molto quella sera in un convito con si Cittadini, per il che se scordò a porre le guardie ; e col sacco di quella Terra, e col terrore delle altre convicine, che mandavano vettovaglia, si mantennero alcuni di, finchè la Regina udita la fuga del Duca, e liberata da si gran molestia, mando a darli selsantamila fioriri, e loro di patto se ne uscirono dal Kegno, senza fare altro maleficio. Venne poi l'anno MGCCLXXV. Margarita di Durazzo nipote della Regina, e moglie di Carlo di Durazzo d'Ungheria, e menò seco una figliuola di sei anni chiamata Giovanna, ed essa gravida, e la Regina l'accosse con benignità ed amorevolezza grandissima. Allora Carlo di Durazzo era cresciuto in buon nome di Capitano, e il Re d'Ungheria l'avea fatto Generale in Italia nella guerra contra i Veneziani, e teneva assediata Chioggia con dodicimila cavalli. Questa Città è alquanto dontana dal mare, ed ivi si entra per siume, ed i Genovesi, ch' erano in lega con il Re d'Ungheria, mandaro venti galere sopra il fiume per toglierli il soccorso per acqua; ma i Veneziani avuto di ciò avvilo, sero affondare una gran nave alla soce del fiume, in modoche le galere non potendo uscire si perderono. In questi di mori il Conte Camerlengo, come appra si ce detto,

GREGOR. XI. Zio del Duca d'Andria, Signore di gran de stato, e di grandis-FONTEFICE. sima vita, e su seposto a S. Chiara di Napoli (a); costui editicò la fortezza di Casaluce appresso Aversa un miglio. La Regina ebbe dolore della morte sua per la bontà e valore del Conte, e diede l'officio di Conte Camerlengo a Giacomo Arcuzzo Signore della Cirignola uomo assai nobile, e di gran prudenza.

Aveva a quello tempo la Regina tanta età, che non sperava fac figliuoli, ma a persuasive de' suoi sedeli, che in questo caso desideravano ancora l'impossibile, si volse un'altra volta casare, e tolse per marito Ottone IX. de' Duchi di Bransuich , Principe dell' Imperio, uomo assai valoroso in armi, e di stirpe d'Imperatori; e con quattro galere mandò a pigliarlo di la lizza di Provenza, nelle quali andorono il Conte di Nola Roberto decimo Urfino, Giacomo duo lecimo Zurlo Conte di S. Angelo, Giovanni di Sanframondo, il Conte di Cerreto, Luigi della Ratta, e più di quarant'altri Cavalieri di conto a ricevere il nuovo Sposo; e mentre nel Cassello nuovo si saceva l'apparato per riceverlo, Ambrolio Visconte, ch'era stato gran tempo prigione, le ne fuggi. Venne dunque Ottone il di della Nunziata nel 1376. e come conveniva, su ricevuto con grandissimo onore, e guidato fotto il Baldacchino per li Seggi fino al Castello nuovo, ove si fece festa Reale. Si può conoscere in questo la prudenza di questa Regina, che conoscendosi inabile a sar sigliuoli, mosso da generolo amore, che portava alla linea di Francia, onde era discesa, non volse dare ad Ottone il titolo di Re, riserbando di darcelo, se la volontà di Dio sosse stata di far nascere di loro due alcun figliuolo; che altrimente designava di riservare il Regno a Carlo di Durazzo, che solo era rimasto di linea mascolina di tanti figliuoli del Re Carlo II., che a lei da un lato veniva fratello in terzo grado, dall'altro era marito della nipote carnale suddetta, che per sorte quei di avea partorito un figlio

<sup>(</sup>a) La Cappella delli Signori del Balzo è la prima a man manca nell'entrare in detta Chiefa dalla porta piccola. Vedi Cesare d'Engenio nella Napoli Sacra, sol. 244. Summonte lib. 3. p. 2. sol. 450., & seq. Giacomo Arcuetio Conte Camerlengo in luogo di detto Ramondo del Balzo era Conte di Minorbino, e Signore di Altamara, dice il Summ. d. p. 2. lib. 3. sol.471., e lo chiama Giacomo Arcuecio di Capri.

mascolo chiamato Lanzilao. Il Duca Ottone stato quattro mesi GREGOR. XI. con la Regina, volse del mese di Luglio andare in Asti, e se pontagione, ne ritornò al sin d'Agosto, conducendo seco Baldassarre suo statello, al quale diede per moglie una figlia di Otto Onorato. Gaetano Conte di Fondi, chiamata la Disposta. Quest' anno su assara mascolo alla Religione di Rodi, perocchè essendo creato Gran Maestro un Catalano, passò per Napoli, e navigando su presono da' Turchi con gran numero di Cavalieri, tra li quali surono molti Napoletani. L'anno seguente la Regina donò il Principato di Taranto ad Ottone, con lo quale visse quietamente sino all'anno seguente 1378., nel quale anno venne al Regno Roberto Conte di Artois marito della Duchessa di Durazzo, nipote carnale della Regina, e si sece grandissima sesta. Venne anco il Cardinale Ursino (a), e su ricevuto con plauso, e pompa reale.

L'Aprile essendo morto Papa Gregorio XI. su eletto in Roma Bartolommeo Prignano (b) Arcivescovo di Bari, e su chiamato Urbano

(a) E' facil cosa, che questo Cardinale susse Poncello Ursino Vescovo, d'Aversa, e morto a Febraro 1395., creatura di Urbano VI.; perchè Giacomo Cardinale Orsino suo parente, e creatura di Urbano V., mort nel 1378., come vuole il Platina. Il Ciacconio vuole, che Giacomo sia creato Cardinale da Gregorio XI. a 8. Giugno 1371., e che mort a Settembre 1378.: esso era fratello del Conte di Nola.

(b) Urbano VI. Bartolommeo Prignano Arcivescovo di Bari, e suori della dignità Cardinalizia, Napoletano. Li Romani dimandarono Papa un Italiano per timore che di nuovo li Francesi Pontesici portassero la Corte in Avignone, dove era stata per lo spazio di 70. anni. Vide Liaccon. Li Cardinali viventi in questa elezione furono 23. de' quali 15. erano in Roma, 11. Francesi, e 4. Italiani, Pietro Corsini, Francesco Tebaldeschi, Simone de Borsano Milanese, Giacomo Orsino, Giovanni Crosso, Guglielmo di Agrisolio, Fra Bertrando Lagerii, Roberto di Genevra, Ugo de Montelongo, Pietro de Bernia, Fra Gerardo de Podio, Pietro Flandrino, Guglielmo Novelletti, Pietro de Veruco, Pietro de Luna Aragonese. Assenti erano, Fra Angelo Grimaldi, Egidio Isselni, Giovanni di Blansaco, Pietro de Monturuco, Fra Guglielmo de Chinaco, Guido de Malocicco, Fra Giovanni de Grancia.

opinione, che nacque in Napoli ad un vico detto degli Oficri urbano vi dietro la strada del Seggio di Nido, benchè colui, che scrive Pontefice. la vita sua dica, che quel vico si chiamava l'Inferno; che credo che abbia preso errore dalla similitudine della voce. Era di vita tanto austera e superba, che non corse molto tempo dalla sua creazione, che li Cardinali si pentirono di averlo creato Papa. Ma la Regina mandò subito Ottone in Roma a visitarlo, e si dice che Ottone dopo molte accoglienze ricevute, richiese il Papa, che lo coronasse Re, e investisse del Regno, e che il Papa non volesse farlo: onde se ne ritornò mal soddissatto. Il Papa, che lo seppe, come era superbo e vitroso di natura, e assai amatore della Patria, fece pensiero di fare opra colla Regina, che si contentasse, che investisse del Regno Carlo di Durazzo, per escludere quello Tedesco, e tutto a persualione del Duca d'Andria; e di qui nacque la inimicizia che partori poi a questo Regno, e alla Chiesa di Dio per tanti anni travagli infiniti, perchè la Regina a persuasione di Nicolò Spinello Dottore in legge, detto Nicolò di Napoli, pensò avvalersi dell' occasione dell' odio che portavano i Cardinali a Papa Urbano VI., e fare che eliggessero un altro sotto pretesso di averlo creato per sorza, è per timore del Popolo Romano, ed elesse per Ministro di questo suo pensiero Onorato Gaetano Conte di Fondi 17., il quale era stato molti anni, ed era ancora Governadore di Roma per la Sede Apollolica: mandò dunque Nicolò Spinello a chiamarlo, il quale con un galeone ando, e lo condusse a Napoli, ove intesa la volontà della Regina, tornò alle sue Terre, e tenne tal pratica segreta co' Cardinali, che a un tempo si partirono tutti dall' ubbidienza di Papa Urbano, eccetto uno, che era Cardinale 18. di S. Sabina. Dall' altra parte la Regina mandò il Conne di Caserta, e Nicolò Spinello a radunare i Cardinali, e a condurli a Fondi: ove a' 12. Novembre del medesimo anno giunti, crearo fra pochi di Roberto Cardinale di Genua, e lo chiamaro Clemente Settimo. Papa Urbano rimasto solo, mando per tutti i Potentati de' Cristiani Bulle, notificando la contumacia de' Cardinali apostati, e come giuridicamente gli aveva privati del Cappello, e di ogni Dignità Ecclesiastica; e pet fortificare il Collegio, creò con grandissimo giudizio ventisei Cardinali (a), perchè oltre che n'elesse d'ani nazione, volle cattare

(a) La prima creazione di Cardinali, "La Jece Urbano VI. a' 28.

URBANOVI. la benevolenza cogli Napoletani, a talchè pigliassero la parte PONTEFICE. sua, e creò Francesco Prignano suo nipote, Finppo Carrasa Vescovo di Bologna, ove sta ancora sepolto, Fra Niccolò Caracciolo dell' Ordine de' Predicatori Inquisitore in Sicilia, Guglielmo 22. di Capua figliuolo del Conte di Altavilla Arcivescovo di Salerno, Gentile 23. di Sangro, Stefano 24. Sanseverino, e Luigi 25. di Capua. Intanto il Collegio, anzi la Corte, che in Fondi col nuovo Pontesice era assai maggiore di quel di Roma. e Ottone cavalcò coll' esercito a San Germano, per sollecitare le Terre di Campagna di Roma a dare l'ubbidienza a Clemente Settimo; per la qual cosa Papa Urbano mandò ad offerire a Carlo di Durazzo, che come Generale del Re d'Ungheria teneva assediata Trevigi, l'investitura del Regno, e invitarlo a cacciare la Regina, e Ottone; ma Carlo che conosceva non bastare da se a tal impresa, senza il favore del suo Re, disse cha accettava l'offerta, ma che era prima obbligato a finire il lervizio del Re.

In quel tempo era Arcivescovo di Napoli Bernardo di Montoro (a), che ubbidiva a Clemente, onde che Papa Um bano per ponere in divisione la Città, e sollevarla contra la Regina, creò l' Abate Bossuto ( che in quel tempo era il Seggio di Capuana molto potente ) Àrcivescovo di Napoli, privandone l'altro, come scismatico. Questo Abate venne in Napoli colle Bulle del suo Arcivescovato, e perchè non avea ardire tentare pubblicamente di metterfi in possessione, andava segretamente praticando co' suoi parenti in servizio di Papa Urbano. Non pensò

Settembre 1378. fu di 29. Cardinali, come dal Ciaccon., e Conteloro si registrano chiaramente, tra' quali sono questi citati in que-

sta Istoria, e li porta anche il Platina.

(a) Lo porta il Chioccarello nel suo libro de Episcopis, & Archiepiscopis Neap. stampato nel 1643. al sol. 235., e proprio nel sol. 240. porta che su della Città Rethena in Francia, e nel sol. 242. dice che da Urbano VI. fu privato della Chiefa di Napoli, perche intervenne a Fondi all' Antipapa Clemente Settimo; fiegue poè al detto fol. 242., che li succede l' Abate Ludovico Bozzuto con aderire a Urbano, ch' era il vero Papa, ne il Chioccarello ha pof-Suto trovare, done fu sepolto questo Arcivescovo, essendo diligentisse. mo e accuracissimo Autore.

sò la Regina Giovanna, nè seppe tanto il suo consiglio, che l'a-urbanovi. vesse persuasa ad estinguere questi sollevamenti di suoi vassalli pontefice. colla vera medicina, ch' era di proccurare, che Papa Clemente avesse fatta un' altra schiera di Cardinali Napoletani, che avessero colla parte loro tenuti bassi quelli di Papa Urbano; anzi creandovi uno di Regno, se farci Fra Lonardo di Gisuni Generale de' Zoccoli (a); la qual colla cominciò ad alienare da lei gli animi di molti, che pareva fosse data a savorire un barbaro contro un Papa Napoletano, dal quale f aveva e si sperava tanta buona parte delle dignità Ecclesiastiche, e tanti benefici al Regno. S'aggiunse poi la fama della intenzione di Papa Urbano d'investire Carlo di Durazzo, che tuttavia si andava spingendo, e degli apparati, che perciò si facevano; perchè Urbano aveva già assoldato il Conte Alberico d'Acunio, uomo d'armi di celebratiffima fama, perchè su il primo, che dopo tanti anni, che Italia era stata conculcata ed oppressa da barbari, in modochè era spenta in tutto la gloria delle armi, rivocò quell' esercito, e ordinò una Compagnia intitolata S. Giorgio, di valenti uomini Italiani, della quale poi usciro infiniti suoi creati eccellentissimi e valorosissimi Capitani. Questa fama sollevò molto gli animi de' Baroni del Regno, i quali usciti di speranza, che la Regina facesse figliuoli, temevano assai di restar soggetti ad Ottone, per l'odio ch' era rimasto alla memoria de' Signori di Casa di Svevia, che regnaro tirannicamente, il che li spingeva ad odiare tutta la nazione Tedesca. I Napoletani amavano estremamente la Regina, ma pur desideravano con salute di lei essere sicuri aver dipoi Carlo di Durazzo, unica reliquia di tanti Re benefattori in quella patria. In quella turbolenza insorse un' altra volta la rottura delle strade con tanta copia di assassini, che la Regina fe Capitano contra di loro Ramondo Orfino figlio del Conte di Nola con grandissima autorità e potestà per tutto il Regno. Costui parte con fare indulto a molti, parte con fare appiccare gran quantità di quelli, purgò in breve tempo il Regno di latroni.

Quest' anno medesimo Papa Clemente Settimo venne da Fon-

Regnicolo; ma anco un Napoletano, she fu Nicola Brancaccia, decivescovo di Cosenza. Contelor. sol. 181. p. 2. Ciaccon. loc. 182.

:

. BREANO VI. Fondi in Napoli con unto il Collegio sulle galere della Re-PONTEFICE gina, e discele sotto i arco del Callello dell' Ovo, dove la Regina avea fatto realmente apparecchiare tutto, e coprire di ricchillimi tapezzamenti, con un talamo e la Sede Papale, ove cila e il Frincipe Ottone suo marito ando ad inchinarii. baciarii i piedi, e appre'io Koberto di Artois colla Duchessa di Burazzo, e poi Madonna Agnesa, e Madonna Margherita sorella, e moite altre Donne e Cavalieri. Ma mentre si faceva questa sesta al Castello dell'Ovo, il popolo di Napoli, che aveva per male, che la Regina avesse pigiiato a savorire un Antipapa ed Oltramontano, contro un Papa legittimo Napoletano, cominciò a fremere e mormorare, che la Regina aveva fatto venire il Papa di carnevale, e mille altre simili parolacchie di volgo. e si venne a tale, che alla piazza della Sellaria un venditore di cegne di cavalli comincio a gridare senza rispetto alcuno contro la Regina, e dire, che quello non si dovea soffrire; e passando a caso di là Andrea Ravignano 28. gentiluomo di Portanova, lo riprese gravemente, e quello con più veemenza cominciò a gridare: onde spinto da collera Andrea, li corse addosso, e li cavo un occhio col dito. Da questo nacque tanto tumulto, che pose la Regina, e 'l Papa in grandissimo sospetto, perocchè colui avea un nipote sartore chiamato il Brigante, che stava alia Scalesia, il quale sentito l'otlesa del Zio, corse alla Sellaria con alcuni suoi aderenti del popolo minuto, e congregata una gran turba incominciò a gridare, Viva Papa Urbano, e seguito da una buona parte del popolaccio scorse a S. Pietro Martire, S. Aloa, e S. Severino, che tutti erano luoghi abitati da Oltramontani, e se ne andò poi a trovare l'Arcivescovo Bossisto, che a quel rumore era uscito in piazza, e menatolo all'Arcivescovato lo pose in possessione del palazzo, e se molte altre insolenze; talche Clemente villo ciò non volle più dimorare in Napoli, ma il di seguente si mise in alto co' suoi Cardinali, e se ne andò a Gaeta, e da li in Provenza, e la Regina rimase molto travagliata di mente, perchè questo motivo del popolo di Napoli inteso suori aveva satto un' altra volta uscire in campagna gran numero di arrubbatori, quali venivano con grande andacia fino alle paduli di Napoli, con isperanza di dare spalla alla plebe, e fare nuovi disordini, che già sentivano cicalare de volere saccheggiare e rubare le case de'Nobili. Oltre di ciò 🖷 fuori venivano tuttavia più calde novelle, che Carlo di Dunna

no, finita l'impresa contra i Veneziani, veniva all'acquisto del Regno; URBANO VI. ma come Donna di alto coraggio, con tutto ciò comandò a Stefano PONTEFICE. Ganga Reggente della Vicaria, che con una buona banda di gente uscisse contro li malandrini e rubbatori, il quale usci, ed appresso il Ponte della Maddalena s'incontrò con una squadra di latroni guidata da Pascale Ursillo latrone famosissimo, e ruppe questi tutt' insieme con Pascale, e n' appiccò un gran numero sopra il Ponte: poi si pose a perseguitare l'altri, e li cacciò e sterminò in modo, che ritornato alla Città pose il popolo, che slava sollevato, in grandissimo spavento. Indi per ordine della Regina andò per trovare l' Arcivescovo Bossito, il quale si era già appartato dal palazzo, e non trovandolo andò alle sue case paterne vicino al Seggio, e le fece abbattere: poi mandò a dare lo guasto alle sue possessioni, e prima mandò a Formello, ch' era de' suoi beni paterni; ma quelli della plebe, che s'erano più dimostrati in quelli tumulti, dubitando che il Reggente si voltarebbe contra di loro, temerariamente presero l'armi, credendo essere seguiti da tutto il popolo, e corsero a disesa del mulino dell'Arcivescovo, ma sopravvenendo una buona mano di soldati di Ottone, surono villanamente rotti e volti in suga con morte di molti di loro, che furono feriti di saette e di pietre dal Castello di Capuana per ordine di Giacomo Zurlo Castellano; ed a quello modo rimale il popolo abbattuto, e furono diroccate le case dell'Arcivescoyo, che aveva al Pennino e alsa Sella-

ria e alle beccarie del Mercato, e non fu persona che si movesse. A' 26. di Luglio di quell' anno, Margarita di Durazzo chiese licenza alla Regina per andarsene con Giovanna e Ladislao suoi figli a trovare Carlo di Durazzo suo marito, il quale sapeva che in breve dovea essere in Roma. Io non so, se debba ascrivere ad imprudenza, o a troppo bontà della Regina, quello atto di lasciare partire la moglie del suo inimico e li sigli, li quali nelle cose sue, che poi successero, averiano possuto giovarle alla libertà, e alla salute, se ella l'avesse ritenuti insino alle cose estreme, o sia da imputare all'influssi de'Cieli, se a' Cristiani è lecito dire così. Ora Ottone sentendo tuttavia minacciarsi guerra, determinò da Prencipe valoroso, esperto nell' armi di disendere la moglie, e il Regno, e radunata la gente d'armi, la condusse ad invernare in Puglia, ed egli se n'andò a Taranto, ove non era stato ancora. In quel mezzo venne a Roma Carlo di Durazzo, e la Regina mandò a Papa Clemente

URBANO VI. in Avignone per aggiuto, ed al Re di Francia, promettendo PONTNEICE, al figlio secondogenito chiamato Luigi Duca d'Angiò la successione del Regno di Napoli, e del Contado di Provenza. Il Papa da una parte, il Duca d'Angiò dall'altra cominciaro ad apparecchiare di soccorrerla, ma furono tardi, come si dirà da pot Correva l'anno 1381., e il Conte di Nola, ch' era quel Signore, nel conseglio del quale più confidava la Regina, e nel faceva più conto, venne a pigliare licenza da lei con dire, che voleva appartarsi dal Mondo, e lasciò sprovveduta quella poventi Regina nel maggior bisogno, la qual cosa l'avrebbe tanto più mancata, quanto che si sentiva che due figli suoi erano con Re Care lo, l'uno chiamato Roberto, e l'altro Ramondo, Nondimeno la Regina alli 22. di Marzo mandò lettere a tutti li Baroni, ordinando che ciascheduno di loro si provvedesse per servirla alla nuova guerra, che se l'apparecchiava, e mandò per li Governadori della Città di Napoli .. e li diede notizia di quella venuta di Re Carlo, domandandoli colle lagrime agli occhi ainco di denari ; talchè con loro volontà fi pose il taglione , il quale alienò l'animi del popolo minuto da lei, come insolito d'avez gravezza; nondimeno per sollecitudine de' Nobili su esatto prestissimo. Richiese ancora a Maria Duchessa yecchia di Durazzo, che sapeva ch' era ben ricca di fiorini; ma quella disse che non n' aveva. Il Maggio Ottone data la paga alli soldati si parti da Napoli, e andò a ponersi al passo di S. Germano, ove stette in no all' uscita di Giugno; poi avendo avviso, che con il Re Carlo veniva il Duca d'Andria, dubitando che Teano e l'altre Terre, ch'erano state del Duca, non le negassero le vettovaglie, poichè il Re fosse giunto alle frontiere, si ritirò ad Arienzo, e là mise il Campo. A Re Carlo giovava molto, che essendo da piccolo allevato con quasi tutti quelli ch' erano più potenti. nel Regno, in corte della Regina, aveva assai amici, ed era molto deliderato, e per contrario Ottone era da tutti odiato, per l'odio della nazione, non già per particolari suoi vizi; onde appena Carlo fu entrato nel Regno, che concorfero da ogni banda Baroni a trovarlo, e pure Jacopo Stendardo Signore de Arienzo; per lo, quale concorso cresciuto di sorze venne a trovare Ottone, e con perdita di 20. cavalli lo forzò a mutare loggiamento, ed esso se n'ando a Nola, ove dal Conte su micevuto con onori convenienti a Re, e là si rinsrescò per sei 🗸 . Il popolo di Napoli tutto slava sollevato, e la Regina volse ta-

re prova di fare cavalcare per la Città con le sue bandiere, e URBANO VII furono spezzate, e buttate in terra. Due di dopo, che fu li 16. PONTEFICE. di Luglio a 16. ore Re Carlo se ne venne avanti a Napoli al. Ponte della Maddalena, e Ottone alla rota di Casanova, e l' uno e l'altro stava con l'esercito in battaglione. Dalla parte del Re Carlo era il Cardinale di Sangro legato Apollolico (a), il Duca d'Andria, Butillo di Prignano nipote del Papa, che per la promessa del Re s'intitolava Principe di Capua, Carluccio 4. Ruflo detto di Montalto Gran Giustiziero, Roberto Ortino di Nola, Giacomo Gaetano, Carretta della Leonessa, Luigi 3. di Gesualdo, Luigi di Capua, Giovanni della Candida, Giannotto Protojodice, Francischello di Lettere, Palamedes Bossuto, Naccarella Dentice 4., Marcuccio d'Ajossa, e il figlio lo Pavone Ajossa, lo Stuorto 6. Caracciolo, Angelo 7. Pignatello, Benedetto 8. Scrignaro, Paolo Staffe, e Esterni Ungaro, Marsilio di Carrara, Villanuzio, e due nipoti, Bartolommeo di Sanseverino, Berlandi da Recanata, Domenico Ezione da Siena, Francesco Armerico, Gian da Recanati, Tiolo Citrolo, Nosrio Pesce, Cola di Mostone, e il Conte Alberico. Dalla parte del Principe Ottone furono Roberto de Artois, Conte Baldassar de Bransuich, il Marchese 22. di Monserrato, e il fratello, Lucio Sparaviero, Bernardo della Sala, Angiolino, e lo Schiavo, Giacomo Zurlo con due nipoti, Cola Maccarone di Capri, e alcuni gentiluomini di Napoli. Stettero questi due Campi fino alle. 18. ore, che l'uno vedeva, e aspettava il motivo dell'altro: frattanto dalle mura della porta del Mercato si buttavano alcuni del popolo minuto, e andavano a trovare Re Carlo, a rinfrescare con frutti e altre cose i suoi. Al Mercato, era gran moltitudine di plebe armata, e perchè da quella si temeva più che dall'altra parte revoluzione, la Regina aveva ordinato,

<sup>(</sup>a) Leggasi il Ciacconio in Urbano VI. anno 1378. tom. 1. sol. 979. & plura invenies de hac legatione, perseguitando tutti li Ecclesiastici, che aderirono all'Antipapa Clem. VII. con varj castighi. Questo Cardinale si chiamò Gentile di Sangro. Il Conteloro nella prima parte Elench. S. R. E. Cardin. dice, che su creato Cardinale con l'altri in Trastevere di Roma a' 28. Settembre 1378.: poi a' 13. di Gennaro 1385. nel Castello di Nocera su da Urbano con altri Cardinali satto ritener prigione, e a Decembre mort.

URBANO VI. che vi stesse Stesano Ganga Reggente della Vicaria, e Andrea PONTEFICE. di Pinto Capitano della Città. Era una confusione, che gran parte favoriva la Regina, e di quelli, che l'erano contrari si facevano due parti, l'una desiderava Papa Urbano, e l'altra Re Carlo. Ma Palamedes Bolfuto, e Marcuccio Ajoffa con due. Squadre di Cavalli vennero alla porta del Mercato, e trovandole ferrata li posero per la spiaggia del mare, e andaro alla portella delli Coriari, e la trovaro aperta, perchè non si aspettava, che Cavalli si ponessero a guardare il mare, ed entrati di là al Mes cato gridando, Viva Carlo: il popolo, ch' era li, cominciò a seguitare, e gridare il medelimo con tanta furia, che il Reggente e il Capitano abbandonaro lo Mercato, e fuggirono verso il Castello; e Palamedes e Marcuccio vedendos senza altro ostacolo apersero la porta del Mercato, sicchè Re Carlo a' 16. Luglio ad ore 19. del 1381, entrò vittoriolo in Napoli, e se ne salt per lo Pennino alla strada di Nido, e si sermò a S. Chiara: mandò a ponere buone guardie di fanti a piedi, quali riparti per le Porte, che per la furia li cavalli erano stati ultimi ad entra e. Ottone come vidde entrata la Cavalleria di Re Carlo in Napoli, diede sopra a Cola di Massone, Capitano di fanas avventurieri, ch' era rellato ultimo a entrare il Ponte della Maddalena, e la Porta del Carmine, o ne uccise ben cinquantabenchè quelli del Re vollero uscire a soccorrerli, e il Re non volle, parendoli aver fatto assai, avendo guadagnato Napoli, e non voleva avventurare di far giornata, perchè erano tanto meschiati nella Città gli aderenti suoi con quelli della Regina che facilmente s' averia potuto perdere. Ottope dunque corfe alla Porta del Carmine, e trovatala chiusa, e con buon preficie di gente, verso la notte se n'andò a Saviano.

Re Carlo senza perder tempo pose l'assedio al Caselle move, ove era la Regina, e la Duchessa di Durazzo sua sorella, la Duchessa giovane moglie di Roberto d'Artois, ed Agnesa di Durazzo vedova, già moglie di Cane della Seala Signor di Verona; vi era ancora il Cardinal Gisoni (a), Stesano Ganga, ed altri Cavalieri, e Cortegiani; e tutte l'altre Fortezze del Regno, e la maggior parte del-

<sup>(</sup>a) Il Card. di Gifone fu create dall'Antipapa Clem. VII. nella può ma creazione tra li 13., che detto Antipapa fece, ed era R. Loo nardo di Gifone Generale dell'Ordine de' Mineri di S. Francesso: Vide Contelor. cit. p. 1. fol. 181.

le Terre si tenevano per la Regina. Ottone desideroso di soc- une alla via correre la moglie venne alle paduli di Napoli, e diverti'l' ac- POMPARIGE. qua della Bolla, che non andasse per lo condotto sotterraneo alla Cinà, e credeva con la penuria dell'acqua indurre l'elercito di Re Carlo ad uscir suora a fare a suogo aperto satto d'armi. Ma Re Carlo si contentò di cacciare alcuni delli suoi a scaramuzzare, e fatte alcune scaramuzze or per l'una, or per l'altra parte, Ottone si ritirò ad Aversa. Intanto la Regina comincio dentro il Cassello a sentire gran incomodità delle cose del vivere, s che fosse stato mancamento di prudenza, o perche si trovavano aver mandato il Conte & Caserta, e Angeluzzo di Rosarno in Provenza per le galere sue, e di Papa Clemente, e l'aspettava da di in di per partirsi, aveva tenuta poca cura di munire il Castello di cose necessarie. A questo tempo la Duchessa sua forella li portò avanti un vaso grande pieno di fiorini d'oro, e le disse, che se ne ajurasse, e lei vedendo quella sora di tempo, disse: - sorella mia ora sarebbe assai meglio un sacco di pane, s che quelti moi fiorini, li quali con tanta cora hai nascosti e cons servati, a salche insienne con noi siano preda di questi ladroni »; a detto questo con lagrime agli occhi, lo medesimo di, che suro li 20. di Agosto, mando Ugo Sanseverino Signore di grande autorità a patteggiare con Re Carlo, quale non potè ottenere più largo patto dal Re, che il termine di cinque giorni, tra i quali se Ottone non veniva a soccorrere il Castello, la Regina con tutti quei, ch' erano dentro, si dovessero rendere ad arbiprio del Re; e tornando Ugo con questa conclusione, furo da bgni parte sospese l'armi, ed il Re ogni di mandò alla Regina pane fresco, vino, pulli, frutti, ed altre cose. L'ultimo de'cirque di Ottone venne per la costa del Monte di S. Eramo, e scele al piano, ordino il suo efercito in questo modo, e secene squadroni: il primo volle guardare esso, il secondo diede a Baldassarre suo fratello, il terzo a Roberto Conte d'Artois, e fi spinie avanti. Re Carlo gli mando all'incontro il fiore del suo esercito, e commesso con grandissimo ardire il fatto d'armi, Ottone penetrò tanto dentro il Squadrone de' Durazzeschi, crèdendoli effere seguito da suoi, che poi si vidde che non su seguito, se non da pochi, e però colto in mezzo da' Durazzeschi su fatto prigione. L'altri due Squadittà intieri, preso il Génerale, suro con poca fatica volti in del verso il monte, che benchè in quel punto sopravvenelle una tempessola pioggia, suro ěΕ incal-

URBANO VI. incalzati fin sotto il Castello di S. Eramo, e ci su uomo del po-PONTERICE. polo di Napoli, che guadagnò quatto, o cinque cavalli, che

i rotti per salvarsi per balzi inaccessibili lasciavano, buttando vilmente l'armi. Baldassarre, il Conte d'Artois, il Conte Andriano, Cola Maccarone, Giacomo Zurlo e li figli, e alcuni altri Cavalieri si salvarono al Castello di S. Eramo, del resto la maggior parte su presa. Giannotto Protojodice di Sa-Ierno, che da Re Carlo per le grandi esperienze nelle cose di guerra era stato creato Contestabile del Regno, pose l'assedio al Castello di S. Eramo. La Regina con dolore incredibile udita la rotta, e presa del marito, per metro del medesimo Ugo Sanseverino a' 26. del medesimo Agosto si rese, e si mise nelle mani del Re Carlo. Vennero poi al primo del feguente Settembre il Conte di Caserta, e Angeluccio di Rosarno con dieci galere Provenzali, e Re Carlo, che a quel principio aveva con gran rispetto trattata la Regina, dicendo di volerla tenere a luogo di madre, entrò in isperanza, come per forza era fatto Re di quello Regno, così con buona volontà della Regina farsi erede del Contado di Provenza, che era pur Signoria da stimare assai: pregò la Regina che volesse chiamare quelli Provenzali, ch' erane fulle galere, e confortarli, e comandarli che giurassero omaggio a lui. La Regina ostinata nell' odio che gli portava, poiche essendole obbligato, sì per essere allevato e nutrito in sua Corte. come perchè li aveva dato la nipote per moglie, i' avesse tolta la libertà e il Regno, promise di sarlo, ed ottenuto salvocondotto, fe chiamarsi alcuni principali de' Provenzali; e Re Care lo per mostrare a quelli, che la Regina era trattata da hii a me madre, e non come prigiona, non volle che alcano de' suoi stasse ad intendere quello che la Regina diceva. Quelli dunque entrati al Castello nuovo, trovorno la gente per tutto, che facevano la guardia, nè vedevano in quelli alcuni familiari antichi della Regina, e cominciaro loro a venire le lagrime agli occhi, e cosi piangendo vennero alla Camera, ove sava la Regina, ed inginocchiatisele alli piedi, si condolsero di trovarla in così milero flato. La Regina ancora essa piangendo, comando che si ergessero, e le disse queste parole : » Non conveniva alla voltra » solita sede verso de' miei antecessori, nè a' buoni portamenti miei verso di voi, 30. anni, che vi sono stata Signora, che » usassivo di poca diligenza nel vostro soccorso: ho sopportato alledio, e tutti que cali elliemi, che in ello si soglicno

## DI NAPOLI. LIBRO L. 37:

proyare fino a cibarmi degli animali vilissimi, e schist, e suor una amo vre d' ogni umano uso: ma poiche, o sia stata poca diligenza, o pontariose malizia, sete giunti a tempo, che mi avete trovata in mano » di così acerbissimo nemico, io vi prego, se vi è restato qual-» che picciola parte di fede e amorevolezza antica, e se mi: e tenete ancora per Signora, vi comando, che mai per caso, o rempo alcuno vogliate ricevere Carlo di Durazzo per Signore; e se sebbene vi venisse scrittura sirmata di mia mano, che vi comandasse, che li date ubbidienza, o se vedeste donazione, o mio » testamento, abbiatelo da tenere invalido, come estorto da una » inselice donna per sorza, o con salsità, e intutto contrario al-» la mente mia, la quale questo vuole, che voi siate vassalli di » Luigi Duca d'Angiò, figlio secondogenito del Re di Francia; » il quale deliberatamente, e di mia buona volontà io lascio • erede in questo Regno, e nel Contado di Provenza, e in tut-» ti gli altri miei Stati e Domini, e vendicatore di questo torb to; a quello dunque vi esorto e comando, vogliste ubbidire. » e tenere per vero mio erede, e voltro legittimo Signore, ed » esserli perpetui aderenti, ministri e compagni in far vendetta p di me, alla quale ora non potete, nè avete da servire in al-» tro, che a pregare Iddio per l'anima; poiche son certa di » vivere pochissimo tempo, che so che questo scellerato, che » mi ha tolto ogn'altra cosa, tarderà poco a togliermi di mezzo » la vita ». A queste parole, che da' Provenzali surono udite con lagrime nate da vera pietà, piangendo ancora risposero lculandosi della tardanza con alcune giuste cagioni, e promisero di fare con ogni diligenza e fede, quanto ella avesse comandato, e presa licenza da lei, se ne tornarono sulle galere con una mestizia incredibile. Re Carlo tornato alla Regina per avere risposta de' Provenzali, inteso che non riusciva la cosa a suo voto, te pigliare la Regina, e portarla al Castello di Muro. Questo elito ebbe lo stato della inselice Giovanna I., la quale sebbene su dal volgo calunniata per la morte del marito, gli altri atti della fua vita la devono scusare, che non ne su partecipe, o mus ie tu, n'ebbe assai cagione per li barbari e dissoluti costumi di lui. Basta che da eccellentissimi legisti di quel tempo si trova, mella colle lodi al Cielo: Baldo, e Angelo di Perugia, la chiamano fantiffina, e in un altro luogo, onor del mondo e unica luce d'Italia; e in un altro, che dalla Regina Saba non fedè mas in sedia Reale Regina di più prudenza e giustizia di lei. Ne si

-

WREAMO VI. deve ascrivere a intemperanza il pigliare quattro mariti, anti a PONTEFICE, somma continenza ed astuzia di conservarsi donna di buona farna. tanto malagevole a conservarsi dalle donne di gran stato vedove, le quali avendo da contrattare con tanti nomini d'ogni condizione, è impossibile, che gli occhi della invidia, e della malizia inchinati a tirare ogni cola a cattivo fine, non trovano materia da porre in dubbio ogni sincera virtà; e certo a me pare, che le donne, che in tanta alta fortuna, e in tanta licenza sono rimaste vedove, pigliano più presto guardiano dell' onestà loro, che altre, perchè chi è soggetto al vizio della libidine, desidera più libertà, che il freno conjugale. Ma cossei su spinta a farlo da suoi sudditi, li quali desideravano avere da lei certo e legittimo successore, che continualle a regnare con quiete, e senz' altra rivoluzione del Regno; ed è pur gran cola, che in 39, anni che regnò, trattorno con lei tanti Principi e Cavalieri del Regno, e non diede mai dell'onestà sua sospetto alcuno, alla qual cosa pose tamto Audio e affezione, che tra corteggiani suoi non mostrò mai ad alcuno ranto maggior favore ed affezione, che agli altri, da chi se ne avesse pontro aspettar male. Fu di giustizia simile al Duca di Calabria suo padre, e su si benessea e liberale, che non era piazza nella Ciuà di Napoli, ove non abitassero almeno tre cale, che vivevano di pensione data da lei, e così per lo Regno nelle Terre Demaniali erano ancora molti onorati da lei di grado di cavalleria, e provvisionati; e soleva condennare molto quelli Principi, che pigliando a favorire ed ingrandire uno de fuoi servidori, lasciano marcire in povertà tutti gli altri per questo usava grandissima diligenza e considerazione nel compartire, donando piuttofto moderatamente a molti, che largamente e disfusamente a pochi. Fu amatissima da' Navoletani, che al tempo suo settero in siore: su nel vivere modestissima, nel ci-Bo se sobria, e in tente l'altre cose circospena i debolezza piuttosto rappresentava, che maestà di lascivia, o delicatura; ebbe gram pensiero di tenere Napoli abbondante, non solo di cole necessarie al vitto, ma all'ornamento della Città ; e perchè metcadanti d'ogni nazione concorlero con ogni sorte di mercanzie, oftre l'accarezzarli, non comportò mai, che se il ponesse gabella, o gravezza alcuna: anzi faceva rilasfare di quello, che per ordinario toccava a lei, nè mai per tante necessità, e tumult di guerra, che l'infeffaro, volle da loro denari, nè in dotio, nè in prefie, le da loge velontarismente non il erano ofe ferti.

ferri. Si vedono aneora segni della cura, che ebbe, che i so- URBANO VI raffieri a suoi tempi stessero ben trattati, la Rua Francesca, e ponterica. la Rua Catalana ordinate da lei, a talche stando le nazioni appartate, avessero più materia di star quieti: sece fra il Castello mevo', e quello dell' Ovo una strada per li Provenzali : fe la Loggia per i Genoveli, ove oggi solo è rimasto il nome; e quanto solle amata da Napoletani, e massime dalla Nobiltà, si può conoscere dalla moltitudine di quelli, che per memoria di lei disprezzando la grazia di Re Carlo III., elessero di andare a troyare Luigi-Duca d' Angiò elesso Successore da lei, con perioslo di via vère in perpetuo efilio. Si dice che fu tanto graziosa nel parlare, e tanto grave ne' gesti, che s' averia tra mille conosciuta per Regina fenz' altro indizio, e che pareva, che in lei si vedesse lo spirito del buon Roberto suo Avo, e tanta grandezza di sangue, per lo tanto fludio mise in bene educaria, di tanti sant costumi, e tanta virtu nell'amministrare, tanta liberalità in pubblico, e in privato tanta cura de poveri con tante limofine. Ma non bastaro queste azioni a refistere alia iniquità del mondo, che non vive fempre travagliata, e che non facelle un fine così indegno dell'

i tuo; ond'è da concludere, che i segreti di Dio sieno estii, e che ogni cola sia fatta ed ordinata da quella eterna
vi za con gran ragione e giustizia, ancorche a noi per lo
1a mortalità, che ritiene celato il vero, pare sosse il con1almeno è più cola da credere, che per la volontà ed orli lassù, a questa nobile e virtuosa Regina toccò in questo
1 una vita così travagliata e piena di afflizione, per same

are all'altra purgata, e netta nella gioria eterna.

FINE DEL PRIMO LIBRO.



D E L L

# I S T O R I A DELREGNODI NO A D O I I

D' INCERTO AUTORE.

## LIBRO SECONDO.

URBANO VI. Arlo III., fattosi giurare omaggio da' Napoletani, per quieutare il Regno, se trattare quelli soldati, ch' erano rimasti PONTEFICE. della rotta del Principe Ottone, che si partissero per accordo das Regno. Di questi era Capitano Luigi Sparaviero, e per mazzo di lui si accordaro d'uscire fora del Regno con sette ducati per soldato, e patto di non tornare di un anno contra di lui. Ver nuta poi la metà di Settembre se un editto, che fra sei mesi venissero tutti li Baroni a parlamento generale, e mando per le Provincie li Giustizieri, che oggi si dicono Governadori, e li Capitani per le Città Regie, e così tutto il Regno si mise in sua divozione, eccetto tre Conti con li loro Contadi, che non li vollero dare mai ubbidienza: questi suro Ondrato Gaetano Conte di Fondi, Giovanni di Sabrano Conte d' Ariano e Baldassarre della Ratta Conte di Caserta; e perchè Re Carlo desiderava di gratificare Papa Urbano, trovandosi prigione il Cardinale de' Gisuni creato da Papa Clemente, se cacciarlo a' 18. di Settembre a S. Chiara, e in pubblico li se spogliare l'abito di Cardinale, e levarli di testa il Cappello, e consessare, che era illegittimo Cardinale creato dali' Antipapa, e arse che surono le

vesti ed il cappello, ne lo se tornare in carcere (a). Ma Butillo ni- URBANO, WI. pote del Papa, che desiderava dal Re altre dimostrazioni d'amo-PONTEFICE. re, che quella, ricercò il Re, che li donasse la possessione di Capua, e delle altre Terre promesse, ed essendoli date parole, cominciò a nascere tra il Re, e il Papa gare; ed il Papa per fortificarsi più, se una creazione (b) di Cardinali, tra li quali creò Pietro 14. Tomacello, e Landulfo 15. Marramaudo. Ma il Re per attendere a cattare benevolenza dalla Città, e dal popolo, che stava per la mutazione dello Stato, e per la ruina della Regina in malinconia, volle rallegrarla con feste e giochi, e cominciò dalli 10. d'Ottobre. Il Novembre seguente poi venne Margherita moglie del Re, ed entrò in carretta con Giovanna sua figlia, e con Lanzilao suo unico figliuolo, e il di di S.Catterina su coronata, e menata per la Città sotto il Baldacchino sopra una Chinea, e da una parte menò il freno il Duca d'Andria, e dall' altra parte Giovanni 16. di Lucemburgo Conte di Conversano. In questo mese ordinò il Re l'Ordine della Nave. che non volle più servirsi del Nodo del Re Luigi, e diede l' Ordine a Gorrello Carrafa, come si vede alla sepoltura sua a S. Domenico di Napoli, a Giovanni Conte di Conversano, a Luigi

(a) Vi fu Gentile Cardinale di Sangro Legato a latere con Carlo III. 3 dice il Ciacconio: pridie enim nonas Septembris in Ecclesia Sandae Clarae, Carolo Rege, multis proceribus, & civibus Neapolitanis congregatis, Leonardum de Chisono, & Jacobum Solumtinum Clementis Septimi Antipapæ Anticardinales, & Marcellum Abbatem ejusdem sadionis captos, & Catellum Episcopum Theatinum coram se publice pileos Cardinalitios, pallium, & cucullam Episcopalem comburere coegit, & ad populum verba sacere. Vide Contelor. cit. p. 1. s. 180. & 181., & invenies nomina, cognomina, & sinem die 4. Septembris 1387. in quo actae haec sucreture degradationes.

(b) Questa creazione su fatta, come dice il Ciacconio nel 1381. nelle 4. tempora di Decembre, e su la terza creazione di Urbano VI.

fatta in Roma, e furono li seguenti quattro.

Marino del Giudice d'Amalfi Arcivescovo di Taranto.

Landulfo Maramauro Napoletano eletto Arcivescovo di Bari.

Perino seu Pietro Tomacello Napoletano Protonotario Apostolico.

Tommaso Orsino de Conti di Manupello.

PREMOVE Caracciolo Rosso, a Giovannotto Protojodice, e ad altri.
PONTREICE. Intanto essendo venuta la maggior parte delli Baroni del P

Intanto essendo venuta la maggior parte delli Baroni del Regno a visitare il Re a Napoli, si celebrò il parlamento generale. Era allora tra i Baroni del Regno di grande autorità Nicola Ursino Conte di Nola per la virtù sua, e perchè aveva più figli, e tra l'altri, due Ramondo e Roberto, giovani di grandissima stima de guerra. Collui propole al parlamento, che il Re si dovesse aggiutare da tutti di gran summa di denari, imponendosi ognuno taglia secondo le sue forze; e per l'affezione, che portavano al Re, così sa concluso. Il Duca d'Andria in questi di essendo di molti giorni morta la Duchessa, si tolse per moglie una siglia vedova del Conte di Nola. Mentre nel Regno fi facevano queste cose, Luigi Duca d'Angioja prese in contraddizione il possesso del Contado di Provenza, e Papa Clemente in Avignone il coronò Re di Napoli, e l'ajutò di moneta per far l'apparecchio di venire à ricuperarlo; e Re Carlo benche fusse avvisato di questo, pet fare ripolare il Regno dalli alloggiamenti delle genti di armi, mandò Villanuccio con tutta la gente d'armi in Toscana, e A ebbe Arezzo, ed i Conti e Baroni del Regno licenziati, le ne totnaro alle loro case. Ma il Conte di Montorio, ch' era tassato duemila fiorini, giunto che fu all' Aquila, alzò la bandiera d'Angioja, ed il simile sece Nicola d'Engenio Conte di Lecce, il Conte di Conversano, ancorche susse dell'Ordine della Nave. In questi di Giacomo del Balzo figlio del Duca d'Andria, al quale per eredità materna toccava il Principato di Taranto, come I era toccato ancora il titolo dell'Imperio, e di Re di Grecia, vedendo la mutazione del Regno, e Ottone di Branfuich, che seneva Taranto, già prigione del Re Carlo, venne e si prese per moglie Agnesa di Durazzo sorella, come è detto, della Regina Margherita. Questa parentela dispiacque tanto a' Sanseverineschi, ch' erano nemici del Duca d'Andria, e de Balzeschi, she ancora che Re Carlo fosse parente per esser nato della siglia di Roberto Conte d' Artois, la Duchessa di Durazzo su ri-Aretta in carcere; e cominciò in Napoli una pesse crudelissima, onde moriro in quella estate ventiduemila persone. Re Cario intendendo quanta guerra li faceva il Conte di Caserta, sollecitano do la venuta del Duca d'Angioja da Provenza, mandò Giannous Prosojodice Gran Contestabile all'assedio di Caseria, la quale era guardata dal figlio del Conte, e difesa molto otdinatamente; nel qual antiti morì il Conte in Provenza, la-(ciansciando tre sigli, Francesco, Sandalo, e Luigi. Già tutta vida se si sentiva assistante per vero, che il Duca d'Angio-portante, ja, chiamato Re Luigi, veniva all' impresa del Regno; e perchè pareva, che alla ragione della successione della Regina, sustante se perchè pareva, che alla ragione della successione della Regina, sustante se oni principali del Regno cominciaro a fare diversi pensieri, parendoli Re Carlo poco abile a resistere a quello ssorzo, che si veniva sopra. Re Carlo considerando tutto questo, per togliere la speranza alli partegiani della Regina d'esser da lei remunerati, o dati a conoscere a Re Luigi, la se strangolare al Castello di Muro, e così morta la se condurre in Napoli, e (a) ponere il corpo suo nel pubblico in mezzo della Chiesa di S. Chiara, ove la se stare otto di, a talchè ognuno la potesse vedere, che era già morta, e poi la se seppellire, ove mai si potesse sappresa.

Aveva Re Carlo sei galere, e nel soldo sette altre di Genovesi, sperando con quelle resistere all'armata Francese; e sentendo che il Conte di Fondi armava contro di lui, se cacciare da carcere Baldassarre di Bransuich genero del Conte, e con una lanzenta li se crepare le pupille degli occhi, e poi tornare in carcere. A 27. Luglio apparsero a Napoli 22. galere Francesi con il Stendardo di Re Luigi, e corsero a Castello a mare, e saccheggiaro il Borgo; poi vennero alla marina di Napoli, ed arsero tutte le loggie dell'osterie, ch' erano al Ponte della Maddalena, e alle porte del Mercato. Re Carlo fatto armare tutta la Città, mandò ad attaccare fuora una scaramuzza, nella quale essendo morti dall'una e dall'altra parte, i Francesi si ritiraro nelle galere, e andaro a Ischia nel di di S. Restinuta, e trovato tutto il Popolo andato alla festa di quella Santa, pigliaro il Borgo; onde gli Ischiani sur costretti sar tregua per un anno, con patto di dar sempre ricetto, e rinfrescamento a' legni Francesi; e non potendo sar altro effetto, verso il Settembre poi se ne tornaro in Provenza. A quello medesimo tempo Giacomo del Balzo, detto Imperator di

<sup>(</sup>a) Cesare d'Engenio nel suo libro della Napoli sacra al sol. 246. & seq. porta il luogo preciso dove su seppellita, e concorda con gli altri Autori Istorici, e porta li versi del suo Epitassio nelli 22. Maggio 1372. benche apporta le parole de Teodorico Secretario di Urbano VI., il quale vuole che sia seppellita nella Chiesa di S. France-sco, che se sabbricare al Monte S. Angelo.

TREANO VI. di Costantinopoli, avendo ricuperato Taranto, stava in Napoli con PONTEFICE. Agnesa sua Moglie; ma repentinamente se ne suggi sopra una galera di Penin Grimaldo; alcuni dicono per causa, che li su detto che Carlo cercava di farlo morire, sospettando di lui, perchè pareva, che Agnesa sorella avanti nata della Regina Margherita, e sua moglie potesse pretendere al Regno di Napoli, e Ducato di Durazzo, altri dicono, che esso ed il Duca d'Andria ebbero sidegno con il Re, che dopo che aveva acquissato il Regno, non li aveva fatto restituire Teano e Sessa, posseduti da casa di Marzano, come cose antiche de' Balzeschi, e che il Re sospetto per averli dato questa cagione di lamentarsi, poneva insidie alla lor vita. Pochi di dopo questa partita Agnesa moglie del suddetto Imperatore mori.

Intanto il Re Luigi partito da Provenza con gran numero di cavalli giunse al Regno, e Ramundazio Caldora, Barone assai potente in Abruzzo li diè il passo, e Re Carlo subito che il seppe, sece cacciare di carcere il fratello, e tagliarli il capo; e perchè non era ritornato Villanuccio con la gente d' arme da Toscana, non potè andare ad incontrar Re Luigi, ma flette in Napoli, e Re Luigi non trovando chacolo, se ne venne con il suo esercito a Mataloni; alcuni dicono, che sosse di trentacinquemila cavalli, altri più al doppio, ma è di certo, che in brevi di consumaro tutto quel Paese. Quelli ch' erano capi dell' esercito, surono il Conte di Geneva fratello di Clemente Antipapa, il Conte di Savoja 22., Giovanni di Lucimburgh Conte di Conversano, Monsignor di Murles 23., Pietro de la Corona, Monsignor di Mongioja, Errico di Bertagna, Ramondo del Balzo, Tommaso 24. Sanseverino Conte di Marsico, e Gran Contestabile, il Conte di Tricarico e i figli, il Conte di Matera Bernardo, e Luigi, che furo undeci Sanseverineschi, il Conte di Caserta, Sandalo e Luigi de la Ratta suoi fratelli, Cola di Sansramondo Conte di Cerreto, il Conte di S. Agata, Luigi di Capua Conte di Altavilla, Giacomo Zurlo Conte di S. Angelo, Giordano 25. Pandone, Matteo di Burgenza, Guglielmo de la Lionessa, Rinaldo Orfino, il Contestabile d'Aversa, Petricone Caraccio-Io, e suoi figli, Berardo e Andrea Cicozzo, Marino Zurlo, Lisolo 26. dell'Aversana, Glacomo e Francesco Zurlo, Rosetto ed Errico Galioti con quatiro altri fratelli, Monaco Voccuto, Mass 28. Jumaico, Masseuccio 29. Sersale, Andrea Brancaccio detto di Giulio, Bernardo Arcamone, e Pietro Macedonio 31. Arri-

'Arrivata da li a poco la gente d'arme del Re Carlo con Villa-UNBANO VII nuccio, venne anche a suo soldo Giovanni Aeuto con due mi- ponterica: la cavalli Inglesi, e di buona gente; onde satta la somma di quattordicimila cavalli, Re Carlo determinò cavalcare contra Re Luigi, il quale era assai diminuito di gente, che per la carestia di biade estrema aveva perso più della metà de' cavalli, e partitosi da Mataloni se ne andò in Valdigovido alle Terre del Signor della Lionessa, ove morì il Conte di Savoja; andò dunque, e arrivato presso Montesarchio s'attaccò una scaramuzza frà alcuni soldati dell'uno e l'altro esercito, ove concorsero d'ogni banda tanta gente, che restò prigione Monsignor Pietro de Murles, il quale fra pochi di se ne suggi da prigione. E perchè era il verno, e non si poteva per la carestia delle vettovaglie stare molto in un luogo, Re Luigi si mosse, e se ne andò a Cerreto; di là a pochi di divise le sue genti in più Terre, ponendosì esso in Ariano. e ne mandò una banda a Caserta, la quale con continue correrie infestava Napoli, Capua, ed Aversa, guidata da uno, che si chiamava Nardo di Casanova, uomo espertissimo del Paese. Re Carlo vedendo lo tempo male atto a guerreggiare in campagna, ridusse le sue genti pur alle stanze, e mandò Ramondo Ursino figlio del Conte di Nola a Barletta con un buon, e scelto numero di gente d'arme, che dovesse di là guerreggiare con le Terre convicine, che tenevano la parte di Re Luigi. Costui andò a tempo, che A volea dare la Terra alla gente del Re Luigi, e n'erano stati autori Casa di Santacroce, i quali scoverti, suro mer ordine di lui preli e decapitati. În questo Angelo Pignatello Cavaliero di molta stima, in una delle guarnigioni di Re Carlo nella Valle di Benevento vi fu preso. Il Re Luigi, che intendeva, ch' era di così buona fama, se 'l se condurre avanti, e aggradendoli le qualità sue, lo richiese, se voleva stare a servir lui, che lo sarebbe de' primi del Regno; e Angelo li rispose, che si doleva di sua Maestà, perchè se li donasse quanto possedeva, egli non averia lasciato il servizio del Re Carlo suo Padrone; e parendo questa risposta troppo arrogante, Re Luigi minacciò di farlo morire, e Angelo replico, ch' era ben sicuro, che la Maestà sua non l'avreb-be satto tal atto, non essendo condecente a lei, e utile spargere quella fama per lo Regui, a qual esso desiderava conquistare. Mentre si trattavano altrove queste cose il Conte di Caserta insestava tanto li Casali di Napoli, e correva fin alle-

PONTEFICE, di Ramondo del Balzo, ch' era Capitano di gran parte delle genti, fu preso da' Cavalieri di Re Carlo usciti da Napoli, e su

cambiato con Angelo Pignatello.

Venne poi la primavera del seguente anno, e Re Luigi mandò per li luoghi, ov' erano distribuite le genti, a chiamarle per unit l'esercito, e andare in Puglia; e Re Carlo uni ancora i suoi 🖜 andò ad opporfi a lui. Ma le genti delli Cafali di Napoli ricordevoli de' danni, che l' avean fatto li soldati di Caserta, vedendo che quella Terra era rimasta sola, e che le genti d'arme erano partite, fero a di 16. di Maggio adunare più di mille quattrocento Giumen-· tari, e mille a piedi armati di balestre, e di ronche, con intenzione di andare a saccheggiare Caserta; e s'avviaro, gridando ad alta voce, a Calerta, senza tenere ordine, nè disciplina alcuna, che quelli camminavano più, che avevano meglio piedi, ovvero Giumenta. Era rimalo a Calerta Sandalo della Ratta, Cavaliero intrepido, con trenta o quaranta soldati; costui vedendo dalla Città, che ila posta in alto, il disordine di quella gente, si elesse tutti quelli che della Terra erano più atti a portar arme e maneggiarle, e cacciati da una Porta quelli pochi soldati, che ci erano, e vedendo, che per essere così pochi, i Casalenghi li disprezzavano, e avevano incominciato a salire il Monte, e gridavano facco, facco: effo da un' altra Porta fcele con fino a ducento Terrazzani al mezzo della costa, gridando Ratta, Ratta con tanto impeto, che si volsero tutti quelli, che non erano foldati, a fuggire, e quelli ch' erane faliti suron tutti prigioni de' soldati e delle donne di Caserta, ch' erano uscite a quella caccia; guadagnaro i Casertani gran numero di giumente, perchè quelli ch' erano a cavallo, vollero essere i primi a salire, e poi all'assalto volendo essere i primi a suggire, lasciaro le giumente per buttarsi dalli più accessibili precipizi. Ma Re Carlo avendo più presto satto adunanza delle sue genti , andò a porsi a Monteleone per evitare l'andata di Re Luigi in Puglia; e Re Luigi levatosi d'Ariano, tolse la via de Capitanata, e come su alla Baronia di Pietracatella, si trovò dall'efercito di Re Carlo quasi rinchiuso, e sacendo con i suoi Capitani configlio di quello, ch' era da farsi, Pietro della Cozona, ch' era di grandissima esperienza nelle cose di guerra, allegando la natura de' luoghi atti a farli reflare rinchiufi, come flettero un tempo i Romani in paese poco lontano da quello. fai di parere, che si facesse fatto d'armi, e cercassero fazsi stra-undane uni da colle punte delle armi. Così su conchiuso da tutti, e vesti-pontarione tosi sui le armi Reali, ed ancora la sopravveste, e satto vestire il Re ed armare d'armi e sopravvesti private, e datoli il più sorte e corritore cavallo dell'esercito, si posero a mazciare colle lancie alla cossa, e l'elmo in testa, e trovato un poco d'oslacolo, sacismente lo superò, avendo seco il sior dell'esercito; e come su giunto vicino alla notte, sece passare avanti il
Re, ed esso cogli più esenti dell'esercito rimase nella retroguata
dia, a talchè la gente Carlesca seguendo con tutto l'esercito,
non bastassero a porre i saoi in rotta; e in questo modo sal-

vò col Re suo l'esercito, ed acquistò non solo lode, ma premi grandissimi.

L' Aprile di quest anno Papa Urbano venne a Capital (a), e si stette tutta l'estate: poi l'Ottobre volle veniste a vedere Napoli, e a farfici vedere Papa; e Re Carlo che dubitava di qualche novità, che sapeva quanto era di natura bizzare 10, lasciò le sue genti alle frontiere di Re Luigi, e so ne venne ad Aversa ad incontrare il Papa, e venendo il Papa ad alloggiare al Palazzo del Vescovato, egli quasi a ferza velle, che venisse ad alloggiare al Castello, ove n'ebbe quanto volle; poi andò a Napoli ad ordinare l'apparato per l'entrata del Papa, il quale certo si aveva guadagnato con tanti benesiei tanta benevolenza nella Città di Napoli, che per segno di universal letizia della sua venuta, non su nulla Piazza, che non susse tusrata e comerta di drappi, e di tapezzarie, nè mulla cala, che non mostralle segno di sesta. Venne adunque il di della entrata, e Carlo si se trovare avanti la porta Capuana in abito solenne di Diacono di Evangelio colla Corona in tella; ed 11 scettro da una mano, ed il gremo dall' altra, e sedette sinche il Papa arrivò vicino la Porta; ma quando su giunto, esso si messe a baciarli il piede : il Papa s' inchinò, e baciò lui in fronte; e poi preso il sreno della Chinea, e sotto un Pallio di panno d'oro assai ricco venne addestrando il Papa sino alla porta piccola dell' Arcivescovato. Il Papa volle scendere alla Chiesa Maggiore, e i Re lo pregò che andasse al Castello, e così passati un poco avanti simo a Santo Stefano, perchè il Re si vole

<sup>(</sup>a) Dice il Ciaccomio in Vita Urbani VI, fol. 972. Ht. L. Urbanus terrore Gallico liberaus Neapolim le conference.

URBANO VI. va raffettare quell' abito, che andava male aggarbato, o fosse PONTEFICE scusa trovata, il Re diede il freno ad un Barone de' suoi, ed entrò in una Casa de' Guindazzi, che slava sopra Santo Stesano, ed il Papa arrivò al Castello, e'l Re dopo sui ove su fatta la fella grandissima, e ricevimento degno di un Papa; ed essendo stato là quindici di, e capitolato col Re, che oltra lo Principato di Capua donasse a Butillo il Ducato d'Amalfi, Nocera, e Scafata, ed altre Terre, e cinquemila fiorini di pensione, il Papa riservava al Re il Regno con patto di non intromettersi in altro; dipoi se ne andò al Palazzo dell' Arcivescovato, ove stette molto tempo, e là fece la festa di due sue nipoti, l'una casata con il Conte di Monte Odorisi di Casa Caldora, e l'altra a Matteo di Celano. Poi la vigilia della Natività del Signore scele a celebrare la Vespra, e la notte seguente cantò la Messa all'Altare Maggiore; e poi il di un Genove'e chiamato Balilio si sece Cavaliere con pompa grandissima in presenza del Papa e del Collegio, ed il Gran Maestro di Rodi li diede la Croce, ed il Re li cinse lo slocco, ed il Principe di Capua li mise li sproni. Il primo del seguente Gennaro, che su MCCCLXXXIIII. il Papa pur celebrò, e ci su presente il Re e la Regina, e tutta la Nobiltà che si trovava a Napoli, e pubblicò la Crociata contra Re Luigi come Scismatico, e benedisse lo Stendardo, il quale sostenne il Re mentre si benedisse. Alli 15. di Gennaro sentendo che Ramondo Ursino stava assai stretto in Barletta dalle genti di Re Luigi, mandò a tutti i Baroni suoi di sua abbidienza lettere, che venissero al principio di Marzo a servirlo. Il do di Febraro il Papa pur celebrò, e benedisse le candele di fua mano: diede una al Re, e un'altra alla Regina, e poi alli Cardinali, ed il Cardinale (a) di Ravenna poi dispensò le altre alli Baroni, Cavalieri, e donne. Questo Cardinale di Ravenna aveva

(a) Pileus de Prata Archiepiscopus Ravennas tit. S. Praxedia Episcopus Tusculanus recessit ab Urbano, qui eum dignitate Cardinalatus privavit die 23. Novembris 1387.: secutus est Clementem VII. Antipapam, a quo dignitatem iterum est assecutus; postea adhæsit Bonisacio IX. qui illum die 13. Februari 1391. uti Cardinalem recepit in publico & privato Concistorio. Quare vulgo Cardinalis de tribus Cappellis suit appellatus. Obiit 1408. Contelor. in Elench. Cardin. p. 1. sol. 186.

tiluomini Napoletani, e alla gente d'armi, che aveano da seguirlo.

aveva dieci corsieri bellissimi, de' quali una notte li surono ru-URBANO VI. bati sette, e si disse, che l'ebbe il Re, e dispiacque assai al Pa-PONTEFICE. pa. Poi al sine di quel mese il Re Carlo trovandosi in gran necessità di denari per dar le paghé, sece pigliare tutti i drappi de' Fiorentini, Pisani, e Genovesi, ch' erano in Doana, che surono di valore di cinquantacinquemila siorini, e li dispensò a'Gen-

Intanto comparvero tutti i Baroni, e Capitani della banda sua ed esso licenziato dal Papa, cavalcò a' 4. di Aprile, e con esso andò il Cardinale Marramaudo Legato (a) Apostolico, Giannotto Protojodice Conte di Acerra Gran Contestabile, Orsino Conte di Manupello, Giovan Giacomo Gaetano, Giacomo 3. Stendardo, Tommaso di Marzano Gran Camerlengo, due figli di Giacomo Gaetano, Roberto Ursino, Roberto Sanseverino, Luigi 4. di Gianvilla, Luigi di Gesualdo, Guglielmo di Tocco, Carlo Pandone, Francesco di Lettere, Renzo 5. Pagano. Vi furono Capitani, e Cavalieri Napoletani Matteuzzo dell' Aversana, Francischello Guindazzo, Gasparo Cossa, Antonio Caracciolo, Naccarella Dentice, Giovanni Caracciolo, Salvadore Zurlo, Gualtiero Caracciolo, e lo Storto Caracciolo, Cicinello Seripango Zannello Bossuto, Cola Viola, Lisolo Minutolo, Guarino Barrile, Cola Caracciolo, Antonio Varavalle, Ottavio Zampaglione di Loffredo ed il fratello, Carlo Minutolo, Giovanni Cossa, Nicolò Pesce, Corrado Guindazzo, Lisolo di Somma, Lorin Caracciolo, Stefano Caracciolo, Cola Minutolo, Petrillo Costa, ed Errico Minutolo di Capuana; Angelo Pignatello, Triglione Brancaccio, Galeotto Carrafa, Francischello Caracciolo, Nicolò Brancaccio di Fontanola; Luigi, e Cristarello Pignatello, lo Storto Calcinaro, Alemanno Caracciolo, Marino Brancaccio, Cola Brancaccio, Luigi Aldemorisco 12. Gorrello 14. Guindazzo, Matteuzzo, ed Errico Tomacello, Malizia Carrafa, Filippo Branzo, Andrea Capuano 15. Corrado Gentiluomo Caracciolo, Erricone Pignatello, Andrea d'Oliero,

(a) Landulphus Maramaurus Archiepiscopus Barensis Diac. Card. S. Nicolai in Carcere Tulliano, ab Urbano, a quo creatur, postea privatur, & a Bonisacio IX. restituitur in dignitate Cardinalitia; obiit Constantiæ 16. Octobris 1415. ex par. 1. Elench. cit. Felicis Contelor. sol. 117. & 128.

TRBANO VI. Francischello Guindazzo, Povera Chiesa Aldemorisco di Nidos PONTEFFICE Giacomo di Costanza, Alessandro di Costanza, Errico di Costanza. Andrea 17. Mormile, Martuccio 18. Bonisacio, Filippo Coppula, Petrillo Ferrillo 19., Pietro di Costanza, Lisolo di Costanza, Imbroglia, e Fiermontazzo di Ligoro, Miliolo Agneli 21., Pier Fregapani 22. Francischello 23. Scannasorice, Serapica Bonifacio, e Anello 24. Ronchella di Portanova; Antonio 25. Auriglia, Giovanni 26. di Dura-, Lionetto Pappacoda, Pietro Macedonio, e Benedetto Scrignaro di Porto. Vi furono esterni il Conte Alberico di Cuneo, Giovanni Aguto, Villanuccio, Berardo da Recanati, lo Bravo, e Bartolommeo da Camerino, Marsilio di Carrara, Facino Codone, Francesco Amerigo , Giovanni da Recanati , Cecco del Borgo San Sepolcro , Marian Cladaries, Don Indigo da Segna, Leon di Siena: in somma l'esercito su di sedicimila cavalli, diecimila pedoni. Con queste genti alli 12. d'Aprile Re Carlo giunse a Barletta, e non si sa per qual cagione se pigliare Ramondo Ursino, che l'aveva ben servito, e lo se portare prigione nel Castello di 1 rletta: ma per le sue virtù Ramondo su si ben amato da' su che tutti quelli, che avevano militato seco, ch' erano I Tedeschi, e Brettoni, visto il Capitan Ioro prigio rono al Campo di Re Luigi. Re Carlo il di al ste genti si partissero, aveva mandato il guanto Re Luigi, e quel Re lo accetto, e rispose, c verrebbe a trovarlo fino alle porte di Barletta; e 11 certificato, che aveva da venire, e trovandoli l' to per le genti di Ramondo, che avevano aur nemico, mandò a Molsetta a sarsi venire ( o ch' era stato prigione a diverse parti, ed al a si tr fetta. Venne Ottone, e configliò a Re ( fatto d'armi, che il Campo nemico non p si, e si rovinarebbe da se; e così a'18. del Re Luigi avanti Barletta, Re Carlo, a talche n chi aveva disfidato a battaglia, fosse poi il m re, t l'esercito, del quale sece tre battaglioni, ma con imo di n combattere a battaglia giudicata; ma con lo co so di C fece attaccare alcune scaramuzze brave; in una e i Carleschi, che su preso Giordano Pandone di C 1 C 21 mi alui uomini di conto, e perduto più di sess cavalli: altre suro di poco momento. Il di seguente un Te del (

po Angioino mandò a dissidare uno del Campo di Re Carlo, urbanovi, che uscisse a giostrare a' ferri politi, e sosse chi si voglia, onde ponterece, usci un Cavaliero chiamato Lisolo, nè si trova il cognome; e correndo alla prima basciata di lanza, mise in mezzo del corpo del Tedesco un tronco di lanza, e l'abbattè da cavallo, e l'uccise; e dopo questo su attaccata un' altra siata searamuzza, e alla parte di Re Carlo suro presi, e morti da sessantiza avalli; e veduto questo, la notte si ridusse a Barletta, e'l Re Luigi in Bari col suo esercito, non sidandosi di assattare Re Carlo; e per questo consiglio Ottone di Bransuich ebbe dono della libertà, e prese licenza da Re Carlo, e se ne andò per li assari suoi. Poco dapoi si parti da Barletta Luigi d' Arimini con una compagnia di 700. avventurieri, andò a saccheggiare San Martino in Posole.

Alli 29. di Aprile Ramondo Orsino, che stava nel Castello di Barletta prigione, se ne suggi, e ando a trovare Ke Luigi, il quale l'accettò con onor grandissimo, che sapea ben di quanto valore era, e quante forze accresceva alla parte sua, e li sece dono, e promessa di molte Terre, e li diede per moglie Maria d'Engenio di Lecce, e Signora di altri Stati grandi, perchè per linea materna era erede di Gualtieri 28, di Brenna, de' Reali di Gerusalemme, e Duca d' Atene, il quale aveva polleduto Lecce, e molte altre buone Terre in Regno, Di quella Donna Ramondo ebbe due figli maschi, e una semmina, de quair si parlerà poi. In uno Autore Tedesco, che scrive la vita di Papa Urbano, trovo che mentre il Papa (a) stava in Napoli, Francesco di Prignano suo nipote usava molte insolenze, e tra l'altre si tolse una donna nobile per forza da un Monastero. Il Papa che in tutte l'altre cose era severissimo, lo scusò con quelli, che andaro a lamentarsi di lui, con dire, ch'era giovine, benche passava quarant'anni. E perchè Re Carlo per il bisogno della guerra aveva imposto, e ogni di poneva molte gravezze alla Città, ed al Regno, esso mormorava in favor di Napoli biasimando Re Carlo, e cercava con si-

<sup>(</sup>a) Questo sarà Teodorico di Niem rapportato da Andrea Vittorelli nell'addizioni che sa al Giacconio nella Vita d' Urbano, quale Teodorico suit assiduus rerum Urbani inspector multis annis, quem saudat plene virtutibus decoratum. Vide Ciaccon in Urb. VI. sol. 998. lit. D.

URBANOVI. mili artifici di tenersi la Città assezionata. Re Carlo, che l'in-PONTNEICE, tese, entrò in gelosia, e pensò di tornarsene; ma all'entrata di Giugno si ammalò esso, e molti altri de' principali dell' esercito di una strana infermità, e scorticava in guisa di serpe quando spogliano: esso con aggiuti grandissimi si guarì, ma i più degli altri moriro di quelli mali, e per uno Giannotto Protojodice Conte di Acerra, e suo carissimo creato, qual oggi si vede sepolto (a); per la cui morte vacando l'officio di Gran Contellabile. il Re lo diede al Conte Alberico, e ordino che restasse alle frontiere a Re Luigi. Esso subito che si senti alquanto forte.cominciò ad avviarsi verso Napoli in lettiga; e il Papa se ne parti e andò in Nocera detta delli Pagani, Terra del nipote. Re Luigi intanto stando a Bari, e riservatosi alcuna parte della gente, il resto dell'esercito mandò alle stanze; inviò nuovi Ofciali alle Provincie, e Terre, che ubbidivano a lui; ed alla fine di Settembre avuto trattato con alcuni Cittadini di Bisceglia di darli quella Città, si mosse, ed essendoli aperta la porta, li suoi licenziosamente cominciando a saccheggiare, travagliò tanto per vietarli, uccidendo e ferendo li suoi soldati, che si ammalò gravemente, sicchè alli 10. di Ottobre 1384. passò all'altra vita. Questo su il primo Duca d'Angiò, che venne per la divozione della Regina Giovanna I.. Lo terzo anno dapoi la venuta nel Regno, Re Carlo liberato da un pensiero così grande, e da un nemico tanto importante, dipoi di aver per la strada fatto molte pause, poiche non era in tutto restaurato, venne in Napoli a' 10. di Novembre, e fu accolto con gran allegrezza, perocchè quelli ch' erano di core partigiani, l'amavano, e quelli che pendevano dalla parte Angioina, mostravano d'amarlo, essendo morto Re Luigi, e estinta ogni lor speranza.

Or non avendo Re Carlo trovato in Napoli il Papa, mandò a Nocera a dirli, che tornasse. Il Papa, come ch'era di natura superbo

(a) L'Autore si scordò di ponere dove è sepolto, ed ha dato satica a noi di chiarirlo, e su nella Chiesa di S. Domenico Maggiore in due Sepoleri appresso la porta grande, dice l' Engenio nella sua Napoli Sacra. Hic jacet corpus magnifici viri domini Joannocti de Protojudice de Salerno Militis Comitis Acerrarum Magni Comestabuli Regni Siciliæ, qui obiit anno Domini 1385.8. die menso Aprilis 8. Indict.

e ritrolo, mandò a dirli, che il costume de' Re era di andare lo- URBANO VI. ro a trovare il Papa, e di non mandarlo a chiamare, e sog- PONTEFICE. giunse, che se il Re lo voleva per amico, dovesse levare tante gabelle dal Regno, e tante angarie, che esso non era per sopportarlo: dicendo questo Papa Urbano, perche la Regina Margherita oltra le tasse, taglioni, e imposizioni, che ponea il marito, non si saceva nulla specie di mercanzie in Napoli, che non volesse parte al guadagno, ancora nelle cose sordide, come nelle Piccicarie di oglio, e caso, carne salata, ed altre cose simili; ed il Re mandò subito a replicarli, chè il Regno era suo, e che se l'aveva guadagnato con la lanza, e voleva ponere gabelle quanto piaceva a lui, e che il Papa non aveva ad impacciarsi d'altro, che de Preti. Nocera è una Città, che abita in Casali aperti, e li Cardinali, ed altre genti della Corte vedendo, che il Papa veniva temerariamente a rotta con il Re in luogo, ove facilmente il Re poteva avere lui, il Collegio, e tutta la Corte in mano, stavano mal contenti, ed in grandissimo timore; e un di sentendo, che veniva una Compagnia di soldati verso il Borgo, tutti li Cardinali cavalcaro, eccetto il Cardinal Pisano (a), e con loro gran parte di Cortegiani, e andaro a Napoli. Il Papa mandò a dirli, perchè erano fuggiti, e essi risposero, che se sussero caputi tutti nel Castello di Nocera, ove stava sua Santità, che non si sariano partiti, ma che a loro pareva sciocchezza in tempo di guerra stare in campagna senza alcuna cautela, e che se potevano aver luogo nel Castello sarebbono tornati. Il Papa rispose, che il Castello appena bastava a lui, e al Principe suo nipote, che teneva gran cosa; pur sapendo i Cardinali la severità del Papa Urbano, tornaro tutti, eccetto il Cardinale di Rieti (b), e il Cardinale Marramaudo ; e seguendo pur la mala volontà tra il Papa ed il Re, si mossero a pregare il Papa, che volesse pacificarsi col Re, o ridursi in luogo sicuro; ma era di tanta ambizione, e aveva

<sup>(</sup>a) Il Cardinal Pisano, cioè Arcivescovo di Pisa, era Francesco Prigrano, e Vescovo Prenestino, Vicecancelliero: Contesor. p. 1. Elench. S. R. E. Cardinal, sol. 108.

<sup>(</sup>b) Il Cardinale di Rieti era Bolognese Vescovo di Rieti chiamato-Bartolomnies Mezzavacta. Vide Ciaccon, e Contelor. p.1. Elench. S. R. E. Cardinal, sol, 110.

۳

TREANO VI. va. aggirato tanto la mente, che non pensava altro che a fa-PONTEFICE, re grande il nipote, che non intendeva chi li diceva cosa differente, e diversa da quel pensiero; e perseverando in questa sua pertinacia e rustichezza, il Cardinale di Rieti, ch'era in Napoli, cominciò a trattare con alcuni de' Cardinali ch' erano in Nocera di poner freno all'infolenze, e intrattabilità del Papa, e antepose a loro, che da' Teologi, e Dottori Civili, e Canonisti sacessero studiare, se il Sacro Collegio degli Cardinali poteva imponere Curatore al Papa, quando lui fosse scandaloso, o negligente, o inutile alla Sede Apostolica, e non comunicasse co' Cardinali di cose solite, e debite a comunicarsi. Il Cardinale di Manupello (a) di casa Ursino, figlio di un gran nemico di Re Carlo scoverse questo trattato a Papa Urbano; e'l Papa adirato, al primo Concilloro fece pigliare, e strettamente carcerare sei Cardinali con grandissimo terrore di tutta la Corte, e tenne nuova ordinazione, e creò molti Cardinali, tra' quali ne furo sette Napoletani, Francesco Carbone 29. Marino Volcano, Francesco de Alifa, Rinaldo Brancaccio 37. Angelo d'Anna 32. Giovanni Carbone 33. Francesco Castagnola 34.: ne sece una quantità Tedeschi, delli quali quattro non accettaro il Cappello. Poi avendo Re Carlo mandato il Conte Alberico ad affediarlo, effo mandò un Nuncio a Ramondo Urtino, pregandolo che venisse a liberarlo. Ramondo in quel tempo slava in Puglia, ed era rimasto Capo dell' esercito, e della parte del Re Luigi morto, e come Cavaliero avido d'onore, e generoso s'allegro, che li sosse offerta occasione di liberare un Papa, e mando a dirli, che Reller .

(a) Il Cardinale di Manupello si chiamò Tommaso Orsino de Conti di Manupello, a differenza dell'altri Cardinali di tal casata. Leggi il Ciacconio, e il detto Conteloro nella p. 1. sol. 118.

Li Cardinali fatti carcerare da Urbano furono v3.

1. Joannes Archiepiscopus Corfrensis die 11. Januarii 1385. extinctus carceri hoc anno in castro Nuceriæ mense Octobris. 2. Gentilis de Sangro eodem mense expiravit 3. Ludovicus de Donato de Venetiis, item 4. Fr. Bartholomæus de Cucomo Ord. Minorum, & Archiep. Januensis 5. Marinus de Judice Amalphimonus Archiepiscopus Tarentinus = Il sesto non P ho trovato in detil Autori, e al settimo su perdonato ad intercessione del Re d' Inghilterra.

stelle di buon animo, che verrebbe. Fra questo tempo sece tor- urbano vei mentare acerbissimamente il Cardinal di Sangro, il Cardinal di PONTREICE. Venezia, ed altri sotto scusa, che 'l Vescovo dell' Aquila. ch' era stato tormentato, nella sua consessione li aveva nominati per colpevoli, e quanto più quelli estettero forti a non accettare cosa alcuna, che potesse pregiudicarli, tanto più crudelmente li fece trattare: privò del Cappello il Marramaudo (a) e l' altri ch' erano rimalti col Re, e ogni di fulminava scomuniche contra al Re, e suoi eredi. Venne poi il di di Carnevale Ramondo Urfino, e perchè ebbe ostacolo dalla gente del Re nel-Pentrare nel Castello, combattendo virilmente vi entrò per sorza, benchè fusse serito in un piede; e ancorchè esso si ritrovasse all' ubbidienza di Papa Clemente, pure baciò li piedi a Papa Urbano, e egli lo benedisse con farii grandissime accoglienze. Poi il di seguente si se venire dinanzi quei poveri Cardinali macerati in una cisterna, ove stavano prigioni, e li confortò che volessero dire la verità; quelli risposero ch'erano innocentissimi, e lo supplicavano, avesse pietà e misericordia di loro. Era un miserabile spettacolo a tutti quei, che vi surono presenti, ed anco ad immaginarsi, vedere uomini di tanta dignità, d'età provetta e quali decrepita, crudelmente spogliati, e tormentati. Solo Francesco Prignano nipote del Papa da parte rideva, e quel vecchio infelice Cardinal di Venezia, sempre ch' era alzato, diceva quelle parole: Christus pro nobis passus est, e'l Papa andava dicendo l'officio per l'orto solo, sorte per essere inteso da quelli, che li tormentavano, talchè ulassero diligenza in trattarli crudelne Ma Ramondo Orfino non confidandos di cavare il Papa di là can si poca gente, lasciò alcuni de suoi, e con il resto si parti con dieci mila docati, che il Papa gli diede, e andò a trovare Tommalo Sanseverino Conte di Marsico, il quale teneva molte buone compagnie di gente d'arme, e di cavalli, e l'indusse a venire aliberare il Papa (b). Intanto Francesco di Prignano fidandosi più, che non doveva di se stesso, si parti dal Castello di Nocera, e si pose alla Torre di Scasata, ove il Re mandò ad espugnarlo, e avan-

(a) Al Cardinal Marramaldo fu restituito il Cappello Cardinalizio da Bonifacio IX.

<sup>(</sup>b) Il Colennuccio lib.5. pag. 1. n. 203. e'l Costo nelle Anno-

PONTEFICE, rese assarti che Ramondo, e Tommaso ritornassero per il Papa, si pontefice, rese assarti che Ramondo, e ando prigione in mano del Re. Venne

poi il mese d'Agosto, e entrati per sorza presero il Papa, e tutta la Corte che abitava con lui, e per le Montagne nel menaro con gran diligenza in luogo ficuro, non curando di molte some di cose preziose de' mobili del Papa, che suro intercette da' soldati del Re, i quali venivano insestando li ultimi; ma al fine morsero due Capitani di Tommaso contro quelli del Re, e li rivolsero in suga, e il Papa su condotto in salvo a Buccino (a) dove avendo nova, che il Duce di Genova l'aveva mandato dieci galere, che andavano mareggiando per la spiaggia di Salerno, se apprestarle in terra, e s' imbarcò; e per usar gratitudine con Ramondo, li concesse la Città di Benevento e gli confirmò il Contado di Lecce, e li donò la Baronia di Flumari: alla gente del Sanseverino dono tutto l'oro, e l'argentaria, che si trovava, spartendola a pezzi. Dicono, che ad istanza del Re d'Inghilterra tiberò un Cardinale delli sei, e l' altri fe ponere ogn'uno dentro di un facco, e buttarli a mare.

Liberato dunque Re Carlo dal faltidio, che li dava Papa Urbano, intese per lettere di molti Baroni Ungari, che quel Regno vacava per la morte di quel Re: che desideravano lui, e pareva, che quell'inimici, che aveva in quel tempo nel Regno, non solfero tanti, che gli aderenti suoi non bastassero a resisterii. Delibero di andare, perche sperava in breve spazio farsi Re di quel Regno, e porre tutti a terra l'inimici suoi, tornando con maggior sorze da là; e partì a' quattro di Settembre con quattro galero. Menò servi il Conte Alberico, Naccarello Dentice, e alcuni altri, sa partita sua partita (b) capitò traversa una nave di Vaneziani carica di ricchissime mercanzie, e la Regina Margherita avida di guadagno mandò a pigliarsi la nave, e quanto era in essa penchè susse ad istanza de Veneziani più volte richiesta a restativa, non volte;

(b) Il Collennuc, lib. 5. fol. 204. p. 1. Compendio del Collo.

<sup>(</sup>a) Il Colennuccio al compendio lib. 5. pag. 1. fol. 203. dice che fu condotto il Papa a Benevento, ed indi a Bari, ov' erano le galere di Genovesi per imbarcarlo. L' Autore siegue l' Annot. del Costo, che dice, che dette galere surono dieci per imbarcare il Papa, e il Capitano Clemente di Fazio popolare.

# DI NAPOLI. LIBRO II. 57

le; onde i Veneziani pigliata quella occasione, tolsero, a lei il Du-URBANO VI. cato di Durazzo, e Corfu, il quale oggi possedono. Venne poi PONTEFICA l'anno 1386, nel principio del quale in Napoli fu una oscurità mai più vista, nè udita (a), che andando due persone un braccio una distante dall'altra, non si vedevano, e durò buon pezzo, e poi fu creduto, che fosse slato cattivo segno, e augurio della morte di Re Carlo. Il secondo di Febraro vennero lettere alla Regina, com' era stato con gran pompa coronato (b); e il messo, che portò questa lettera, ebbe dalla Regina, e dalli Grandi della Corte, e dalla Città doni grandissimi, e la Regina satti chiamare li principali de' Seggi, pubblicò questa buona nuova, e comando che si facessero feste e luminarie, e la Nobiltà in segno d'allegrezza ordinò una Giostra, dove comparse il fiore della gioventù di Napoli; e un giorno stando la Regina colli sigliuoli sopra un talamo a veder giostrare con gran pompa, portando li suoi la divisa del Marito, ch' era di Vellato carmosino e turchino: ad ora di Vespra venne nuova; che il Re era stato ucciso in Ungheria, e su il Giovedi di Carnevale; onde parve, che cascasse il Cielo sopra quello spazio dov' erano accolte Mante genti ; e la Regina , e li figli accompagnati da tutta la Cavalleria, piangendo se ne tornarono al Castello, ed ogni persona a casa. Poi la Domenica seguente Luigi di Gesualdo, ch'era andato col Re in Ungheria, tornò, e disse ch' era vero, ch'era stato ferito, ma nop era morto, e nè le ferite erano mortaii. La Regina racconfolossi di questa novella, ed andò con una corcia alza alla Chiesa di S. Maria di Piedigrotta, e tutto il di Napoli appresso a lei, e si tornarono a finire le feste, 🚅 🚨 giostra ; ma venuta poi la Quadragesima , la nuova della morte su verissenta. La Regina con consiglio delli più intimi la - diffimulo z e andando colle velli solite, se chiamare molti Mer-

(b) Fu coronato da Giovanni Bano, che poi l'uscise, dice il citato Collennuccio.

<sup>(</sup>a) Cornelio Vitignano nella Cronica di Napoli stampata in Napoli per Gio: Giacomo-Garlino e Antonio Pace l'anno 1595. nel Sommario della vita di Carlo III. sol. 116. dice, che questo su un Ecclisse del Sole, e la morte di Carlo III. su a' 7. di Gennaro 1385. Colennuccio nel lib. 5. p. 1. sol. 204. dice che su morto a' 3. Gennaro 1386.

UNBANO VI. canti Napoletani, ed esterni, e cercò a tutti denari in presto, matterice e gli ebbe. Questo Re Carlo ebbe molte buone parti, ed an-

corchè sosse di breve slatura, su di persona agile, e valoroso biondo, e di bella faccia, piacevole nel parlare, ed amator de' letterati , pigliava gran gullo in tavola dopo pallo sentir parlare uomini dotti, fu ancora assai liberale, ebbe ancora verso li Napoletani assai buona volontà, ma non già tempo di mostraria, perchè quattro anni appena finiti, che visse Re, sempre siede in guerra, parte col Re Luigi, e parte col Papa Urbano VI.: fu tanto inclinato alla lealtà, che scrive un Segretario di Papa Urbano nella Vita di quello, che fu gran tempo renitente a voler pigliare l'impresa del Regno, con dire, ch'esso aveva giurato omaggio alla Regina Giovanna sua padrona, e non poteva senza nota di tradimento pigliare l'armi contra di lei; dall'altra banda fu tacciato di crudeltà verso la Regina, e verso la socera, e li cognati, cui se menare la vita in carcere, benchè queso s' imputa alla dolcezza del regnare, e al timore di cadere d'alta in bassa fortuna. Gli Ungari dopo la sua morte non vollero seppellirlo a Visgrado cogli altri Re, com' è costume, dicendo ch' era morto scomunicato. La Regina mando Ambasciadore al Papa, umilmente chiedendoli perdono, e li mando Butillo suo nipote, che stava prigione. Nè con questi, nè con preghiere degli Ambasciadori de Fiorentini, e de Genovesi si potè piegare il cuore inesorabile del Papa, santo era l'odio che aveva conceputo col Re Carlo, che parea, che si dolesse, che la morte l'aveva levata l'occasione di distruggerlo, e bishgnava che mostrasse alli figli quella volontà, che aveva mostrata el predre. Ma Giovanni Bano Principe nell' Ungheris, che fu uno di quelli, che chiamò Re Carlo a quel Regno, non solo sainse i Clerici a seppellirlo da Re, ma se asprissima vendetta della sita. morte, mandando due teste di due Conti Ungari, che l'ammazzarono, alla Regina Margherita fino a Napoli.

Morto Re Carlo III. Tommaso Sanseverino Conte di Marsico, Uomo a quel tempo di gran potenza per la seguela che aveva di tutta quella samiglia, ove hanno più di dieci Signori di Titoli, e tutti Capitani di gran riputazione nelle armi, desideroso di sollevare in parte ch' esso seguiva, mandò Ugo Sanseverino in Provenza a trovare il siglio di Re Luigi, e a domandar soccorso di denari, efferendo, che se di là avesse ajuto, il Regno sarebbe stato suo; poichè la parte contraria per la morte di Re Carlo era unto in-

... n

debilitata, che non poteva lungo tempo relistere; ed esso avendosi urbano vicusirpato il titolo di Vicerè, ebbe trattato con Tommaso Pagano, PONTEFICE. ch'era Castellano di S. Eramo, e se, che alzasse le bandiere di Casa Angioina; e poi a' 5. d'Agosto venne col Duca di Venosa, e col Conte di Matera, e con molti altri Principi Sanseverineschi, e con lui si giunsero il Conte di Conversano, e I Conte d'Ariano, e'il Conte di Caserta, e Sandalo della Ratta, Buongianni Almone, Zufalin Pinzardo, Pietro della Corona, e Angelino di Osterlich, e suro in tutto quattromila e seicento cavalli, e si accampò a Giugliano, aspettando che Napoli tra l'incomodi causati dal Castello di S. Eramo, ch'era suo, ed il timore ed il fastidio delle correrie, che si facevano sempre per ordine suo, sacesse qualche novità. Ma i Napoletani uscivano a scaramuzzare virilmente, ed alle volte ne aveano la meglio; e però vedendo di non far frutto, levò il campo, e se ne tornò in Puglia. Ma la Regina Margherita non lasciava quel modo tirannesco di vivere, e la Città, che pareva, che fosse da lei mal ricompensata della fede, che le portava, ferono un Governo di sei Cavalieri, e due cittadini, qual Governo si chiamaya degli Otto del Buono Stato, e vollero, che questi avessero autorità d' impedire tutte le cose ingiustamente eseguite per ordine della Regina, e de' suoi Ministri. Elessero di più ad ogni strada Capitani, che avessero ad ogni lor richiesta, colla Nobiltà e col Popolo, da darli favore ed ajuto. L' Otto funono Andrea Carafa, Giuliano di Costanzo, Martuccello dell' Aversana, Paolo Boccatorta, Tocsillo di Tora, Giovanni Dura, Otto Pisani, Stefano Marzato. La Regina udendo questo, mando un Fiorentino suo servidore alli Otto a riprenderli di quella novità, ed amminacciarli. Essi risposero, che il Governo del Buono Simon era stato fatto a distruzione e bassamento dello Stato, e della Corona del Re, ma per conservario in pace, e per guardare la Città ed il Popolo di Napoli dalli mali trattamenti dell' Officiali, e che a lei saria portata sempre la debita riverenza da loro, e dalla Città, purchè si contentasse di goverpare il Regno come Tutrice del Re, lasciando amministrare la giustizia con i termini suoi. Questa risposta non solo l'inquietò, ma abbattè l'animo della Regina, perchè si vedeva povera, che appena possedeva la metà del Regno, e la manco fruttuola; poichè la parte sua non aveva alcun Principe consederato, perchè il Papa per l'odio, che aveva portato al marito non le da-2

URBANO VI. va rassettare quell' abito, che andava male aggarbato, o sosse PONTREICE, scusa trovata, il Re diede il freno ad un Barone de' suoi, edentrò in una Casa de' Guindazzi, che stava sopra Santo Stesano, ed il Papa arrivò al Castello, e'l Re dopo lui, ove su fatta la festa grandissima, e ricevimento degno di un Papa; ed essendo stato là quindici dì, e capitolato col Re, che oltra lo Principato di Capua donasse a Butillo il Ducato d'Amalfi, Nocera, e Scafata, ed altre Terre, e cinquemila fiorini di pensione, il Papa riservava al Re il Regno con patto di non intromettersi in altro: dipoi se ne andò al Palazzo dell' Arcivescovato, ove stette molto tempo, e là fece la festa di due sue nipoti, l'una casata con il Conte di Monte Odorisi di Casa Caldora, e l'altra a Matteo di Celano, Poi la vigilia della Natività del Signore scese a celebrare la Vespra, e la notte seguente cantò la Messa all'Altare Maggiore; e poi il di un Genove'e chiamato Basilio si sece Cavaliere con pompa grandissima in presenza del Papa e del Collegio, ed il Gran Maestro di Rodi li diede la Croce, ed il Re li cinse lo slocco, ed il Principe di Capua li mise li sproni. Il primo del seguente Gennaro, che su MCCCLXXXIIIL il Papa pur celebrò, e ci su presente il Re e la Regina, e tutta la Nobiltà che si trovava a Napoli, e pubblicò la Crociata captra Re Luigi come Scismatico, e benedisse lo Stendardo, il quale sostenne il Re mentre si benedisse. Alli 15. di Gennaro sentendo che Ramondo Ursino stava assai stretto in Barletta dalle genti di Re Luigi, mandò a tutti i Baroni suoi di sua abbidienza lettere, che venillero al principio di Mara a savirlo. Il do di Febraro il Papa pur celebrò, e benedisse le candele di lua mano: diede una al Re, e un'altra alla Regina, e poi alli Cardinali, ed il Cardinale (a) di Ravenna poi dispensò le altre alli Baroni, Cavalieri, e donne. Quello Cardinale di Ravenna

(a) Pileus de Prata Archiepiscopus Ravennas tit. S. Praxedis Episcopus Tusculanus recessit ab Urbano, qui eum dignitate Cardinalatus privavit die 23. Novembris 1387.: secutus est Clementem VII. Antipapam, a quo dignitatem iterum est assecutus; postea adhæsit Bonisacio IX. qui ilium die 13. Februari 1391. uti Cardinalem recepit in publico & privato Concistorio. Quare vulgo Cardinalis de tribus Cappellis suit appellatus. Obiit 1498. Contelor. in Elench, Cardin. p. 1. sol. 186.

no a Nido e a Porto, e come furo a Portanova, trovaro alcu- URBANO VI. ni fautori della parte Angioina, li quali fotto scusa perchè que- PONTEFICE. sto lor sollevar di Popolo era contra il Buono Stato, e quieto vivere, li presero, e vilissimamente li buttaro da cavallo, e malmenaro dandoli bastonate, e strascinandoli per terra. Il di medesimo a vespero, la parte del Re Lanzilao udendo questo, si pose in armi, a piedi e a cavallo, parendo che nel sopportare questa insolenza si dasse animo agli Angioini di sar peggio, ed usci un buon numero di cavalli, e a piedi, e venne al Mercato gridando: Viva Papa Urbano, e il Re Lanzilao. Dalla parte quelli di Portanova, che si trovarono aver fatto quello insulto, sì armaro, e con altri di Porto se ne andaro per la Loggia di Genua per incontrarfi con quelli; e perchè fapevano, che il nome di Papa Urbano era grato al Popolo, gridavano ancora essi: Viva Papa Urbano, e il Buono Stato, e non nominavano Re Lanzilao; e giunti al Mercato attaccaro una battaglia grande, nella quale dopo morti di molti, e assai più seriti, li sautori del Buono Stato n' ebbero la meglio, e della parte contraria su ucciso tra gli altri Giacomo Cafaro e il figlio, ch' erano de' Capi di quella parte. E perchè gli Otto del Governo intendevano che la Regina si fentiva offesa da loro, e che aveva fatta raccolta nel Castello nuovo di buona quantità di soldati, e temevano, che non cercasse di averli in mano, patteggiaro con Ottone, e Tommaso San-· severino, che venissero ad accamparsi alle Corregge; e alli 7. di Luglio si vennero ad alloggiare là, e tenevano in freno quelli del Gasello. In questo di medemo vennero due Galere Provenzaîr con 25. mila fiorini, che mandava il Re a Tommaso Sanseverino a persuasione d'Ugo, che ne pagasse li soldati, trovando le genti là con grande allegrezza dell'Angioini: li soldati ebbeto una paga; e la Regina Margherita in tutto perduta d'animo, si parti dal Castello Nuovo, e andò a quel dell' Ovo, e di là a pochi di a Gaeta, e i partegiani suoi restarono in grandissima paura, e ogni di erano infestati da quelli della parte Angioina, tantochè vinti dalla disperazione tentaro di far l'ultimo sforzo.

Era allora Ramondo Ursino in gran riputazione nel meflier delle armi, ed aveva un buon esercito suo proprio. Cofui parte che si sdegnava, che Tommaso Sanseverino avesse il governo del Regno, e che Ottone avesse il primo luogo nelle cose della guerra, parte perchè aspirava al Principato di Taranto, il quale esso conosceva, che non socia a-

WEERNO VI. vere seguendo quella medesima parte, che seguiva Ottone, che PONTEFICE. n' era già Principe; richiello dalla Regina Margherita, e da quelli ch' erano a Napoli della fazione del Re Lanzilao, venne da Nola, ove si trovava, e repentinamente entrò in Napoli colle bandiere di Papa Urbano, ed entrò per la Porta di Capuana, e andò per la Montagna alla Piazza di Nido, gridando: Viva Papa Urbano, e Re Lanzilao, e mora chi è contrario di quelli. La parte del Buono Stato, che da se non era bastante a resistere, se entrare dalla Porta Reale Ottone, e Tommaso colle loro genti, le quali essendo in maggior numero, cacciaro Ramondo da Santa Chiara fino a Nido. In questa battaglia dalla parte del Buono Stato morì Angelo Pignatello Cavaliero dell' Ordine della Nave molto onorato, e ne furono feriti da una parte e l'altra; e così essendosi Ramondo alloggiato colle sue genti da Nido sino a Porta Nolana, gli Otto del Buono Stato, che non avevano voluto fin a quel di prevaricare dalla sede del Re Lanzilao, suro forzati ad introdurre ad alloggiare dentro la Città l'esercito Angioino; e perchè loro erano più gagliardi con quello ajuto, cacciaro fra pochi giorni Ramondo, e tutta la seguela sua colli suoi aderenti, e perchè si potesse amministrare la giustizia, accettaro Tommaso come Vicerè di Luigi, e li giuraro omaggio, e mandaro una galera con otto Ambasciadori al nuovo Re Luigi, i quali furo il Conte di Caserta, Spatinfaccia di Costanzo, Lisolo Minutolo, Stefano Ganga, Andriolo Grisso, Luigi Sanseverino, Lisolo Varavalle, ed il Conte di Cerreto. La Regina Margherita ancora che stava a Gaeta, non lasciava che fare per avvalersi, e travagliare Napoli in quel poco che poteva, e mandò Luigi Aldemorisco, ch' era Ammirante in quel tempo, ad infestare le marine presso a Napoli con due galere, fiochè non poteva venire cosa alcuna per mare, e se ne sentiva non picciola scomodità. Allora nel Porto di Napoli non erano altro, che alcune Fregate, e due barche di Catalani; e la gioventù di Napoli sdegnata, che due galere bastassero a tenere l'assedio per mare alla lor Patria, si mosse e armò quelle due barche di valenti uomini : una n' armò la Compagnia dell' Argata, ch' era una fratellanza di Cavalieri di prova, e 📭 portava per insegna un' Argata: l'altra l'armaro li figli di Gin como di Costanzo, tutta di Cavalieri di quella samiglia e di aderenti loro, e cacciati in alto non vollero combattere, e così fu afficurato il mare finchè vennero poi galere di Provenzali.

Nei Castello di Capua era Castellano uno chiamato Golino delle URBANO VIZI Grotti posto da Re Carlo, e Tommaso trattò di accordarlo, e ponteficacost fece, perchè il confirmò Castellano, e li donò dodicimila ducati, e alzò la bandiera di Re Luigi. Verso l'Ottobre poi Napoli stava in gran necessità di cose di vivere, perchè da una birida Ramondo Ursino le impediva le vettovaglie, e dall'altra la marina faceya ogni diligenza, che fulle ben guardato Pozzuolo, e. Aversa per tenerla ristretta da quelle parti; ma perchè Posilipo era fortificato, e si teneva colle bandiere di Re Lanzilao, andò una compagnia di soldati Napoletani, e lo prese e saccheggiò, e si ebbe un poco di refrigerio. In que' di venne una galera da Provenza, e portò nuova dell'allegrezza fatta dal Re, e dal Papa Clemente VII. della recuperata di Napoli, e di molte grazie, che quel Re concedeva al Kegno; onde fu quasi per ogni strada posta una bandiera di Re Luigi, e i partegiani di Re Lanzilao stavano taciti, e non potevano muoversi. A' 24. di Febraro essendo data una lettera al Vicerè, che conteneva che alcuni volevan dare lo Sperone ( che così si chiama quella parte, che sta suora della Città dalla parte del Carmelo ) a' nemici, ne su satta diligente inquisizione; e preso per sospetto Antonio Imparato, e un figlio, furo crudelmente tormentati, ma non trovando cosa alcuna, su creduto, che sosse stato per odio e per asluzia de' partegiani di Re Lanzilao, che desideravano, che il Vicerè con usare modi estraordinari di severità, acquistasse odio, come già segui. E perchè l'esempio suole invitare altri, che talvolta non vi pensano, ad operare alcune cose: il Duca di Sessa, che vedeva Tommaso Sanseverino Capo della parte di Re Luigi, pensò, che volendo esso accostarsi alla parte di Re Lanzilao, nel governare sarebbe il primo, abbracciò quella parte, e diede gran sorza e spirito alle cose di quel Re, ch' erano sidotte a mal termine; e pigliando cura di quello ch'aveva a farli, piglio trattato segreto con alcuni soldati, che tenevano la bastia di Pizzosalcone, e sa guadagno per Re Lanzilao.

A questo tempo essendo morto il Re di Sicilia con lasciare una sola figliuola; quattro de'principali Baroní di Sicilia si divisero il deminio di quell' Isola, tra i quali uno su Mansredo di Chiaromonte Signore assai ricco; e perchè cercava di sarsi più grande, determinò insignorirsi dell'Isola del Gerbe, e a questo fine assoldo sedici galere di Genovesi, le quali passaro per la marine di Napoli con due altre galere, e alcuni legni di Pilini. Intanti 🗱

URBARO VI. Regina Margherita subito ch' ebbe ricuperato Pizzosalcone, ven-PONTEFICE ne con quattro galere, tre galiotte, e tre bergantini, e si mise al Castello dell'Ovo, e di là con que legni per la parte del mare teneva assediata Napoli, ove non era altro, che una galera di Provenza. Il Vicerè vedendosi a questo modo rinchiuso. mandò con quella galera di Provenza Giannuzio di Gravina a dire al Re, in quanta strettezza stava Napoli, ove il grano valeva due ducati il tummolo, prezzo a quei tempi grandissimo, ed ogni di incariva più, non potendo venire per mare; e già al secondo di Agosto nel Pubblico in Napoli non erano più che 5700. tomola di grano, e chi ne comprava, non ne poteva avere più che un piccolo pane il di ; e se Ottone di Bransuich non avesse con il valor suo provvisto, la cosa sarebbe andata male, che il popolo di Napoli aveva fatto novità; ma Ottone usci con numero di gente d'armi fora a fare la scorta a quelli, che averiano portato vettovaglia; e andato a Sanfeverino, e a Montuoro, in capo di sette di tornò con grano e save e legumi, e altre cose necessarie da vivere, le quali bastaro molti di; e poi usci un' altra volta verso Padula, e Ariano, e conduste maggior quantità di vettovaglie, e su causa di salvare Napoli, poichè non vivea se non di frutti. E perchè la Regina Margherita era venuta con questa sola speranza della carestia, credendosi di ricuperare Napoli, poiche vidde ch'era riuscita vana, si ritornò a Gaeta, menandone i figli con ogni suo avere, e lasciò al Castello dell'Ovo la Duchessa di Durazzo sua sorella maggiore in stretta prigione, e se Castellano Martuzio Bonisacio marito di una donna, che aveva dato il latte al Re Lanzilao. Li forusciti di Napoli, che avevano seguita quella parte, vedendo il Re picciolo, e la Regina povera, e la maggior parte del Regno in mano de' nemici, si pigliaro case, alcuni a Sessa, ed alcuni ad altri luoghi di quella Provincia; e da qui nasce, che per diverse parti del Regno si trovano ancora uomini di case nobilissime Napoletane, che non sono accettati per parenti da quelli, che sono in Napoli, e sono dissimulati per la schivezza, che porta seco la povertà. Il primo di Ottobre Giannuzio di Gravina tornò, e diede nova, che verrebbe fra pochi di il soccorso di denari, e cinque galere Provenzali, e che veniva Monsignor di Mongioja per Vicere. Questa novella dispiacque assai a Tommaso Sanseverino, e alienò l'animo suo da quella parte, e ne nacquero disordini, come si dirà poi; ma era venuto in tanta [uper-

# DI NAPOLI. LIBRO II. 65

superbia, che i Nobili Napoletani non potevano sopportarlo, e urbano vi avevano scritto per li Ambasciadori, che supplicassero il Re, portati che venisse presto, o che provvedesse d'altro Vicerè, & che si : trattò con gran destrezza, e segui con li medesimi Ambasciado. ri. Di là a 20. di arrivò il nuoro Vicerè, e pigliato l'officie mando a chiamare Ottone di Bransuich, che venisse a S. Chiara, ove l'aveva da parlare di cose importanti alla Corona del Re; ma Ottone, che per la nobiltà, e per esser stato mark della Regina, dalla quale Re Luigi aveva ragione del Regno. era superbo, non volle andarci. Altri pensaro, che susse sdegnato, ch' era stato privato dell' officio il Sanseverino, con il quale esso se la confaceva assai più, e che sorse averia voluto essere lui Vicerè; e di là a pochi di se ne andò a S. Agata con le fue genti d'arme, si crede consortato dal Sanseverino, il quale desiderava vedere il Re in necessità, e pentito di averlo cacciato dall'officio, benchè se questa cosa riuscì in danno del Re, non su niente utile a casa Sanseverino, come si vede per l'estro.

Li Signori del Governo dubitando, che la partita di sì grande e valente uomo avrebbe causato doppio danno, e non solo indebolita la parte loro, ma accrésciuta quella del Re Lanzilao, mandaro Spatinfaccia di Costanzo e Giordano Pandone a pregarlo, che ritornasse, e che per la memoria della buona Regina Giovanna, che fu sua moglie, volesse favorire la parte del Re Luigi erede di lei; ma non fecero effetto alcuno, perchè si crede, che già Ottone aveva mandato a trattar partito con la Regina Margherita: solo ottennero, che avesse a venire a parlamento con Monsignore di Mongioja a Caserta; ove il Conte, ch'era affezzionatissimo della parte Angioina, si ssorzò con ogni onore e splendidezza riceverli, e travagliò di metterli in concordia: ma non essendo possibile, il Vicere tornando a Napoli pubblicò, che Ottone avesse pigliato partito dalla parte contraria. Allora Golino delle Grotte per avere occasione di tornare un' altra volta ad alzare le bandiere di Durazzo, mandò a domandare al Vicere Francese quattromila ducati, e perchè non li sur dati subito, si ribellò; ma il Vicerè li pose subito l'assedio strettissimo. Queste due cose sollevaro tanto gli animi della parte del Re Lanzilao, ch'entrati in speranza di potere ripatriare, secero ogni ssorzo; e concorfero ad Aversa, dov' era Ottone, e Giovanni Acuto primo di il Duca di Sella chiamato Tommalo di Marzano, e il Conte d'Alife suo fratello, il Conte di Sant' Agata, Roberto Or-

URBANO VI. fino, Giacomo Stendardo, Cione di Siena, il Conte Alberico. PONTEFICE l'Ungaro, e Villanuccio, e altri Capitani forusciti, e sero con le loro genti il numero di quattromila cavalli, e mille fanti. A Napoli tra soldati pagati, e la compagnia dell'Argata non erano più di settecento cavalli, e la Città, che desiderava di sar conoscere at Re, che senza il Sanseverino, lei sola bastava a tenerfi pose si ben ad ordine armando ogni Cavaliero da sedici anfino alli sessanta, che venendo Ottone con l'esercito per soccorrere il Castello di Capuana, li uscirono incontro con tanta virtù, che n'ebbero la meglio, e lo costrinsero a ritirarsi con perdita di gente e di riputazione ad Aversa; e perchè il Golino si vedeva mancare il vivere, cominciò a dimandar partito, e si fero Capitoli, che se fra otto di non era soccorso, si dovesse rendere; e mandato ad avvisarne li Capitani del Re Lanzilao, una mattina all' improvviso Ottone desideroso di salvar quel Castello, comparse con gran quantità di guastatori, e venne per empire le trincere; ma usciro i Napoletani, e li ributtaro; talchè Golino passati li otto di si rese, e Mongioja diede la Castellania ad un Francese. Con tuto ciò la parte di Durazzo, che così si chiamava quella del Re Lanzilao, venne ad accamparsi alla Fraola, ove stette fino a' 16. di Maggio, e vedendo che non faceva nullo effetto contra i Napoletani per l'unione, che vi era dentro, ognuno de' Capitani pigliò la via lua, e Giovanni Acuto, essendo finito il tempo del suo stipendio, si parti dal Regno. Mongioja liberato per quello dalii travagli di fuora, cominciò a stringere il Castello nuovo con trabucchi, e con gatti, ch' erano istrumenti a quei tempi da espugnare le soriezze, e il Castellano all' incontro si disendeva virilmente. Dall'altra parte la Regina Margherita per tante speranze che l'erano riuscite in vano, non perciò aveva deposto l'animo, nè lasciato il pensiero di ricuperare il Regno, anzi costretta con fuoi Configlieri, non lasciava di tentare ogni cosa per accrescere di forza la fina parte; e avendo inteso, che Mansredo di Chiaromonte ( come su detto ) uno de' quattro Signori di Sicilia, aveva una figliuola, trattò di darla per moglie al Re Lanzilao, (a) parendole, che non folo potria avvalersi della dote per le spese della guerra, ma dell'aggiuto di quel Signore assai potepte, e che teneva un buon numero di galere. Mongioja co-

(a) Il Summ. alla 2. p. lib. 4. fol. 512. & seq.

me prima di questo ebbe notizia, mando con una galera Majone una Anovi. Macedonio (a) in Sicilia a Mansredo per disturbare que paren- routerce. tado; ma la cosa era stata trattata con tanta diligenza, tanta volontà dell' una e dell'altra parte, che quando Majone atrivò, trovò non solo il negozio concluso, ma la giovine zà imbarcata per venirsene in Gaeta colle galere del padre, ove giunta, si fe la festa colla maggior pompa, che si poteva per la qualità del luogo, e su chiamata la Regina 11, Costanza; e per avvalersi dello aggiuto del suo Consuocero, la Regina Margherita mandò quattro di quelle galere, ch' erano venute colla Nuera, insieme colle sue a soccorrere il Castello nuovo di Napoli, le quali giunte alle otto ore di notte, ruppero la catena con una nave detta la Spinazza, e soccorso il Castello di vettovaglie, e di soldati, ed altre munizioni, se ne tornorno a Gaeta, e accrebbero la se-

sta, che durava ancora per lo sponsalizio del Re.

Al fine di questo anno, che su il MCCCLXXXIX, morì Papa Urbano VI. cagione di tanti travagli del Regno, e della Cristianità. Questo benchè fusse di vita integerrimo, su tanto severo e ambizioso, che visse inquietissimo, e come suole avvenire a chi desidera, e tenta di far troppo cose, che non ne sa niuna, per voler sare troppo grandi li suoi, li lasciò più poveri, the prima; perchè sebbene per un tempo a Butillo resto Altamura, e alcune altre Terre, poi fra poco tempo ne fece esito infelicissimo, imperocchè poi d'aver venduto Altamura a Ramondo Orfino, navigando esso colla Madre, e tutta la famiglia, si annegaro in mare. Tentò questo Papa di farlo Re dell' Isola di Sicilia, il quale Regno, come di sopra è detto, stava occupato da quatero Baroni Siciliani. Morì, essendoli cascata sotto la mula, che cavalcava; nè voglio lasciare in questo luogo di dire un atto superbissimo, che di lui riserisce il Tedesco, che scrive la sua Vita, ch' essendo andato Ottone di Bransuich a visitarlo, si se da lui servire di coppa una volta, e stando un gran pezzo colla coppa in mano, esso quasi dissimulando di vederlo, si pose di giona-re con alcunt Cardinali, la qual cosa parendo brupita tutti i circostanti? Cardinale disse: Padre santo è tempo che vostra I~2 San-

(a) Il Costanzo vuole, che sia di Casa Macedonio; così lo so chato il Summ., ut supra, e dife che ve ne fu un altro deno Romite. e non si legge di qual famiglia fusse.

BONIF. FR. Santità beva. Morto Papa Urbano (a) i Gardinali elettera PiePONTEPICE tro Tomacello, e su chiamato Bonifacio IX: Colur si mostrò
A 2. DI NOV. molto amichevole al Re Lanzilao, e mandò a Gaeta il Cardi1389. nal di Fiorenza a coronarlo (b), insieme colla nuova Regina undecima, e si se grandissima setta. Quasi in un tempo medesimo si se in Napoli un grande apparato per la venuta di Re
Luigi Secondo, il quale giunse alli 26. d'Agosto, nel qual di
su una tempesta di vento e d'acqua e di tuoni, che sece cascare la bandiera da cima della Torre del Carmine, ed essendo
salito un Moro e chi era mandato a riponerla, venne una saetta dal
Cielo, che buttò morto a terra il Moro, e arse la bandiera, e
rovinò una parte della Torre, il che su riputato cattivo augurio per quel Re, ch' entrava a simil punto a pigliare la possesione del Regno.

# FINE DEL-LIBRO SECONDO.

DELL'

(a) Urbano VI. morl a' 15. Ottobre 1389. ; e su creato Papa Perino Tomacello col nome di Bonisacio IX. a 2. di Novembre 1389.

(b) Angelo Cardinale Acciajoli Vescovo di Fiorenza creato in Nocera da Papa Urbano. VI. a 7. di Gennaro 1389. in seguela poi ebbe il titolo di S. Lorenzo in Damaso, poi Vescovo d'Ostia e Vicecancelliero della Chiesa Romana: mort a Pisa l'ultimo di Maggio 1405. Il Conteloro in Urb. VI. sol. 119. Cost lo conferma il Summ. p. 2. lib. 4. sol. 515. Il Costo nell'annot. al Colenn. lib. 5. p. 1. sol. 206.



# I S T O R I A DELREGNODI N A P O L I D'INCERTO AUTOME

TERZO.

LIBRO

Parallata la tempesta, il di medesimo Re Luigi se appressa BONIF. IX. re le galere alla foce del fiume al ponte della Maddalena, PONTEPICE. e discese in terra, ove trovò non solo la Nobiltà di Napoli, ma molti Baroni del Regno, che seguivano la parte sua usciti a riceverso con gran pompa, e dimostrazione d'allegrezza; e montato su un cavallo coverto sino a terra di drappo turchino sparso di gigli d'oro, esso vestito d'una giornea e sottana d'oro battuto con sue arme, e giunto alla Porta di Capuana, su messo sotto il baldacchino. Con esso venne il Cardinale di Tortona, un altro Roberto d'Artoin Luigi di Savoja, Pietro di Murles Capitano dell'armata, il Visconte di Toreglia. Per Napoli era gran moltitudine di Popolo sparsa par le strade, e le sinestre tutte piene di donne, e la cavalitati era infinita appresso il Re, e d' avanti con grande ordine; e perchè la Città di Napoli per la gran Nobiltà, ch' è in essa, la quale schifa esser soggetta a pari fuoi, o vedersi da alcuno di essi comandare, è quella Città che desidera la presenza del Re suo più di tutte le Città del mondo: si sentiva gridare per tutto il mondo Re Luigi. Giunto al Seggio della Montagna, creò cinque Cavalieri, Fiolo

ZONIF. IX. Cotugno 12., Roberto di Monda, Cecco Carmignano 12. Stefa-PONTEFICE no Ganga, e Giannotto 14. di Gennaro; a Nido Giacomo Rumbo 15.; a Portanova fe Tommaso di Costanzo, e uno delli figli di Spatinfaccia; e a Porto Giacomo di Annibuoro; e poi diede la volta, e tornò ad alloggiare al Castello di Capuana, che il nuovo li teneva ancora per il Re Lanzilao. A' 19. di quel mese medesimo vennero li Sindici dell' Isola di Capri a giurar omaggio, e Cornelio Coriale di Sanseverino venne a rendere il Castello di Nocera. A' 28. giuraro omaggio li cinque Seggi, e a Monsignor di Mongioja assignò la bacchetta di Vicerè, e fu creato gran Giustiziero del Regno. Il primo di Settembre giuraro omaggio il Popolo, e i Baroni cominciaro a venire dalle Terre, e nella prima cavalcata su il Conte d'Ariano, il Conte di Sant' Angelo, il Conte di Cerrito, il Conte di Conversano, Corrado Malatacca, Angelino di Osterlich, Cione di Siena, Moncello Arcamone, Riccardo 16. della Marra e Pietro delle Grotte. Costoro condussero seco mille ducento cavalli, onde si può conoscere quanto stava in fiore in quel tempo l'esercito della cavalleria, e delle armi nel Regno, e quanto sia diminuito al di d'oggi; benche se di ciò nasceva gran splendore al Regno, nasceva dall' altra parte gran danno per l'ingiurie, che ricevevano le persone disarmate da questi tali potenti per le compagnie di cavalli ; di che si vede in questi di un esempio notabile, ch' essendo l' anno avanti morto Matteo della Marra 17. detto di Serino, e lasciando un sol figliuolo piccolo, e la moglie bella e giovane, ch' cra sorella al Conte di Caserta e di Sandalo della Ratta, uomini in quel tempo assai potenti; un Capitano di cavalli chiamato l'Ungaro, nipote di Villanuccio, il quale per privilegi di Re Carlo III. possedeva Forino e Caivano, s' innamoro di quella Donna, e andò di notte colle fue genti, e per forza contra la volontà delli fratelli la prese, e se la conduste a Forino, e n'ebbe un figlio: e il simile sece Domenico di Siena, che andò a scalare il Castello dell' Isola nel Contado di Sora, e pigliò per forza una figlia del Conte di Colano; ma Paolo ne fece atrocissima vendetta di questo, perche ebbe trattato con i servitori di colui, e ando ad ucciderlo fino al letto; onde si può vedere quanto a quel tempo potessero sa sicure le genti di bassa sortuna, poiche alle case illustri avveni vano quelle cose. A' 18, di Settembre vennero Tommaso S severino Gran Contestabile Conte di Martico, il Duca di Venofa.

nosa, il Conte di Melito, il Conte di Matera, il Conte di Potenza e altri Sanseverineschi, il Conte di Buccino, Luigi della PONTEVICE.

Marra, Giordano Pandone, e Mattia di Burgenza con più di
tremila cavalli, é giuraro omaggio; e benche susse in Napoli
tanta moltitudine di gente d'armi, Ottone, e gli altri della parte del Re Lanzilao tuttavia mandavano d'Aversa a fare correnie nel Paese di Napoli, e un di tra gli altri corsero sino a Formello, e si menaro sette corsieri del Duca di Venosa, quali il
Duca poi se si riscosse 700. siorini. Di là a due di arrivò si Conte di Capaccio, e il Conte di Lauria, e Ugo Protonotario,
tutti di casa Sanseverino, e Ramundaccio Caldora, e altri Signori di Terra di Bari, e d'Abruzzo pur con gran numero di
cavalli.

In questo di s'intese in Napoli, che Mansredo di Chianomonte Socero di Re-Lanzilao era morte, e si tenne per buona nova, che fulle mancato quello aggiuto al Re Lanzilao. Re Luigi allegro della bellezza della Città, è della grandezza, e opulenza della Regno, la male del conosceva dal concorso delli Principi con tante poste fasto, attese per la prima cosa ad avere il Castello di S. Ernio, che si tenea per Re Lanzilao, e moleslava Napoli; e perchè l'espugnazione con l'armi era malagevole, si voltò ad espugnarlo con donis e sece praticare con Renzo Pagano, che l'aveva in guardia, che lo rendesse, e su concluso, che se li dessero seimila forini, una parte alla Gabella del vino, e della falanga, e la Bagliva della Città, e l'officio di Giustiziero delli scolari, e esso lo rese. A' 28. di Settembre si sece il Parlamento generain S. Chiara di Napoli, e su proposto da Ugo Sanseverino Gran Protonotario del Regno, che si donassero a Re Luigi pagate a guerra finita mille lanze, e se li pagassero dieci galere. Poi ebbe cura di stringere Pozzuoli, che si tenea per Re Lanzilao, e si mandaro genti per terra e per mare ad assediarlo, e fra pochi di, avvisata la Regina Margherita della necessità loro, e non venendo aggiuto, li Pozzolani si resero. Venne por P. anno MCCCXC, nel principio del quale il mare disseccò tanto werlo il fine di Gennaro, che per 12. ore si vidde cessato in dieuro più di quaranta passi, cosa insolita, e che diede supore a chi il vidde. Il primo di Febraro il Castellano del Castello nuovo, ch'era venuto in estrema penuria di vivere, vedendo zante genti d'arme sopravvenute a Napoli in savor di Re Luigi, e a' 22. lei

# ISTORIA DEL'ÉEGNO

MIF. 1x. 22. sei galere del medesimo Re, che signoseggiavano il mate. FORTEFICE. disperato d'ogni soccorso, si rese, e in Proposi ne su satta allegrezza grandissima, parendo che la Città fosse libera da ogni molestia, e la sera di quef di il Re andò a dormire al Castello nuovo con grandissimo trionfo. Nel principio di Marzo li figli di Spatinfaccia di Costanzo volendo ricuperare S. Pietro a Scafata tolto a loro nella guerra di Re Carlo Terzo, e occupata da' nemici della parte Durazzesca, si mossero da Somma con una gran compagnia di soldati e di seguaci loro, e avendo dato un assalto alla Torre, se ne menaro una gran quantità di busali, e altre prede. Perchè Pietro della Corona, ch'era Signore d'Angri e di alcune altre Terre là vicino, era in tregua con quella di S. Pietro a Scafata, e presumeva, ch' essendo esso de' principali della parte del Re Luigi, quel che faceva esso, dovesse esser seguito dagli altri, a richiesta di quelli di S. Pietro usca d'Angri e s' incontrò con Cicco di Costanzo, e voleva, che la preda si rendesse, e addimandandolo più presto con parole arroganti e superbe, she per cortelia, si venne alle mani, ed esso n'ebbe la peggior parte, e su serito si sconciamente in faccia da uno de' Costanzi, che visse solo sei di, e i Costanzi si ridussero intiera la preda a Somma, Terra dei Padre. Di quella cosa si credeva, che Re Luigi avesse da fare dimostrazione, per essere stato Pietro della Corona gran guerriero; e gran servitore di Re Luigi suo Padre; ma intesa la verità e parendo che la sua morte fusse causata da gran suo torto, nor ne fece altro. Il Re, crescendo l'amore ognora verso li Cavalieri e Cittadini Napoletani, e del Regno, ordinò la Corte, e stabili provisioni onorate a' Gentiluomini di ogni Seggio, e a molti altri delle buone Città del Regno, e perdonò a molti che tenevano prigioni, che avevano seguito la parte contraria, e ce ne furo molti di Seggio di Capuana. In quella estate, io non so che ne sosse stato cagione, non si sece ne dall' una, ne dall' altra parte cosa notabile, se non che al secondo di Luglio per trattato dalla parte di Re Lanzilao si ricuperò Pozzuoli, e presivi dentro il Governadore, e alcuni altri della parte Angioina. 🤄

> Il Settembre venne a Napoli al Re Luigi un bel presente mandato da Ramondo Urfino: quello fu un Camelo con uno schiavo negro, e un turco, che lo governava, tre corsieri belli, una tavola d'argento finita, e due fimie che quasi parlayano: altrettanto si disse, che mandò al Re Lanzilao. Questo Ramondo

Usino, del quale più volte si è parlato di sopra, che soccorse BONIF. prima Papa Urbano, e poi la parte di Re Lanzilao, e dopo se ponterio n'era andato in Soria contra l'Infedeli, e fatto molte opere virtuole in guerra, e acquistato molte ricchezze, se n'era ritornato; e inteso, che Re Luigh ara venuto, e che Ottone di Bran-, suich alla parte di Re Lanzilao inclinava più, che alla parte del Re Luigi, come quello, che nel core aveva maggior d'esiderio d' aver Taranto con il Principato, poichè per la dote di Maria di Engenio sua moglie possedeva Lecce, e un gran numero di Terre in Terra d'Otranto, litre le cose acquissate per virtù sue, che aveva nell'altre Provincie, e il Principato di Taranto non poteva averlo, se non seguendo la parte contraria di quella che seguiva Ottone: però esso fino a questo di non si trovava aves dato giuramento e omaggio nè a Luigi, nè a Lanzilao, e se ne stava nel suo Stato in Terra d'Otranto con buone e molte squadre di soldati suoi veterani. A questo tempo cadde fuoco dal Cielo in Napoli, e arse solo il tetto della Chiesa di S. Maria Donna Regina, e ne su veduta dadere buona quantità di argento liquefatto. Re Luigi sperseverando a beneficare li suoi partigiani, creò Duca d'Amalsi Vincilao Sanseverino, il quale al tempo che lo Stato stava setta Re, aveva usurpato il titolo di Duca di Venosa; e così Casa Sanseverino fu la terza Casa nel Regno di Napoli, che tolo di Ducato. Il Decembre di questo anno la Regina Margherita convocò li Gaetani al parlamento di tutti li Baroni della sua parte, ove venne Tommaso di Marzano Duca di Sessa, e'il Conte d'Alise suo fratello, Giacomo Stendardo, il Conte di Mirabella, Luigi e Giulio di Capua: Gorrellone (a) Malizia Carrafa, Gorrello (b) di Urbano Origlia, Gualtieri

(a) Gorrello Carrafa fu Maresciallo di Campo, il Summ. lib. 4. p. 2. fol. 528. & seq.

(b) Gorrello Origlia in questa occasione su satto Gran Protonotadice il Summonte al sib. sopra citato, e al sol. 552. lo porta
Signore di circa ottanta Terre per remunerazione, avendo comprata
anco per vilissimo prezzo il Contado di Cajazza per 18. mila due
ebbe 8. titoli di Conte, e con dispensa del Re ne investi li suoi signi
il Terminio nell'Apologia delli tre Seggi questo Gorrello edisicò la Chiesa
di Monte Oliveto in Napoli, dice Cesare d'Engenio nella Napoli Sacra

BONIF. IX. Caracciolo, Floridasso (a) Latro, e Salvadore (b) Zurlo: il Contentatione della Cozzo, e Nosrio Pesce: Gentile d'Acquaviva, Giovanni di Crisso faro Gaetano, il Conte di Loreto, ed altri Baroni e Cavalieri. Nel Parlamento su concluso, che poichè il Re era già grandetto, ed era uscito di tutela, dovesse cavalcare per lo Regno che possedeva, e che allora Re Lanzilao cavalcasse contra del Duca d'Amalsi, che aveva occupato Montecorvino; e perchè il Duca non aspettò là per non trovassi rinchiuso, quella Terra si rese a Cecco; e perchè si conosceva, che tutte le forze del Re Luigi non consistevano in altro, che nelle genti Sanseverinesche, il Re Lanzilao disseri il suo cavalcare, e mandò tutte le genti sue a debeilarli.

Il seguente Aprile, essendo tra tanti Signori Sanseverineschi quattro Uomini savi, e di gran valore: il primo Ugo-Gran Protonotario, il fecondo Tommaso Conte di Marsico e di Sanseverino, il terzo Amerigo Conte di Capaccio, il quarto il Duca d'Amalti, considerato, che se ognuno di essi aspettava l'assedio alle sue Terre, saremero stati in breve debellati e consumati tutti, elessero di unirsi al piano sotto Amalsi, e andare ad incontrare animosamente l'esercito nimico. Questa conclusione con tanta destrezza e diligenza fu eseguita da' Sanseverineschi, che radunati tutti al deflinato luogo in un di, senza che l'esercito del Re avesse avuto notificana, andorno a trovarlo, e assaltandolo di notte all' improvviso, che non pur non temeva, ma nè anco s' immaginava tal cosa, lo posero in rotta, facendo prigione il Conte Alberico Balbiano, Ottone di Bransuich, il Conte di Loreto, e Gentile 3. Acquaviva Conte di S. Valentino, e molti altri Capitani, e Cavalieri di conso. Con questa vittoria, oltre la riputazione, acquistarono i Sanfaverine-**Schi** 

fol. 502. dove oggidl si vede: anticamente quel luogo si chiamava Ampuro, ed era Borgo presso la porta della strada delle Corregge, e la piccola Chiesa chiamata S. Maria de Scotellis, e la prima pietra su posta a 14. di Febraro 1411.

(a) Floridasso Latro, cioè Capecelatro su Vicerè di Napoli lassilito da Ladislao, recuperata la Città da Luigi, e se ne passo a Gaenel 1400.: li Diurnali del Duca, il Costo nelli Opuscoli sol.

262. Summ. lib. 4. fol. 529.

(b) Salvatore Zurlo, dice il Summ. lib. 4. fol. 528. che fu Gran. Sinifcalco.

schi una gran somma di denari, perocchè Ottone di Bransuich BONIF. A. vendendo una Terra a Ramondo Orfino, pagò di taglia 28. mila PONTEFICE. fiorini: il Conte Alberico 3000., e così appresso di grado in grado ognuno dell' altri pagò notabil somma, benchè per quello, che si dirà poi, parve che li togliessero ad usura. Il Re Lanzilao udita questa rotta, e vedendo per la morte di Manfredo di Chiaromonte d'esserli mancata la speranza degli aggiuti di Sicilia, fotto colore che la Suocera era divenuta concubina, del Duca di Monblanco, ripudiò la Regina Costanza (a), e catalogo la da casa sua, la se andare ad alloggiare ad una casa privata in Gaeta con una sola vecchia sua maestra, e due donzelle Siciliane. Poi cavalcò a Roma a visitare Papa Bonifacio, 💒 chiederli licenza e dispensazione di separar quel matrimonio, e di poter togliere un' altra moglie. Arrivato a' 30. di Maggio, fu dal Papa onorevolmente ricevuto, e concessali la dispensa; e dopo aver trattato molte cose, e conclusa la lega con promettere alcune Terre al Nipote del Papa, si parti insieme col medesimo Cardinale, che l' aveva coronato alle nozze, e coronato ancora Costanza Regina; e giunto a Gaeta, una mattina avanti le porte

(a) Il repudio fatto dal Re Ladislao della Regina Contacto della Regina Contacto della Regina Contacto della P. 2. lib. 4. fol. 518. e 525., e che fu da tutto il Mondo biafimato questo atto crudele e inumano. Il Re ne ottenne la dispensa da Papa Bonifacio, e la sposò con Andrea di Cupua primogenito del Conte di Altavilla, la quale in quell'atto dello sponsalizio disse al nuovo marito, de si poteva stimare avventuratissimo, perche aveva per sua concubina la moglie del Re suo Signore: dice il Costo nell'annotat. al Collenn. p. 1. lib. 5. fol. 208. Diurnali MS. del Duca di Monteleone.

Ladislao sposò per seconda moglie, dice il Summ. cit. lib. sol. 533. Maria sorella di Giano Re di Cipro, così propostali dal Papa. Il Costo nel sopraccitato luogo al sol. 209. allegando il detto libro del Duca di Monteleone dice, che questa morì nelli 4. di Settembre 1404. guasta di rimedi da sar sigli, essendo stata due anni col marito; e sue seppellita a S. Domenico. Pigliò anco la terza moglie, che su Maria d'Engenio Principessa di Taranto, vidua di Ramondo Orsino, primo di tal samiglia Principe di Taranto, secondogenito di Nicola Orsino Conte di Nola. Il Summ. d. lib. sol. 538.

BONIF. 1x. del Vescovato se venire la Regina Costanza, e ivi già il det-PONTNFICE, to Cardinale li tolse l'anello dalla mano, e sece la separazione: cosa tanto iniqua e scelerata, che si deve credere, che non senza causa la Casa di Bonisacio Nono ricevette così poco utile dal Papato, che tutti li Uomini della sua linea morirono poveri, e la Casa del Re Lanzilao sini a Giovanna sua sorella.

Ma tornando al proposito, il Re Lanzilao satte queste cose, e rifatto l'esercito, che per le molte guerre era già diminuito, nel MCCCLXXXXI. determinò cavalcare all' acquisto del predetto Regno, e fatto rassegna di tutte le genti sul piano di Sessa, volle in questo tempo detto Re sar molta stima delli Regnicoli, e con larghi doni rimunerò diversi, ed altri scelse per samigliari suoi domestici, e Gentiluomini del Regio Ospizio per la sua persona, e custodia della Regina Margherita sua Madre, e Giovanna sua Sorella. A' 16. di Luglio del suddetto anno Re Lanzilao usci da Casa armato di tutte armi ad udir Messa all' Arcivescovato, e perchè era di età di 16. in 17. anni, la Madre tenera di lui, e la Sorella similmente l'accompagnaro, una da un lato, e l'altra dall' altro, e quando fu per partirsi, la Madre tenendoli la mano destra sopra la spalla, disse alli Baroni e Cavalieri circoflanti, » ecco che io vi consegno quanto di bene ho nel Mon-» do appresso Dio, e lo raccomando alla fede e lealtà vostra. Erano ivi presenti il Conte Alberico, Cecco del Borgo, il nipote del Papa, Francesco d' Aquino 4. Conte di Loreto, il Conte di Mirabella, Cola e Cristosaro Gaetani, Gorrello, e Malizia Carrafa, Francesco Catania, Onosrio Pesce, Gentile d' Acquaviva, Casocavallo Piscicello, Antoniello Carapresa Ajo di detto Re, ed altri, e tutti dissero alla Regina, che stesse di buono animo, che tutti erano per perdere la vita per falvarlo da ogni pericolo, e intanto venne il cavallo del Re, e su messo a cavallo giuntamente col Conte Alberico; e Cecco del Borgo (a), ch' era slato suo Vicerè, poi li consegnò il bastone, e dille: » Signor mio, ecco il bastone, che come Vicerè vostro

•

<sup>(</sup>a) Cecco del Cozzo del Borgo di S. Sepolero, Marchese di Pescara e Conte di Montodorisi, su Vicere di Lanzilao l'anno 1390. Dice il Costo nelli Opuscoli, dopo la sua Coronazione in Gaeta che cavalco per lo Regno con li Baroni sh detto anno, e cita il libro MS. del Duca di Monteleone, e l'Ammirato. Il Summ. loc. supra citato.

» avete voluto, che tenga fino a quest'ora, e prego Dio, che BONIF. IX. » come oggi ve'l pono in mano, così fra un anno vi possa po- PONTEFICE. » ner in potestà vostra il Regno con tutti li vostri nemici ». E così preso commiato dalla Regina, con grande allegrezza andaro all'esercito, ov' erano quattro mila cavalli di buona gente, e buon numero di fanti. Il di seguente pigliaro il cammino dell'Aquila (a), e tutto l' Abruzzo su pieno della sama della venuta del Re Lanzilao, e l' Aquila senz' altra dimostrazione per essere Capo' di quel Paese, si rese, ed ebbe quasi tutta la Provincia: trovò folo nel Conte di Manopello un poco di contrasto, ma l'espugnò per forza, e lo mandò prigione a Gaeta; e lasciate tutte le cose di quella Provincia bene assettate, ritornò in Terra di Lavoro, e venne a Capua, ove si ammalò sì gravemente, che fu fama che fusse avvelenato, e si disse, ch' eta morto, e fe più certa la sospezione di veleno la morte di Cola Pesce (b), quale faceva la credenza, che si ammalò al medesimo di col Re, e mori. Questa fama diede piacere agli aderen-ti del Re Luigi, ma essendo stata vana il restitui ne la tro di prima in timore e sospetto, qual timore ogni di calculatione. sieme colla sama del valore del Re Lanzilao, che ogni di ciescendo, si faceva più formidabile coll' avvertimento e consigli. che di continuo li suoi più cari li davano, e in parte teneva carissimi quelli, che il suddetto Antoniello, ch' era stato suo Ajo,

(a) Lo confirma il Summ. lib. 4. p. 2. fol. 520. il Conte di Manupello era Rinaldo Orfino. Il Costo nell'annot. cit. lib. 5. p. 1. fol. 208. dice, che Lanzilao fece fare nell'Aquila una fortezza per tenere in freno alcuni sediziosi, ma che sia falso, che facesse prigione il Conte di Manupello, o di Tagliacozzo; il che stima falso, perchè era stato Rinaldo ucciso prima nell'Aquila da alcuni congiurati, essendo per andare in Fiorenza chiamato da quella Republica per suo Capitan Generale, e cita l'Istoria di Casa Orsino, e Leonardo Aretino, e l'Annali dell'Aquila.

(b) Dice il Costo nel citato luogo di sopra: Fu allora avvelenato Lanzilao, ma con la prestezza de' remedi se ne liberò, morendone il suo Coppiero. Il Summ. lo confirma al lib. 4. p. 2. sol. 521., e vuole che il suo Coppiero susse Cola di Fusco, o come altri, Pacca sigliuolo del Conte di Acerno, e che il Re Lanzilao restasse balbuziente, il che su nel 1394.

BONIE, IX. Ajo, l'andava comunicando, come quello, che di continuo FONTEFICE. Stava appresso il Re a essendo stato suo custode da che nacque. ed era il primo della Corte, e quanto saceva circa il Governo del Regno, il tutto passava per mano del detto Antonello prima, e poi se ne faceva consapevole il Re, il quale lo conosceva per Cavaliero di singolar bontà, e intiera sede; ende ristretti insieme, pensando in che modo potessero abbassare detto Re Luigi, furon proposte molte cose; ma i Baroni più savi, e della quiete amici conclusero, ch'era bene di tentare di pacificare per via di parentela questi due Re, che pareya, che dividendosi za due Re il Regno, per loro sarebbe meglio, essendo per gelosia meglio trattati da quello, che li toccava per Re; e perchè il Re Luigi era di natura affai quieto, e si riposava molto al consiglio de' suoi, ad instigazione di quelli tali spedi Ptetro Murles gran servidore suo di nazione Francese, che andasse a domandar Giovanna sorella del Re Lanzilao per moglie, e benchè dalla Regina Margherita, e da detto Re fosse onorevolmente ricevuto, con riciò Re Lanzillao, ch' era di natura bellicoso, aderendo il configlio del Conte Alberigo, e di altri, che dissuadeyano sa pace, ne lo mandò escluso d' ogni speranza di parentela con gran dispiacere di tutto il Regno, che il desiderava-

In questo anno venne una peste universale al Regno, e perchè su ancora a Gaeta, il Re con la Madre e la Sorella usci, ed andò ad abitare alla Trinità, ma poi per timore d'alcune vele di Mori su costretto di entrarsene; e venuto il Settembre, e cessata la suria della peste, il Re Luigi mandò a chiamare i Sanseverineschi, i quali comparvero con 1600. cavalli, e 400. fanti, e se venire i Guasconi, che alloggiavano nel Contado di Molife, e li mandò sopra d'Aversa, dov' era la maggior parte delle genti del Re Lanzilao, che insestavano spesso nel con correrie, e diversi danni. Ugo Sanseverino Duca d'Amalsi era il Duce, e già da principio rassirenò assai la gente del

<sup>(</sup>a) Il Costo loc. cit. lib. 5. p. I. fol. 208. nell' Ann. e trattò imparentare con Bajazette Signor de' Turchi con 30. mila ducati di dote, e ne riceve Ambasciadori, e percio poi Lanzilao andò a Roma, ma poi non segul questo matrimonio, ma quello di Maria de Cipro seconda moglie.

Re Lanzilao, assicurò Napoli, e a lungo andare averia satto Bonif. 1x: maggiori effetti. Ma il Re Lanzilao, che desiderava libera- PONTEFICE. re Aversa dall' assedio, ed abbattere la parte nemica, apparecchiato per mare il maggiore sforzo, che poteva, convocò i Gaetani, e Baroni suoi fedeli, e per il primo venne il Duca di Sessa Capo di sua parte, ed il Conte d'Alise, venne Giacomo Stendardo, Naccarello Dentice, Giovannello Bossuto, Zampaglione di Lossredo, Gorrello e Malizia Carrasa, Annecchino Mormile, e Petrillo Bonifacio, ed altri, e condussero un buon numero di soldati. Il Re usci da Gaeta, e vidde la mostra al piano di Sessa, e mandò a soccorrere Aversa, ed esso con quattro galere ando a Roma a conferire i pensieri suoi, ed a stringere nuova lega col Papa, e arrivato là, su accarezzato, e presentato dal Papa al Collegio di Cardinali, e se ne tornò con denari, e con promessa, che il Papa gli pagarebbe alcune galere. Intanto il Duca d' Amalfi vedendo sopravvenire il Duca di Sessa col soccorso ad Aversa, lasciò l'assedio, e si stette alcuni mesi in 

Ma venuto l'anno seguente, Re Lanzilao data la paga al suo esercito, cavalcò, e con lui tutti li sorusciti Napoletani, che slavano per diverse Terre del Regno dispersi. Alli 4. d'Aprile giunse a Capua, ove li venne da Giovan Galeazzo Visconte, ch' era primo Duca di Milano, un bel presente, e su une corazzina coverta di panno d'oro ricchissimo, è una panziera scoverta d'acciaro, dodeci spade belle; dodeci celate, una mezatesta, che allora si chiamava pianetta, e due ricchissimi guarnimenti di corsieri. Quel Dika su in incipe delli rari, che fussero al mondo, e com' era esso magnanimo de generoso, cost amava negli altri la virtù, e mosso dalla sama di quella, che sorgea da indi nel giovane Re Lanzilao, volse onorarlo, e farfalo amico; e certo li diede gran riputazione ; perchè li Angioini conoscevano, che non sarebbe stato riparo alle cose sue, se quel Duca, ch' era formidabile a tutta Italia, sosse mosso a darbi avore, e per questo Re Luigi mandò in Francia per ajuto al Re, e a Papa Clemente VII. A questo tempo non era in Napoli altra gente di guerra, che 3000. fanti, e la cavalleria della Città, che pur si poteva porre a conto di gente di guerra, per esser stata sempre esercitata: per mare non vi era altro nel porto, che una galera, due galeotte, e due bergantini. Li Sanseverineschi si erano partiti per il mancamento di biade, • andaBONIF. IX. andati in loco, dove si potessero risare li cavalli, e però Re PONTEFICE. Lanzilao cavalcò a' 4. d' Aprile, e venne ad assediare Napoli, e per mare se venire quattro galere per toglierle da quella parte il modo di vivere. Accampatosi dunque alle paduli, venne da Nocera Floridasso Latro con una bella compagnia di soldati, e l' Ungaro con un'altra, e accrebbero l'esercito, ch' era più di 6000. santi; ma era tanto il valore de' Napoletani, che ogni di uscivano a scaramuzzare, che il Re non considandosi pigliaria per sorza, come vidde che di Provenza erano giunte quattro galere sino a Gaeta, e assicurato il mare, si levò dall'assedio, 36. di dopo che vi erano venuti; alla qual cosa il consortaro gli uomini esperti, che dicevano, che se egli sosse stato accampato a quei luoghi palustri l'estate, avrebbe di malattia perduto l'esercito, e per questo distribuita la gente a Capua, Aversa, e altri luoghi convicini, se ne audò a Gaeta, ove consumò in giostre

e seste quella estate.

Il Settembre seguente Tommaso e Ugo Sanseverini, e l'altri della famiglia, temendo di Re Lanzilao, che tuttavia andava crescendo così di valore e di potenza, come di età; vennero a Napoli, e persuasero a Re Luigi, che per togliere la maggior parte della forza a Re Lanzilao, cercasse di apparentare con il Duca di Sessa, con pigliarsi Maria sua siglia per moglie, che togliendoli quel Barone, che possedeva tante buone Terre in quelle frontiere, verrebbe Re Lanzilao a stare come affediato di là dal Garigliano, e Capua e Aversa tanto ristrette, che a sorza sarebbono in mano e divozione degli Angioini. Re Luigi che tanto faceva, quanto volevano loro, mandò Monsignor di Mongioja a Sessa a trattare il matrimonio. Il Duca, o fosse l'ambizione di vedersi socero di un Re, o solle, come altri vogliono, coll' animo cominciato ad alienarsi da Re Lanzilao, perchè aveya tentato di violare un'altra sita figlia, della quale stava fortemente innamorato, accetto il partito, e conduso il matrimonio abbandonò la parte di Re Lanzilao, che con tanta costanza aveva seguita sin'allora; e celebrate, che ro le nozze da Monsignor di Mongioja, e messo l'anello in ne me del Re, furono mandati mille Cavalli Angiotni al Duca, che facesse guerra al Re Lanzilao. Papa Bonifacio come l'intere, mandò il fratello al Duca a pregarlo, che guallasso il matrimonio; e Tommafo, e Ugo Sanfeyerini, che vedevano quanto Papa Bonifado ollava alla parte loro, desiderosi di ponerlo in necessità, de

#### DI NAPOLI. LIBRO III.

pensasse a' fatti suoi, ebbero trattato con Nicolò e con Giovan- BONIF. IX. ni Colonness, e li confortaro a congiurare contra Papa Bonisacio per PONTEFICA mezzo del Conte di Fondi, il qual era di grandissima autorità e potenza in Campagna di Roma, e desiderava che Roma o tornasse in libertà, o che si voltasse in divozione di Papa Benedetto, chiamato Pietro di Luna, per tornare esso nel Governo di Campagna di Roma; quale aveva tenuto molti anni; mentre li Pontefici facevano residenza in Provenza. Questi due Colonnesi dunque una notte dei mese di Gennaro entrati dalla Porta del Popolo con alcuni soldati a cavallo, e a piedi, andaro in Campidoglio, sperando, che col sonare la Campana all'armi, e chiamare il Popolo in libertà, molti si movessero a pigliare l' armi : e mentre durò l'oscuro della notte, mandaro per molte case di quelli, che loro si sidavano, che sarebbono stati fautori della libertà; ma al fine vedendo, che si faceva dì, e non si moveva persona, si partiro da Roma, e su seguiti da alcuni soldati del Papa, e da molti del Popolo, e ne suron presi 31. di loro. In questa presa accadde una cosa notabile, ch'essendo nel numero loro un Padre con due figli, ed essendo tutti per ordine del Papa condennati a morte, non trovandoli Boja, che l'appiccasse, sero patto con uno de due figli, che li perdonarebbero la vita, se appiccasse gli altri. Il giovine stette sospeso alquanto, perchè considerava, che li bisognava appiccare tra gli altri il padre e il fratello, e perchè pensò, che se li Ministri del Papa facevano simile partito ad ogn' altro prigione di quelli, l'avrebbe accettato senza pensiero, ed esso saria ancora morto; persuaso dal Padre, e dal fratello si falvo der questa via, appiccando tutti l'altri insieme col padre e col fantello : e cera su gande inclemenza del Papa, e di quel Giudice, che fimon presenti allo spettacolo. Ma tornando all' Istoria, il Fratello del Papa avendo in darno tentato alcuni di di riducere il Duca alla se del Re. Lanzilao, e di gualtare il matrimonio, fu chiamato a Roma per questa congiura. Il Papa a questi tempi, estendo Maremma Roma infestata da' Corsali infedeli, assoldò Gasperro Cossa d'Isali e creò Cardinale Baldassar Cossa suo fratello, e Errico Minutolo. (a) 🕃

Ga-

<sup>(</sup>a) La promozione di Errico Minutolo al Cardinalato fu nella prima creazione fatta da Bonifacio IX. Tomacello a 18. Decembre 1389.

smort, essendo Arcivescovo di Napoli, a 17. Giugno 1412. Baldas

BONIF. IX. Gasparro andò a servire con quattro galere all'uscita di Maggio PONTEFICE. attorno Napoli. Il Duca d'Amalsi persuase Re Luigi, che caociasse dal Regno Monsignor di Mongioja per esser molto odioso a' Sanseverineschi, il quale costretto dal bisogno, che aveva di quella Città, su necessitato a licenziario, il quale partito dal Regno, se n'andò a Milano, ove dal Duca Giovan Galeazzo Visconte, grandissimo estimatore delle persone virtuose, su con onorevolissimo stipendio intertenuto. Al fine d'Agosto vennero a Re Luigi tre galere di Provenza con denari, ma con novella della morte della Madre, della quale si fero in Napoli onorate

esequie.

Nel medesimo tempo essendo il Regno di Sicilia, e d' Aragona vacato per la morte di Martino Re senza erede, per elezione de' Principi d' Aragona, e di Valenza, ancora che vi pretendessero, su fatto Re di quel Regno, e dell' Isola di Sicilia Ferrante d'Aragona Duca di Monblanco, fratello del Re di Cailiglia. Collui su padre di Alsonso, che su primo di quel Sangue ( come poi si dirà ) Re di Napoli, e su eletto non meno per la sua gran virtù, che per essere al Re Martino morto per linea materna in grado congiuntissimo. Ora i Sanseverineschi vedendo le cose del Re Luigi in declinazione, e quelle di Re Lanzilao in grand'aumento, e che per la differenza ch' era della persona dell'uno all'altro Re, fi potea pronosticare, che non poteva mancare il Regno al Re Lanzilao per lo grande ajuto, che aveva da Papa Bonifacio, e che per contrario Re Luigi non poteva resistere, essendoli mancato l'aggiuto di Clemente VII., che era già morto, il quale mentre visse, lo sovvenne di quantità di denari: viveano in gran travaglio di mente, nè sapevano in che modo potessero evitare la rovina, che li verrebbe addosso; pure claminando tra loro, che la memoria della guerra, che fin dal-· le fasce avevano fatto a Re Lanzilao, non poteva cancellarsi senza farli qualche notabile servizio, presero partito di stringere amicizia con quelli Cavalieri, ch' erano principali e potenti Città di Napoli, li quali per la necessità delle cose da vivei. e po-

dassar Cossa dal medesimo Pontesice nella 3. ereazione dell' Febraro 1402. su fatto Cardinale, poi su Papa Gio: 23. Posto dal Concilio mort Cardinale in Fiorenza a 22. Dices re 14 Vide Elench. Felic. Contelor. vol.1. in Bonisacio IX.

# DINAPOLI. LIBRO III. 83

e poca o nulla speranza d'altri aggiunt sapeano, che non potea BONSF. IX. no molto tardare a Re Lanzilao a riceverlo per Re, a talchè PONTEFICE. quei tali potenti patteggiando con Re Lánzilao per la Città, avessero compresi anco i Sanseverini ne' patti, come può succedere. Ma dicono alcuni, che loro andaro per via segreta, ed ebbero pratica e trattato con Re Lanzilao di far partire Re Luigi da Napoli, a talchè restando la Città più sprovvista di gente, sosse più presto stretta a rendersi. Di questo la verità abbia il suo suogo: a me pare, che l'esito, che secero, dimostra, che Re Lanzilao non si sentisse mai servito da loro, che li rovinò, e punì gravemente, come si dirà appresso. A questi tempi il Conte d' Alife si trovava al tutto Signor di Capua, avendola occupata dopo che il Duca di Sessa suo fratello aveva apparentato con Re Luigi, e come Signore, vi ponea il Capitano a Giustizia, e il Castellano alle Torri. Intanto Luigi di Capua sdegnato, che la Patria sua fosse de Baroni, che sempre era stata meno soggetta alla Corona, ebbe trattato con alcuni Capuani, ed entrato di notte alla Città con una banda di gente di Re Lanzilao, uccise alcuni che sero resistenza, e sece prigione Roberto di Prato Capitano di Giustizia della Città per il Conte d'Alise, e alzate le bandiere di Re Lanzilao, pose l'assedio alle Torri, benchè essendo da poi un di uscito per ordinare alcune trincere, di un tiro di bombarda fu uccifo. Il quarto mele dopo l'assedio, il Castellano rese le Torri anco per questo accidente; e il Duca di Sessa, e il Conte d'Alife fecero tregua con Re Lanzilao contra la vo Iontà di Re Luigi, il quale sdegnato con il Duca, non volte fa? re il matrimonio, talchè li Marzani restaro ad un tempo nemi-🚁 dell'uno, e dell'altro Re. Poichè le cose di Re Luigi ogni di andavano mancando di condizione, e di forze, li Sanseverineschi lo confortaro, che cavalcasse a Taranto, è gli les faces il . . . . . . Partito da Napoli con una bella compagnia Cavalieri Napoletani, e del Regno, giunse a Taranto, il quale era stato occupato da Ramondo Ursino, e su da Ramondo Ursino, che defiderava avere da lui confirmazione e privilegio, ricevuto sotto al pallio da Re, e condotto al Castello, ov' era fatto apparato Reale.

Re Luigi era partito da Napoli con speranza, che i Seleverineschi dicevano, che bastava, che restassero essi al goverbo della Città, ma essi se ne andaro alle lor Terre; onde si diede occasione al Re Lanzilao, che sentendo che Napoli era restato

BONIF. IX. senza presidii, venisse ad assediaria, come venne per terra con PONTEFICE. gran sforzo di gente, e per mare ordinò alle galere, che stringessero l'assedio. Ed erano a quel tempo tra gli altri Cavalieri di grande autorità in Napoli Guido Brancaccio, Spatinfaccia di Costanzo, e Tommaso Brancaccio detto Imbriaco, il quale con il fiore della gioventu di Napoli avea seguito il Re Luigi; questi si posero a mantenere e disendere la Città al meglio che si poteva. Al capo di alcuni di , cominciando per il mancamento delle vettovaglie a fremere il Popolo, e dubitando quelli ch' erano fuori con Re Lanzilao non meno, che quelli ch'erano dentro, che la Patria loro, dalla quale erano stati fuora tanti anni, non fosse faccheggiata e confumata all' entrar loro, mandaro Coreglio e Gorrello Carrafa per mare a dimandare parlamento a' Napoletani, e afficurati da Spatinfaccia di Costanzo, smontaro da galera a S. Pietro Martire, e con grandissima istanza pregaro Spatinfaccia e l'altri, che non volessero con la loro pertinacia provocare ad ira Re Lanzilao, il quale così come rendendoli la Città, era inclinato a fare infinite grazie: per contrario tenendoli troppo pertinacemente, non averia lasciato alcuno esempio di crudeltà a ponere in opera per vendicarsi; e stando fra questi discorsi dentro S. Pietro Martire, il Popolo concorse, e già cominciava a minacciare a quelli Cavalieri, che se non concludevano di rendersi, loro non potevano più soffrire la same, e sarebbero andati ad aprire le Porte per forza; onde quei Cavalieri stretui da necessità, sero col più vantaggio della Città, e su più possibile, i patti, e gli mandaro al Re Lanzilao, che li firmasse. Il Re la sera medesima li firmò allegro, e incluse i Sanseverineschi nella Capitulazione, e su satto il generale indulto. Il Re-Lanzilao per far favore a Spatinfaccia, volle il di seguente per ia porta del Caputo scendere da una galera, ed alloggiare la sera in casa sua al vico, che si chiama de' Costanzi. Reso Napoli con gran piacere del Popolo, che cominciava a gustare la comodità del vivere dopo sofferte tante penurie e incomodità per non poterii avvalere de' paesi abbondanti di Capua e Averla, che tanto tempo erano stati inimici; si resero anco tutte l' altre Terre convicine, che avevano seguita la parte dell'Angioini. Il Re lasciato Floridasso Latro al Castello dell'Ovo, ov'era Cario d'Angioja, con le genti, che lo tenessero assediato, se ne indo a Gaeta per condurre la Madre e la Sorella; donde ritornato al principio d'Agosto per dare l'ultimo sine alla guerra, cavel-

## DI NAPOLI. LIBRO III. 85

cavalco verso Taranto per espugnare il Re Luigi, il quale avu- BONIF. IN to l'avviso della perdita di Napoli, cadde in tutto da speranza ponterica. di potere resistere alla potenza di Re Lanzilao, e mandò per alcune galere e navi, e venduto Taranto a Ramondo Urfino, s' imbarcò, e venne a Capri, e da là fe che Carlo suo fratello rendesse il Castello nuovo, e se n'andasse con lui in Provenza. Da quel tempo Ramondo Urlino, che aveva tenuto occupato Taranto, cominciò a possederlo con giusto titolo, e chiamarsi Principe. Re Lanzilao come seppe, che Luigi era partito, ando pur fino a Taranto, e Ramondo benchè avesse un buon esercito per resistere, volle tentare di vincere il Re di cortessa ; onde posto il suo esercito in ordinanza, andò esso con poeni a visitarlo, e a giurar omaggio. Il Re ricevutolo umanifimamente, li fece un solennissimo privilegio, quale io ho veduro quale nell'asserzione dona infinite lodi a questo Ramondo sere nato da Niccolò Ursino Conte di Nola uomo, incolinarabile, e che essendo esso Ramondo per virtù propria, ed atti magnanimi divenuto potentissimo, e trovandosi Signor libero con un esercito proprio, volse venire da se stesso a farsegli soggetto, e però li concedeva e confirmava il Principato di Taranto intiero, così come l'avea posseduto Filippo, e altri Reali.

Intanto una gran peste venne a travagliar Napoli, ove in tre mesi moriro diecimila persone; il Re tornò da Taranto, e se ne andò con tutta la Corte a Gragnano Terra di buono aere, finchè cessò la peste, e vedendosi già Signore di tutto il Regno, cavalcò contra il Conte di Fondi, e ebbe subito la Torre del Garigliano. e Scadì con tanto dolore del Conte, che si crede, che si morì di doglia: poi prese Traetto, e il resto dello Stato, eccetto Monticello, che per essere su'i confine del Regno, era soccorso dall' altre Terre, che aveva il Conte in Campagna di Roma. Indi tornandosi vittorioso, attese a dilettar la Città, e allegrarla con feste e giostre pubbliche sino al Gennaro del seguente anno, nel quale chiamò il Parlamento generale per l'Aprile, ove comparsero tutti li Baroni del Regno, eccetto N. Ruffo Conte di Catanzaro, il Conte 5. di Sant'Agata, Restaino 6. Cantelmo, la Contessa di Conversano, e la Contessa di Sant'Angelo, il Duca di Sessa e il Conte d'Alise, li quali benchè avessero alzate le handiere del Re Lanzilao, non si sidayano venirli d'avanti, che fapeano com'era vendicativo. Celebrato il Parlamento in S.Chiara, su concluso di uscire il Re, e cavalcare contra quei pochì,

BONIF. 1x. chi, che reslavano nel Regno alla sede di Re Luigi; e perchè di PONTEFICE tutti questi il Conte di Catanzaro era il più potente, come colui. che aveva più di quindici Terre gresse e importanti, e più di quaranta Castella, andò prima contra lui, e in poco tempo lo spogliò di tutto lo Stato, nel quale si comprendea la Grottaria, Santa Severina, Seminara, Castelvetere, Bisignano, Murello, e Montelcone, restando in suo potere Rizzo, e Cotrone; e benchè il Re avesse mandato a dire, che si rendesse, che l'averebbe restituito tutto lo Stato, e ricevuto nella sua grazia, non volse mai farlo, nè piegarsi dal detto suo proposito di servar sede intiera al Re Luigi, ancorchè da alcuni legisti li sosse detto, che non era temuto a più, avendo il Re Luigi abbandonata la disesa del Regno: e su tanto persinace in questo, che mandò sin a Provenza a Re Luigi a dimandare aggiuto di Soldati, e il Re mandò alcune galere con due navi piene di Soldati, alli quali esso assignò Reggio e Cotrone, e se n'andò in Francia a trovare il Re; ma li Soldati Francesi non sur manco diligenti guardiani, che n'era stato il Conte: poco tennero, e si resero a Ke Lanzilao, il quale stabilite le cose di Calabria, se ne tornò a Napoli, e girò il pensiero a ruinare Casa di Marzano. Ma perchè il Ducato di Sessa consisteva in Terre gagliarde, e malagevoli all' espugnarsi così presto, volse adoperare la frode, e perchè avea un siglio bastardo, e l'intitolava Principe di Capua, mandò a dire al Conte d'Alife, che voleva restimirli la grazia, purchè desse una sua siglia unica al Principe di Capua. Il Conte non pensò più oltra, offerse il partito come grazia piovuta dal Cielo; e perchè era morto il Duca suo Fratello, andò a buona sede, e conduste seco il Duca Giovanni Antonio suo Nipote a baciare li piedi al Re, 'il quale fatto carcerare lor due, senza aver rispetto nè a-patti, nè a promesse, mandò subito gente d'armi a pigliare lo Stato, la Madro, e Je due Sorelle del nuovo Duca : onde mi par dire, che Iddio permettesse, che come nelli Re de questi tempi non si trovava lealtà, nè sede, così alle volte se ne trovasse an-

cora poco nelli sudditi.

Era il Re di 28. anni, e volle tor moglie, e si trattò, e concluse per lui il matrimonio colla Sorella del Re di
Cipri, e mandò per lei Gorrello di Tocco, Conte di Martino, Uomo di grande autorità e bontà, e un buon numero
di Cavalieri Napoletani, e del Regno, quali giunti a Cipri, suro
dal Re onoratamente ricevuti, e sra pochi di con vento prospe-

ro partendosi di là colla Regina, arrivaro a Napoli alli 22. di BONIF. TE Febraro MCCCCIII. Costei era assai bella e gentile e savia PONTEFICA donna, venne assai riccamente dotata, e accompagnata da un grandissimo numero di bestissime donne Cipriotte. Venne ancora con lei il Signore della Mecca suo Zio carnale, e con magnificenza e pompa Reale su accolta dal Re, e sat-ta una sesta sollennama; ed il Regno stette per due anni quieto, e n'aveva ben bisogno, perchè per la ruina della Regina Giovanna era stato 23. anni in continue gravezze, pesti, e carestie, e simili calamità. Ma nell'Agosto 1404. morto Papa Bonifacio, fu creato in luogo suo Cosmo Migliorati Stalmonese chiamato Innocenzio Settimo. Nel principio del Ponteficato INNOC. VII. Cosmo, i Romani, che da Bonifacio Nono erapo stati privati PONTEFICE del governo, e d'ogni autorità nella loro Patria, desiderosi di A 17.OTTOmettere in uso i Bandiresi, ch' era un Magistrato antich loro BRE 1404. che aveva cura della Città, istigati da Nicolò e da Giovanti.
Colonna, e da Gio: Batista Savelli secondo, ed altri di parte Gibellina; presero l'armi; e dall'altra parte gli Orsini cogli altri della parte Guelfa si armarono per disendere sa potestà e autorità della Sede Apostolica, dicendo ch' era meglio che # Governo della Città stesse in mano del Papa, che de particolari, onde potrebbe spesso vertersi in tirannia, e nascere discordia, e guerre civili. E perchè l'Orsini avevano la spalla del Papa, i Gibellini non potendo resistere, invocorno l'ajuto di Re Lanzilao, il quale per allora l'inviò alcuni soldati; e così il primo anno di questo predetto Pontefice Roma su molto travagliata di morte, di rapina, e d'incendi, e di tutte quelle micollocò Giovanna sua sorella col Duca di Osterlich, e la mandò a marito, e per mantenersi ed acquistarsi la grazia del Re. il Duca d'Amalfi di Casa Sanseverino con quattro figli, e al-tri Sanseverineschi andaro ad accompagnaria, ed andò ancora il Conte di S. Flavio 3. di Casa Acquaviva, il quale pochi anmi avanti era stato fatto Duca d'Atri da Papa Bonifacio, e fa da quarta Casa, che nel Regno ebbe titolo di Duca, Casa Acquaviva : andò ancora gran numero di Cavalieri Napoletani, e'i Signor della Mecca ad accompagnaria. Il Re avido di Stati muovi, ando per ricuperare il Regno di Ungheria, il quale pretendea; che fosse suo, perchè il Padre ne su coronato: andò in Schiavonia per acquistare alcune altre Terre di quel Regno, e non

MNOC. VII. no

INNOC. VII. potendo per allora passare più oltra, lasciò Governadore in quel-PONTEFICE le il Signor della Mecca per giustizia, e Antonuzzo Camponesco Aquilano con mille cavalli; ed esso tornato nel Regno trovò morta la Regina sua moglie, alla quale se l'esequie con pompa, e cerimonie Reali, convocati tutti li Prelati del Regno. Questa buona Regina desiderosa di sar sigliuoli, se tanti rimedi, che fu fama, che furno cagione della sta morte. Fatto quello il Re, sollecitandolo i Gibellini, andò in Roma, e quelli della fua parte diventati insolenti per questo savore, cominciaro a dimandare al Papa, che lasciasse in poter loro il dominio temporale, e le Fortezze. Il Papa non volendo consentire a questo, e dubitando di forza, chiamò a suo soldo Mustarda Capitano di genti d'arme, e di gran nome, e se sar genti da Ludovico Migliorati suo fratello che aveva, Marchese della Marca d'Ancona; ma la parte Gibellina col favor del Re Lanzilao era di tanta potestà, che nè Mustarda, nè il Marchese potea resistere. Il Papa su astretto di dare di un certo modo a Re Lanzilao in governo Campagna di Roma, e la Maremma di quà dal Tevere. Il Re levatofi dall' offesa del Papa, cominciò a voler essere arbitro tra il Papa, e la parte de' Gibellini, sempre tirando alla parte dell' utilità de' Gibellini, ed ordinò sette Ufficiali della parte Gibellina, lasciando solo al Papa l'autorità di consirmarli, e sur chiamati li sette Savj del Governo, e se ne tornò a Napoli. Ma li sette del Governo procedendo insolentemente oltra il prescritto, e rompendo li capitoli assignati dal Re Lanzilao, insessavano il Papa, e a loro dava ajuto Giovanni Colonna, che stava vicino a Roma con gran numero di armati, fingendo di seguir la parte de Benedetto XIII. Antipapa; ed il Collegio de' Cardinali vedendo. tanta pertinacia, persuase il Papa Innocenzio a sare stare nel Bossi; go per guardia sua e loro, il Marchese, e Mustarda.

Intanto Re Lanzilao desideroso di farsi Signor di Roma se gretamente con messi e doni tenea sollecitati li animi de' Gibella, siperando tra quelle discordie ottenere quello che desiderava, e il Manchese intendendo questo trattato, come uomo di natura seroce, non potendo sossirire, che il Papa suo fratello susse poco prantico dal Re, e dal Popolo Romano, venendo uno delli sette del Regionmento in Palazzo a parlare al Papa, dopo che l'ebbe detto molte cose colui, e che non potè avere alcuna buona conclusione, tornatosene alla sua casa, come su all'Ospedale di S. Spirito in Sassa, mandò a pigliare esso, e quattro altri de'suoi compagni,

### DI NAPOLI. LIBRO III. 89

e li fece uccidere tutti in una camera. Roma per questo atto si innoc.vii. mise tutta in arme a suono di Campana del Campidoglio, epontefice. furono saccheggiate molte case de' Cortigiani, usando li Romani contro li poveri Cortigiani molte crudeltà, e ancora contra i Prelati. Il Papa temendo, che il Popolo non introducesse i Colon-, nesi nella Città, si parti con le sue genti, e andò a Viterbo, e Giovanni Colonna entrò nel Borgo, ed alloggiò con li suoi soldati da venti di in Palazzo, e li Registri, e gran parte de' libri della Tesoreria suron dissipati da' soldati. Cessaro per ogni parte li disegni del Papa, e i nuovi Governadori mandaro divolgando per lettere a tutti li Principi e Potentati Cristiani la tirannide del Marchese Ludovico, e la colpa del Papa. Il Re Lanzilao parendoli tempo di complire il suo disegno, mandò subito Peretto Conte di Troja con una banda di cavalli con gran doni e gran promesse a' Colonness , che trattasse d' avere per mezzo loro il dominio di Roma. Entrò Peretto nella Città con plauso della parte Gibellina, e l'accompagnò da un lato uno de'sette Rettori, e dall'altro lato Riccardo Sanguigno Romano, uomo affai potente. Ma i Romani accorti delli Colonnesi, che volevano dar Roma al Re, pigliaro l'armi contra li Rettori, e annullaro il Governo delli seue, e crearo tre buoni uomini, ch'essi li chiamavano nuovi Governatori, e assediaro nel Campidoglio quelli, che teneano la parte Gibellina, e del Re Lanzilao; e tanta fu la concordia de' Cittadini in refutare la Signoria del Re, che benchè ci fussero assai genti d'arme de' Colonnesi, che savorivano il Conte di Troja, pur il cacciaro, ed esso uscito da Roma se più di 200. m. fiorini di danno a' Romani, e alla Chiesa, depredando i loro beni mobili e stabili per la campagna. Intanto li Romai, ricuperato il Campidoglio, diedero la libertà a più di cinquanta Cortigiani, e Prelati, che vi trovaro prigioni, e perchè intelero, che Papa Innocenzio era molto dolorofo della crudeltà usapre arlo, che venisse a Roma; e perchè desiderava venire sicuro, e ricevere altre ingiurie, mandò prima Mustarda, che coi di Paolo Orsino capo dalla parte Guelsa, e gran Capitano a i cacciaro suor di Roma i Colonnesi, come già secon alterni danni loro, perchè fatta da' Colonnesi alcuna relistenza per non uscir dal Borgo, al fine ne fur cacciati per forza. Giunto dunque il Papa la seconda settimana di Quaresima a Roma, fu con grandissima allegrezza dal Popolo ricevuto, com'

INNOC. VII. era di natura assai benigno, e poi si condosse di vedere Roma PONTEFICE, fatta una spelonca di latroni; a tanti suntuosi edifici sacri,

e profani cercando via di riparare.

Ma Re Lanzilao intendendo, che il Papa e il Collegio voleva privarlo del Regno, come causa e origine di tutti questi mali, spoglio li Monasteri, e le Chiese del Regno di molte Castella, che possedevano, e impose un taglione a tutti i Prelati, e Clerici Beneficiati del Regno, mandando soldati ad alloggiare a lor discrezione nelle più ricche Abbazie, e Monasteri, e nelle proprie case de' Prelati; nè voleva, che alcuno Prelato pigliasse possesso di Chiesa, o Benefici qualsivoglia, che non pagasse una somma di denari; e divenuto oltremodo crudele e implacabile, sotto alcuno colore se pigliare il Duca d' Amalsi, e Tommaso Conte di Marsico, e altri Conti, e Signori Sanseverini al numero di undici, e li se assogare, e dare a mangiare alli cani, e tutti l'altri della medesima famiglia, che non potè avere nelle mani, spogliò delle loro Terre, e Stati. Appresso avendo inteso, che Ramondo Orsino Principe di Taranto era morto, perchè quel Principato era quasi un altro Regno, fe radunar l'efercito per andare ad occuparlo; ma quelli Sanseverineschi ch' erano scampati dalle mani sue, se ne andaro con quella sequela di gente, che potero avere, a disensione di Maria d' Engenio Principessa di Taranto, e de suoi piccioli figliuoli; e benchè il Re conducesse per terra un poderoso esercito, e per mare quattro galere e cinque navi, trovò l'assedio malagevole, e l'espugnazione impossibile, perchè oltre la naturale fortezza del sito, dentro vi era il siore de valenti uomini del Regno, e i Sanseverineschi combattevano da disperati, e con odio vero. Il Duca d'Atri se ne tornò a Napoli, e per cammino riceve a patti la Contessa di Conversano, e la Contessa di Sant'Angelo. Intanto la Principella di Taranto stretta d'assedio, mandò in Provenza per ajuto al Re Luigi, e a Papa Innocenzio, come amico di Cala Urfino. Il Papa Innocenzio, intefo li modi tiranneschi di Re Lanzilao, formato sopra di ciò processo, lo privò del Regno, annullando tutto le cose satte in suo savore da Bonisacio IX., e configuerdo la sentenza di Urbano VI. contra Carlo di Durazzo Pa di Lanzilao. Il Re che sapeva quanto l'aveva giovato all'acquiflo del Regno, e vedeva quanto la milizia poteva nocerli, e massime avendo contro il Papa, e il Marchese Ludovico, uomo auduce e bellicoso, che lo astringea a richiamare Re Luigi, mando

Ambasciadori a scusarsi col Papa, e a cercar pace, e la bene-innocuri. dizione. Il Papa come ch' era di natura quieta e placabile, man-pontefice. dò Paolo Orsino, e il Marchese al Re. Il Re ch' era astuto, li ricevè con grandissimi trionsi, facendo all'uno e all'altro grandissimi doni, e li andò trattenendo in giuochi e in seste tanto, che mori Papa Innocenzio, in luogo del quale su creato Gregorio XII. di nazione Veneziano.

Intanto il Re vedendo, ch' era opera vana l'assedio GREGOR.XII. di Taranto, richiamò il Duca, e rassegnato il bastone di Ge-PONTEF. nerale al Re, se ne andò a Teramo in Abruzzo, ove da' A 30. Nov. Teramani suoi vassalli su ucciso, quali dopo dal Re surono aspris- 1406. simamente puniti. Li Sanseverineschi satti arditi di aver difeso Taranto, e levatosi l'assedio, andavano tuttavia insestando , e pigliando le Terre del Re; onde il Re fatto maggior apparato, l'anno seguente cavalcò un'altra volta, determinando d'aver in ogni modo Taranto, e sue Terre in tutto, e i Sanseverineschi avanti che potessero pigliare più forza; e posto di nuovo l'assedio, stette-più di cinquanta giorni senza far cosa notabile, anco per virtà di Bernabò, ch' era rimasto Capo de' Sanseverineschi, e dell' altri, e ogni di il Campo riceveva nuovi danni dall' affediati ; e per questo rodendosi dentro il cuore di rabbia, deliberò averlo per una via, che aluri non credevano, e mandò Gentile di Monterano dentro a parlare con la Principessa, e trattare matrimonio con lei. Entrò dunque Gentile a Taranto, e esposta P ambasceria, la Principessa ancora che s' appressava a' quarant' anni, mossa o da incostanza mua liebre, o da ambizione per deliderio d'eller Regina, senza considerare quanto mai esito avevano tutti l'accordii fatti da ludditi con quel Re, accettò l'invito, e concluso il matrimonio, il Re la terza fera dopo che Gentile entrò in Taranto, andò a dormire con la Principella, dopo avere fatto largo falvocondotto a Sanfeverineschi, e a tutti gli altri, che avevano diseso so Stato del piccolo Principe di Taranto, il quale si chiamava Giovanni Antomio Orlino; e stato pochi di in sesta, e satto alcuni Tarantini Cavalieri, e altri Vassalli della Principessa, che d'allora innanzi si chiamava Regina, cavalcò per aver l'altre Città di Terra d' Otranto, ch' erano state di Ramondo, e cavalcato un mele per quello, ne mandò la Regina Maria in Napoli, la quale su ricevuta con il Baldacchino, e condotta per li Seggi con gran sethe alla Città, e al Castello muovo, trovò la cognata Giovanna M 2 Du-

GREGOR.XII. Duchessa di Osterlich, ch' era tornata vedova da Germania, la PONTEFICE, quale la raccosse con splendidissimo apparato. Pochi di dopo venne il Re, e perchè stava innamorato di Maria Guindazzo, se la se venire ad abitare in Castello, e cominciò a trattare la Regina assai male, e farla accorgere assai per tempo dell'errore, che aveva satto, tanto più quanto quel di arrivò alla Marina di Taranto il Conte della Marca Capitano di Re Luigi con una grossa armata, il quale veniva con disegno di soccorreria, e di torla per moglie: ma trovandosi la cosa già satta, se ne tornò in Provenza.

.

Stabilite in questo modo le cose del Regno, Re Lanzilao tornò con il pensiero di racquistare il Kegno di Ungheria, e posta in ordine una bella armata, andò a Zara a tempo delle vendegne, e per conto dell' uva nacque una ziffa tra i Cittadini, e i soldati dell'armata, onde furono morti sino a 20. da una parte e l'altra. Il Re Lanzilao o per vedere la condizione di quelle genti, o per altre cause, che lo movessero, determinò lasciare l'impresa, e vendè a Veneziani Zara, e se ne tornò in Napoli. Nel MCCCCVII. del mese di Marzo con 15. mila cavalli, e buon numero di fanti andò sopra Roma, e amandò sei galere, e quattro navi grosse cariche di vettovaglie per sostentare l'esercito; e perchè dentro Roma era Paolo Orsino con 2000, cavalli, stette tredici di a potervi entrare: e poi venuti a patti con Paolo, a' 25. Aprile entrò come a Signor di Roma, accompagnato al Palazzo sotto il Pallio. Un Fiorentino, che teneva il Castello, ebbe Quarata, Terra in Puglia, in cambio del Castello, con titolo di Conte, e rese il Castello di S. Angelo; e il Re vi pose Castellano Giovanni 6. Torto Barone di Tocco in Abruzzo, e a' 20. di Giugno tornò a Napoli. Ma furon tanti li mali portamenti delli Capitani, e delli soldati del Re verso li Romani, che Paolo Orsino, per quanto odio aveva acquillato, essendo stato autore d'introdurlo a Roma, volendo aggiutare la sua Patria, commosse il Popolo a pigliare l'armi, e esso con i suoi uccise Francesco di Catania, uno delli Capi della gente del Re; e perchè Gentile di Monterano, ch' era delli predetti Capitani, con la gente sua si era partito da Roma per condurla a più abbondanti alloggiamenti, le genti del Re non potendo resistere nè al Popolo Romano, nè a Paolo, suro cacciati, e Roma messa in dibertà.

Intanto il Re passò quella estate in giostre, e in pia-

cere, e amore, e diede Caterina figlia del Principe Ramon-GREGORATI. do per Sposa al Duca di Atri figlio di colui, ch' era sta-pontepice. to ucciso dalli suoi vassalli, e si se una bellissima sesta al Castello, e un' altra poi il di seguente alla casa del Duca a S. Pietro a Majella. Era a quel tempo Conte di Nola, e gran Giustiziero del Regno Roberto Orsino: il Re li tolse l'officio, e il diede al Conte di Celano, che aveva per moglie Maria di Marzano figlia di Tommaso Duca di Sessa, e Sposa un tempo di Re Luigi. L'anno seguente Re Lanzilao com'era d'animo altrero e inquieto, rivolto il pensiero alle cose d'Italia, e mosse guerra a' Fiorentini, e tolti Arezzo, Cortona, Certaldo, e altre Terre in Toscana, era diventato tanto sormidabile a tutta l' Italia, che da ogni parte cavalcavano Ambasciadori a dimandarli pace. E perchè a quei tempi lo Scisma era tra Gregorio XII., e Benedetto XIII. chiamato Pietro di Luna, li Cardinali dell' una e l'altra parte, convocato il Concilio Pisano per la minone ALESS. V. della Chiesa, crearono un terzo Pontesice Fra Pietro di Candia pontefice. Frate de'Zoccoli, e Arcivescovo di Milano, uomo di santa viz A 26. GIUta, e su chiamato Alessandro V. Costui vedendo l'alterezza e GNO 1409. ambizione del Re Lanzilao, che sperava soggiogar Roma, e infignoriffi di tutto il resto d'Italia, subito fatta lega con i Fiorentini, chiamò il Re Luigi da Provenza, il quale venne, e dapoi ch'ebbe accompagnato il Papa da Fiorenza a Roma, se ne tornò a procurar denari da Fiorentini, e apparecchiare le cose necessarie alla guerra. Re Lanzilao vedendosi venire sopra il Re nemico con l'aggiuto del vero Papa, cominciò a provvedere alla desensione del Regno, e se n'andò all' Abbazia di S. Germano fortificare il Paele, riputando tutti quelli travagli esserli sopraggiunti per colpa di Gentile di Monterano, che com esso diceva, era stato cagione di farli perdere Roma, perchè credeva, che Paolo Orsino non aveva potuto cacciar di là i suoi, se Gentile contro all'ordini datili non fusse partito da Roma; e perchè a Gentile fu riferita la mala volontà, che il Re tenea, essendo chiamato con l'altri Capitani dal Re, ricusò di venire, sapendo quanto il Re era memorabile e vendicativo, ma si sortificò alla Padula con intenzione di refisterii; onde il Re mandò a chiamarlo per Cola d' Alagno, e benchè mandaise ad afficurario, non però volle fidarsene; vi mandò appresso Annicchino Mormile, e Benedetto Sannazzaro 9., nè volendo ancor venire, all'ultimo li mandò l'afsedio sopra. Gentile che ben sapeva, che per la calata di Re

ALESS. V. Luigi, e la guerra che si apparecchiava al Regio, l'assedio non PONTEFICE, poteva molto durare, se ne sece poco conto, persistendo nella sua determinazione, che fra pochi giorni se li levarebbe l'assedio da doilo, come già su; perchè il Re approssimandosi il Re Luigi a' confini, per attendere con tutte le sue sorze a disendere il passo, chiamò le sue genti dall'assedio. Ed essendosi ritornato in Napoli, ricordevole del suo aver troppo rigore usato contra i nemici, e ingiuriati alcuni della parte sua, cacciò molti Cavalieri Napoletani a lui sospetti, e li sbandi dal Regno; e per sortificarsi di riputazione, mandò Benedetto Sannazzaro e Ludovico Aldemorisco a condurre Papa Gregorio a Gaeta, e giunto che su andò a vilitarlo, e comandò, che susse da tutto il Regno, e da' Prelati tenuto come a Vicario di Cristo. Fra questo tempo Re Luigi avvicinatosi al Regno, venne il Conte di Tagliacozzo a giurarli omaggio, e dalla banda di Terracina li ribellò Monticello, e si diede al Conte di Fondi, il quale ancorchè era stato spogliato dal Re Lanzilao dello Stato ch' aveva in Regno, possedeva pure Sermoneta, e gran numero di Castelli in Campagna di Roma. Ma la morte di Papa Alessandro V., che seguì in pochi mesi dopo che su creato, se raffreddar l'essetti della guerra del Re Luigi. Ma fu creato Baldassarre Cossa Napoletano, e chiamato Giovanni XXIII, (a) Uomo atto a far la guerra maggioge al Re Lanzilao. Costui vedendo, che quel Re favoriva Gregorio Antipapa

(a) Joannes XXIII. suit creatus Pontifex die Sabbati 17. Maji hora 11. anni 1410. Bononiæ eligitur die 25. Coronatur, die 29. Maii anni 1415. in Concilio Constantiensi privatur: a Martino V. Cardinalis Decanus creatur: dein moritur anno 1418. 11. kal. Januare, & Florentiæ tumulatur marmoreo sepulcro in Baptisterio S. Jo: Baptistæ. Contelor. vol. 1. Elench. S. R. E. Cardinal. & Ciaccon. in ejus vita sic ait: vir maximo sortunæ sudibrio vexatus, & ingens rerum vicissitudinis exemplum.

Fu eletto Papa da 16. Cardinali v 3: Errico Minutolo, Nicola Brancaccio, Giovanni di Broniaco, Pietro Girardo de Podio, Pietro Fernando Firias, Corrado Caracciolo, Francesco Uguccione, Giordano Ursino, Giovanni Migliorati, Antonio Calvo, Rinaldo Brancaccio, Landusso Maramaldo, Oddo Colonna, Pietro Stefaneschi, Antonio di Calanco, Baldassarre Cossa Pontesice eletto.

1.

tipapa, subito de parte di Re Luigi, e se lega con i Fio- GIOV.XXIII. rentini, e con ello armò 18. galere, e sette navi per l'impre- PONTEFICE sa del Regno, te non su meno diligente a fare apparato di gen- A 19. MAG. te per terra, e assoldò Braccio da Montone, e Paolo Orsino. 1410. Dall' altra parte il Re Lanzilao armò sette galere, e cinque navi grosse: delle galere era Capitano l'Aldemoresco, e delle navi Renzo di Lipari; e Papa Gregorio a tempo che questi legni volevano partire dal porto di Gaeta . . . . ; e fatto vela, ebbero forte d'incontrarsi solo con le navi degli nimici, che non vi erano le galere, onde prevallero, e ebbero vittoria, con pigliare cinque navi delle sette delli nimici, e di si grande importanza al Re Lanzilao, e al suo stato. Dopo quella vittoria andarono a Genova a rinfrescarsi; ma le galere della lega, ch' erano 24. vennero alla marina di Napoli, aspettando, che la Città facesse qualche motivo, ma non sapevano, che il Re Lanzilao aveva carcerati li sospetti; e vedendo, che non si moveva, se ne andarono ad Ischia-e a Procida, e fero danno grandissimo e delli quali Re Lanzilao volle che sussero tristi pagatori li parenti di Papa Giovanni, perchè li fe ponere tutti in carcere; e ciò fu l'anno 1410., nel quale morì ancora Cecco del Cozzo detto dello Borgo Sansepolero, gran Servidore del Re Lanzilao, Uomo di molta virtù, e caro al Re, che per suo merito lo se Marchese di Pescara, e Conte di Monderisi, e Vicerè dieci anni continui in quella parte, che possedea nel Regno. Costui se sare nella Città dell' Aquila la Torre di mezzo la piazza. Alli 23. di Febraro del seguente anno li Fiorentini usciro della lega, e si pacificorno col Re Lanzilao, e li mercanti vennero a negoziare afficurati per tutto il Regno.

Il Maggio seguente Papa Giovanni coronò in Roma il Re Luigi, e lo sece venire all'impresa del Regno con 12.m. cavalli, e buon numero di santi, e quattro Capitani delli più samosi, che sussero in quel tempo, Paolo Orsino, Braccio di Montone, Ssorza di Cotignola, e Gentile di Monterano, ed una gran quantità di sorusciti del Regno, e per li primi li Sanseverineschi, che avevano bella banda di gente; e con questo ssorzo come su giunto il Re Luigi al siume, che passa sotto Roccasecca, trovò Re Lanzilao accampato dall'altra riva, e li mandò il guanto della battaglia, e non uscendo il Re Lanzilao, andò ad assattalo, e lo ruppe con tanta strage e sbaratto de' suoi, che appena potè salvarsi a Roccasecca a piedi, avendo perdute bandiere, padiglioni, ed ogni co-

GIOVAXIII. sa. Il Duca d'Andria, il Conte di Carrara, il Conte di Celano, PONTEFICE. il Conte d' Alvito, il Conte di Mondorisi, Ottino Caracciolo, Pietro Camisa Barile, Baordo Pappacoda suron tutti prigioni, e si riscossero per buona summa di denari. Ma il Re Luigi non seppe servirsi di questa vittoria, e levar le sorze al Re Lanzilao, cavalcando subito verso Capua, e Napoli, che certo l'averia ruinato; ma perdendo tempo ad espugnare alcune Castellette, sece che il suo Esercito si distruggesse, e diede tempo al nemico di fortisicarsi, e di poco slimarlo, come già sece; e rinovato l'Esercito, e fortificato le Terre dell' Abbazia di S. Germano, se ne tornò a Pozzuolo con la Sorella, e con la Duchessa di Sessa e con li figli, ove datosi a'piaceri, e feste, ci è sama, che giacesse con

una di quelle, ch' era Vergine.

A 6. di Novembre . . . . d'Aquino Conte di Belcastro , e Puccio di Siena Capitani del Re Lanzilao con un trattato doppio presero Gentile di Monterano, e lo mandorno al Re, il quale per essere oltra modo vendicativo di natura, n'ebbe grandissimo piacere, e quando li su menato avanti li disse: mira, o Gentile, a che termine ti ha ridotto il tuo peccato, che quando credevi con tuoi tradimenti avermi cacciato dal Regno, ti vedi giunto nelle mie mani; e detto questo ordinò, che con grosse catene legato fosse, e menato al Castello nuovo, e consegnato a Berardino Statano Castellano, e Tesoriero. La vigilia del seguente Natale del Signore il Conte di Celano, che nella passata guerra era stato fatto prigione, ritornò in Napoli, essendosi riscosso 14. mila siorini, e il Conte d'Alvito che restò, segui la parte del Re Luigi. Nel principio del seguente anno essendosi scoverto un trattato nel Castello di S. Ermo, di uccidere il Cassellano, e liberare il Conte di Terranova, e il Conte di S. Agata, che stavano prigioni, a lor due furono mozzate le teste, e gli altri complici appiccati, L'Aprile seguente Re Lanzilao intesa la ribellione del Conte d'Alvito, cavalcò contro di lui, e li tolse lo Stato; indi preso e saccheggiato Cipriano, condusse a suo soldo Sforza da Cotignola, che allora aveva preso licenza dal Re Luigi, e lo mandò con le genti a Sulmona, e di là richiamato, se prendere, e porre a sacco Alise, S. Angelo, e Airola. Poi perchè l'esercito del Papa teneva assediato il Presetto di Roma a Cività Vecchia; il Maggio seguente Re Lanzilao li mandò in soccorso sei galere, e due navi cariche di vettovaglie, e una di cavalli, e giunsero bene a tempo, che il Prefetto non aveva altro presidio di Tartaglia da Lavello, che GIOVATTII il Re l'aveva mandato, ed alcuni pochi cavalli, avendone presi PONTEFICE molti alle scaramucce passate. Passata questa estate la Regina Margherita madre del Re s'infermò, e per issuggire la peste, se ne andò a Salerno all'Acqua della Mela, ove in una casa di poca comodità peggiorando mori. Il Re venne a tempo ch'ella spirò, e la se conduire in S. Francesco di Salerno, e ivi, ed in Napolt sece celebrate Reali esequie.

In questo mezzo Papa Giovanni vedendo, che Re Luigi s'aveva fatto uscire da mano la vittoria, e che ogni giorno andava perdendo di forze, per non restare preda del Re Lanzilao, per mezzo del Cardinal Brancaccio concluse la pace, e s'accordo col Re, e pagatoli 80. mila fiorini (a), furono liberati li fratelli, e parenti del Papa, ch'erano prigioni, e fatto questo se ne tornò in Roma. Il Re sciolto dalle eure esterne, si voltò a rovinare il Conte di Nola, e li tolle l'Atripalda, e pose l'assedio a Nola. In questo assedio accadde se una cosa notabile, che trovandosi dentro la Città.... Orsino fratello del Conte, perche conosceva, che quella Città non poteva sungamente tenersi, e a lui era difficile il salvarsi, e uscir dal Regno, poichè il Re aveva preso, e guardato tutti li passi: se dentro Nosa fabbricare una barca, la quale poi messa su le spalle, di tanti Uomini, di notte la se condurre alla Torre dell' Annunziata, e con quella se n'andò a Nettuno sua Terra. Il Conte restò dentro per alcuni di, e poi chiamati tutti i Nolani, li disse, che non voleva, che quella Città stesse in pericolo di sacco per lui, e che però volea partirsi, e suggire l'ira del Re Lanzilao, stringendoli, -che dopo la sua partita chiedessero accordo al Ré, e gli su rendessero con le meglio condizioni, che potranno; e così con le lagrime e fingulti, stravestito di vilissimi vestimenti, lasciò li Nolani, che oltra modo l'amavano, in grandissimo dolore. Poi di aver avuto Nola il Re, e altre Terre del Conte, cavalcò il Marzo seguente con 15. mila cavalli, o andò ad accamparli appresso le mura di Roma. Dentro era Papa Giovanni, Paolo Orfino, Francesco Orfino, il Conte di Nola, e Cristofaro Gae-Ano, e questi governavano Roma, e perche sero ogni disigenin guardarla; il Re se ne tornò senza sare effetto. Venuto poi l'anno MCCCCXIII. come Uomo di natura inquieta, deliberando di far guerra maggiore, fi diede ad accumulare denari,

.(a) Lo conferma il Summonte p. 2. lib. 4. fol. 648.

GIGW.XXIII. e cominciò a vendere Terre e Castella; e a questo tempo li PONTEFICE. Nobili delli Seggi di Napoli incominciaro a comprare Stati, e vassalli, che prima pochissimo Case n' avevano, benchè sossero Nobili e antiche, atteso che a quel tempo le ricchezze di maggiore slima per la rivoluzione del Regno, consistevano in beni, che dicono burgenfatici di possessioni, e case, e il più grande ohore era il farsi Cavaliero a Speron d'oro. Usò il Re nel vendere molte fraudi, perchè ogni di si vendeva un Casale, o una Terra, e domani trovandolene più, la vendeva ad un'altro. In quello tempo la Famiglia delli Origli era in gran favore e grazia del Re, principalmente per li meriti di Gorrello, Uomo valoroso e savio, del quale dirò poi due atti, che basteranno a dar notizia della virtù sua. Al tempo che il Re era insellato dalla guerra di Re Luigi, come ho detto di sopra, che si se la giornata a Roccasecca, essendo l'esercito rotto, perduto ogni cola, ed esausto l'Erario, e consultandosi nel Consiglio del modo, di pigliar denari, ed essendo da tutti proposti diversi modi de imposizioni a' sudditi e alla Città di Napoli, esso pigliò carta 🕏 penna, e talsò se prima, e poi tutti l'altri beneficiati dal Re in una gran somma di denari, e disse, che li taglioni dovevano pagarli loro, che avevano l' utile della vittoria, e non i Popoli, e con questo savio e sedel consiglio evito un' odio mortale al Re, e acquistò in se lode grandissima. Questo su un atto, il quale piacesse a Dio, che susse imitato a' tempi nostri. L'altro fu, ch' essendo il Re in simile necessità, esso non schiso di apparentare con una Casa ignobile, e dissimile alle condizioni sue, per avere dote assai per poterne servire il Re suo, dal quale liberadiffimamente su rimunerato, perocchè ebbe sei Contadi, e gran numero di Terre, le quali esso poi divise alli figli, tra le quali fu Acerra, Guazzo, Case, Orta, Borgenza, Corfgliano, e Ottajano. Vi furo degli altri Cavalieri di questa Casa da questo Re

magnificati, ed esaltati con offici, e gradi eminentissimi.

Ma tornando a noi, il Re ebbe ancora gran denari da' prigioni, e alli 8. d'Aprile 1414. tornò: a Roma, e per averla, tenne modo d'aver Paolo Orsino a suo soldo, e Orso Orsino da Monterotondo, li quali con sicurtà di molti Signori convennero; e per mezzo loro avuta Roma, cavalcò per il Patrimonio di S. Pietro, e l'ebbe tutto, ed entrato nel Paese di Toscana, Fiorenza, Assis, Perugia, Bologna, li mandaro Ambasciadori con presenti, e quella estate si trattenne in Toscana, Ma stando pur nel Campo,

fe pi-

## DI NAPOLI, LIBRO III.

fe pigliar Paolo Orlino, e Orlo, benchè con grandissimo strepi- GIOVARIEI. to di quelli Signori, che l'aveyano efficurati, e per cuino fi Cam- PONTIFICE. po se ne parlava, dicendosi esser com brutts, e no de ba di un Re, levare e violare legge della fede nella guerra. Esso fe publicare che colloro volevano far trattato di tradirlo; e in quello il Re li ammalò, e se ne venne a Mapoli con le galere, e volle nella medesima galera, ov' esso veniva, che fussero portati alla poppa li due Orfini prigioni, e giunto a Napoli a' due d'Agosto, nello scendere della galera comandò, che Paolo Orsino fosse il primo a sbarcare, e con grand'istanza ordinò a Renzo da Lipari Capitano delle galere, che li facesse condurre ben guardati come traditori. Disceso poi esso, e condotto al Castello, il di feguente impeggiorò, ed ordinò, che Paolo fosse decapitato, ma non fu eseguito, perchè sorse li Principali della Corte, che l'avevano assicurato a venire al Re, avevano dispiacere di farlo morire. Il Re ostinatissimo nell' odio, andando da di in di impeggiorando. chiamava spesso la Sorella, e addimandava se Paolo era morto. e sempre con questo desiderio, e parlandosi di questo, alli 6. de Agosto del medesimo anno mori scomunicato. Della morte sua è fama, che fusse procurata dalli Fiorentini, e che susse morto di veleno, perchè era temuto assai da loro per la gran serocità, e desiderio di Stati e Signorie. Questo Re ebbe gran parti, e fii di sua persona valentissimo, liberale, e magnanimo, e ben voduto da' soldati poveri, e da' Gentiluomini, e su assai esaltato da Napoletani, ed amico delli Baroni. Ebbe fama di male offit vatore di le promesse, e di crudele, e la morte sua di crudele, e la morte sua di crudele. era odiato da quelli, che più potevano, perchè su renza d'elequie menato a seppellire a S. Giovannì a Carbonara Giovanna sua Sorella, ed exede se gli se il hel sepolero di che ancora si vede.

FINE DEL LIBRO TERZO.



D E L L

I S T O R I A

DEL REGNO DI

 $oldsymbol{N}$   $oldsymbol{\mathcal{A}}$   $oldsymbol{P}$   $oldsymbol{O}$   $oldsymbol{L}$   $\cdot$   $oldsymbol{I}$ 

D' INCERTO AUTORE.

LIBRO QUARTO.

N'EFICE. MOrto Re Lanzilao senza sigli, quelli della parte di Dutaz-N'EFICE. Morto Re Lanzilao senza sigli, quelli della parte di Dutazparte Angioina oppressa, fero gridare Regina Giovanna Seconda. Cossei, come si è detto, essendo stata moglie del Duca d'Austria, dopo la sua morte tornata vedova, voltò gli occhi sopra un servitore chiamato Pandolfello, giovane di bassa condizione, ma molto bello, con il quale come è fama, ebbe secreta pratica ; e perchè temeva Lanzilao suo fratello, mentre egli visse, la cosa andò unto occulta, che non si seppe; ma morto che su, e satta ella Regina, ruppe ad un tempo il nodo della paura, e il velo della vergogna, e posto il Regno tutto in mano a colui, ch' era non di maggior età che di 26. anni, lo creò Conte Camerlingo con grandissimo dolore di tutti li Signori del Regno, e massime di quelli, che avevano travagliato per farla restare Regina, credendosi con questo perpetuare le cose loro, e li Stati che avecho avuto dal Re Lanzilao; perche questi tali vedevano che questa Signora poteva poco durare, essendo moleflissimo a tutti ad obbedire ad un giovane di bassa condizione, e non esaltato per armi, nè per lettere, nè per altra vir-

## APOLI, LIBRO IV. 101

tù, ma folo per manità della Regina, la quale con opere sue grov.xxrrr. leggiere e infolenti aggiungeva ogni di materia di farsi odia- pontefice. re più. E per questo insorse una setta di Cavalieri e Principi del Regno, che mormoravano contra di lei, e ella avendo inteso, che tra li malcontenti era Sforza da Gotignola valente Capitano di gente d'armi, e stimando che assicurandosi piuttosto di Sforza, che aveva le forze e l'animo atto a nuocerle, averia potuto stimar poco li attri Baroni, che avevano l'animo senza le forze, disegnò di calunniarlo, e ponerlo prigione per assicurarssi di lui; e sotto pretesto, che avesse voluto occupare Capua, Io fe carcerare nella medefima prigione, dove stava Paolo Orsing. Ma di questo si fe gran strepito dall' altri Signori del Consiglio, e unitamente su ordinato, che si mandasse alla Kegina a supplicaria, che per contentezza e quiete del Regno volesse pigliar marito per aver figliuoli; che altrimenti li Popoli erano sollecitati dalli Angioini, e averiano pensato di chiamare Re Luigi, il quale con la sua potenza potea promettere al Regno quiete. E perchè la Régina non aveva che rispondere a favia e ragionevole richiesta, si trattaro con sua volontà più matrimoni, tra l'altri di tre fratelli di Re, l'uno d'Inghilterra, l'altro d' Aragona, e l'altro di Cipri, li quali tutti Pandolfello Alopo, andò guastando. Al fine Pandolfello vedendo itsostinazione di quelle, che sollecitavano la Regina, conoscendo che non si poteva evitare, persuase alla Regina, che concludesse matrimonio con il Conte Giacomo Secondo della Marca Francese, ma con patto che non avesse ad intromettersi nell' amministrazione, nè che avesse voluto titolo di Re, ma solo di Conte; e questo era con credenza, che tenendolo senza l'autorità di Re, l'averia . ancor tenuto senza forze da poterli nuocere. Fu dunque stretto il matrimonio, e ordinato, che lo sposo per via di Venezia per acqua se ne venisse a Mansredonia ne parendo a Pandossello, che bastasse tener basso il marito della Regina per sua sicurtàs se non si fortificava d'amici, elesse di obbligarsi Sforza, e per tenerlo stretto seco con il vincolo di parentado, li diede per moglie Catella · Alopo sua nipote; persuadendos, che essendo Sforza potente con la gente d'arme, essi nel governo delle cose del Regno uniti insteme averiano possitio mantener la Regina sempre nelle voglie loro, e il marito depresso e vile. Così Ssorza di povero e prigione fatto libero e gagliardo, fece le nozze, ed ebbe grandistima dote, e su dichiarato gran Contestabile

GIOV.XXXIII. del Regno, ed ebbe denari dalla Regina da porre in ordine le

PONTEFICE. fue genti.

Fra questo tempo venne avviso; che il Conte della Marca veniva a Mansredonia, e si mosse tutto lo Baronaggio a riceverlo, parte per gratificare alla Regina, e parte per conoscere che uomo era collui che veniva, e per tentare di animarlo a rompere quella macchina ordinata da Pandolfello, la quale pareva che aveva da effere con gran danno e opprobrio di tutto il Baronaggio. Tra questi su Giulio Cesare di Capua, il quale riputandosi nell'armi non inferiore allo Sforza, e di più antica nobiltà,. aveva conceputo grandissimo sdegno e invidia, che la Regina volendo dare a'Baroni privati quell' Officio, si avesse dato a Sforza, e non a lui. Costui, uomo più audace dell'altri, incontrato ch' ebbe il Conte Giacomo della Marca, si Rrinse con lui, e narrandoli la vita disonesta della Regina, ed il. disegno di Pandolfello, li consigliò che subito facesse mozzare la testa a Pandolsello, che in tal modo sarebbe slato non Conte, ma Re, e amato da tutto il Regno; e non basso dise fimili parole in segreto, ma in pubblico su il primo a salutarlo per Re ; e questo configlio di Giulio Cesare su ajurato poi dalla pertinacia di Sforza, che giunto avanti il Conte Giacomo, non volle chiamarlo altro che Conte, dicendo che così era il dovere per averlo ordinato la Regina, ancorchè quasi tutti gli altibileguendo l'autorità di Giulio Cesare lo chiamassero Re; onde il Francese montato in ira, lo se ponere in prigione a Benevento, e seguendo il suo cammino giunse in Napoli a' 10. d' Agosto. Intanto la Regina intesa la prigionia di Sforza, perché indovinava quel che era, si dispose di donare quel che non potea più tenere, cioè l'autorità Reale, e giunto che su, e ricevuto da Napoletani sotto il Pallio il Marito, accompagnato da tutti Ti Signori del Regno al Castello Nuovo, fatte le cerimonie, si volto, e disse a tutti i circostanti, » da qui avanti chi ama me, e Casa di Du-» razzo, avrà da tenere quello Signore per Re, da chiamarlo pe 🗫 riverirlo per Re, che quella è mia volontà; » e detto quello, fi eressero tutti, e ad alta voce lo chiamaro e falutaro Re. Queflo su la rovina delli disegni della Regina, e cagione della morte di Pandolfello, ma non giovò cosa ascuna a Giulio Cesare, nè ad altri che l'avevano defiderato, perocchè il Re Giacomo esfendo naturalmente inconsiderato, non volle participare quella autorità con loro, che ce l'avevano fatta acquistare; ma solle DOLLE

# EDINAPOLI. LIBRO IV. 103

porre tutte le dignità, e officii in mano di quelli Franceli, che constanti di condotto feco; e fatto fra pochi di decapitare, e appicca-re il corpo di Pandolfello per un piede avanti al Castello Nuovo, volle tutte le Fortezze in poter suo; e ogni cosa amministrava con il consiglio e ministerio di quelli ch' erano venuti con lui, tra i quali era il primo Tristano di Chiaromonte Signor pobilissima di sono e suo presente

. nobilissimo di sangue e suo parente.

Era in quel tempo la Regina Maria vedova di Re Lanzilao con la Regina Giovanna, la quale dalla morte del fratello l'aveva zitenuto in uno appartamento del Castello Nuovo a modo di prigione, per non farla andare a Taranto allo Stato di Ramondo Orlino suo primo marito, dove come Signora grandissima poteva fare qualche novità. Costei come persona sagace vedendo nata l'occasione dalla balsezza in che si trovava la Regina Giovanna, della libertà sua, e \* delli suoi figli, si mise a procuraria dal Re Giacomo col mezzo di Trislano di Chiaromonte, il quale operò, che lei sosse riposta in sua libertà, avendoli la Regina Maria promessa, e poi data per moglie Caterina fua figlia, e del Principe Ramondo Orfino, de fu già prima moglie del Duca d'Atri, con darli il Contado di Copertino in dote, e così se ne andò con Gio: Antonio, e Gabriele Orfino suoi figliuoli in Terra d'Otranto; In questo mezzo la Regina Giovanna ogni di era più stretta, e più disprezzata, e in meno credito del Marito, che non solo l'aveva privata delli piaceri segreti, e di tutti li Tervidori antichi, ma l'aveva posto appresso un Francele chiamato Berlingiero, il quale l'accompagnava e guardava senza lasciarla muovere. Ma pur quando ella poteva surare qualche momento di tempo in ragionare. con alcuni Cortigiani, e Baroni della parte sua, si samentava, e piangeva amaramente della sua venuta, e della rovina del suo stato. E perchè insolenza del Re Giacomo cresceva ogni di più, li primi del Regno, e quelli medesmi, che avevano desiderata punizione alla-Regina del suo disordinato vivere, e procurata la morte di Pandolfello, flavano malcontenti, perchè li parea di essere saltati, come fi dice, dalla pradella alla bracia, che Re Giacomo era geloso, e si guardava d'ogn' uno, nè partecipava nè onori, nè degnità con alcuno di loro. Oltra di ciò la Città di Napoli sava malissimo animata; perchè non solo si vedeva priva di molte sesse, che procedevano dallo splendore del Sangue Reale, nel quale soleva stare la Regina, e ne risultava piacere universale, é al Popolo guadagno di tutte l'arti; ma si vedevano da Re Giacomo

GIOV.XXIII. tolte le provvisioni, di che solevano vivere molti Cavalieri e Cit-PONTEFICE. tadini, e tolta ancora una scuola di virtù de' giovani, li que deliderosi di compiacere alla Regina, e alle sue Zitelle, si sludiavano di cavalcate, ed armeggiare, e in ogni spesa virtuosa 1º uno studiava vincere l'altro, e avere qualche premio del valor suo. Per questo da tutte le Piazze Nobili si mossero i più pregiati Cavalieri, e andaro alli 4. di Ottobre al Castello per visitar la Regina, e per far conoscere al Re Giacomo il dispiacere universale, che si avea delli mali trattamenti, che da lui l'erano fatti; e aspettando indarno un gran pezzo nella sala, usci il Berlingiero, e disse che se ne potevano tornare alle case loro, che quella mattina la Regina non si sentiva bene., e non potevano vederla. Quelli Cavalieri turbati, ad una voce risposero, che non si partirebber mai, finchè non avessero veduta la Regina loro. Il Re-udito questo strepito, con faccia simulatamente benigna usci, e disse, che la Regina non sava bene, e che voleva mangiare allora; ma che se volevano alcuna grazia, l'averia fatta lui volentieri. Quelli risposero, che non erano venuti per altro, che per vedere la Regina loro, com' era costume, e debito, e che lo pregavano, la volesse trattare da Regina, ed essere certo, che non trattandola bene, non potria essere amato nè da Napoli, nè dal Regno. Il Re rispose, che il sarebbe, e quelli Cavalieri pur mostromo, di partirsi malcontenti.

A questo su presente il Cancelliero di Giulio Cesare di Cap ua, il quale slava sdegnato con il Re, e perchè per essere stato esso origine di ponerli il Regno in mano, non l'aveva mostrato segno alcuno di gratitudine, e perchè non solo non l'aveva fatto gran Contestabile, come sperava, dopo la carcerazione di Sforza, ma erano vacati due altri Offici del Regno delli grandi, quello di gran Camerlingo per la morte di Pandolsello, e quello di Siniscalco per la morte di Preotto di Bua Conte di Noja, e Re Giacomo pur l' aveva dato a' Francesi senza aver satto conto di lui. Il Cancelliero dunque arrivato a Morrone, e narrato a Giulio Cesare la cosa, si infiammò l'animo di quello a sar un opera, che su la rovina sua, perocchè instigato dall' ambizione, e come nomo di gran spirito non potendo sopportare vita privata, se pensiero di eller Capo alla molta contentezza del Napoletani per liberare la Regina con il Regno da quel Governo molesto a tutti; e venute le seste di Natale, venne a Napoli a visitare il Re e la Regina; e perchè per la grandezza

#### DINAPOLI. LIBRO IV. 105

fua, e per lo rispetto che il Re aveva a lui, bisognò, che susse giov.xxiii. introdotto alla Regina, e di lui, come di solito star sempre suo-pontefica ri di Napoli, non aveva tanto sospetto e gelosia, quanto degli altri: per quel tempo ch' ebbe, si conduise colla Regina a ragionar dello stato in che si trovava, e si offerse di uccidere il Re per liberarla. La Regina con lagrime agli occhi lo ringraziò amorevolmente, e accettò l'offerta, e li promise, che li sarebbe in obbligo in eterno, e su proposto tra loro di ragionar del modo all' altra volta, che ritornasse a visitarla. Ma la Regina, o fusse che odiava Giulio Cesare, come autor della morte di Pandolfello, il quale essa ancor morto amava, e lo piangeva sempre, quando aveva comodità di piangerlo celatamente, o fusse, che non confidava, che la cola riuscisse, e che li parve più sicuro partito acquillare credito e grazia col Marito, colla morte di Giulio Cesare, andò a palesar questa offerta al Re Giacomo. e si osterse di farli sentire da Giulio Cesare proprio il modo come l'aveva da uccidere. Così il Re, tornato che fu colui a visitar la Regina, stando dietro ad un panno della Camera, udi Giulio Cesare, che diceva alla Regina, che saria venuto un'altra volta a visitarla al tardo, e si saria ascoso dietro il paramento della Camera, e restato là, ed ucciso il Re, quando veniva a giacere con lei. Udito questo usci all' improvviso il Re con buon numero di gente armata, e se pigliarlo, e processarlo, e al fin mozzarli la testa, e se strangolare il Cancelliero: la testa di Giulio Cesare volle che restasse fissa ad un palo, onde in capo di due mesi il vento la se cadere, e la mangiaro li cani: Fatto quello Re Giacomo fe liberare Paolo e Orso Orsini. II .Maggio di questo anno Re Luigi d'Angiò, che aveva regnato, e combattuto col Re Lanzilao in questo Regno, morì in Provenza, e lasciò tre figli, Luigi, Renato, ed un altro in governo al Duca di Borgogna suo cugino, il quale era Signore grandissimo, si per li Stati suoi propri, come perchè governava li Regni di Francia, che il Re suo cugino era morto.

Intanto li Napoletani non fi tolfero punto dal proposito di ajutar la Regina per la morte di Giulio Cesare, ma insorfero tra loro Cavalieri, el con più civile e manco pericoloso modo la liberaro; perocche Ottino Caracciolo, uomo di gran cuore e di gran savore, e Francesco e Annicchino Mormile, uomini di molta seguela, presero partito il primo di, che la Regina usciva, di liberarla; del che satta lei consapevole, ottenne dal Re andare

GIOV.XXIII. di Settembre ad un giardino di un Fiorentino vicino al Merca-PONTEFICE. to infieme colla guardia Francese solita, e con quel Francese, al quale Re Giacomo aveva dato l'ufficio di Gran Camerlengo; ove cenato ch' ebbe, e messassi a cavallo per tornarsene. Uttino da una banda, e Francesco e Annicchino Mormile dall'altra essendo comparsi con una buona quantità di Cittadini armati, presero la Chinea, ove andava la Regina, e con gran plauso di tutto il Popolo per la strada di S. Agostino la condustero al Palazzo del Vescovato, e il di seguente al Castello di Capuana, ove posero buone guardie. Re Giacomo moltrandosi tanto vile neile cose avverse, quanto s' era mostrato molesto ed insolente nelle prospere, partitosi da Castel muovo se ne ando al Castello dell' Ovo, che stava pur in guardia di un Francese, e fra pochi di il Castellano del Castel nuovo si rese alla Regina. Si trovava colla Regina il Conte Cameriengo creato dal Re Giacomo ; costui s' interpose a trattare accordo tra la Regina e il Re; e perchè la Regina, scoverto il Re per vile, e fatta pruova delli animi de' Napoletani, era diventata audace, s' accordo di ricevere il Re e afficurado; ma fra pochi di ricercandolo, che le facesse consegnare il Castello dell'Ovo, e'i Re menandola in parole, ordinò, che fosse imprigionato; e riassunta in tutto l'amtorità, cominciò a riformar la Corte, ed empirla di Napoletani, cacciando li Franceli da tutti li Uffici: se liberare Sforza, e Stefano Sanseverino Conte di Matera, che da dieci anni era stato prigione: fe Gran Siniscalco Sergianni 3. Caracciolo, il quale dicesi, nell'amore era successore in luogo di Pandolsello: diede Giovannella Stendarda Signora d' Arienzo, e di molte altre Terre a Marino Bossa 4. Dottor di Legge, ed il se Gran Cancelliero del Regno. Mandò poi a trattare col Castellano del Castello dell' Ovo, che rendesse quel Castello, e suro contentati i che colui per rendere il Castello voleva 15. mila siorini, e li fur mandati; ma se li tolse e non rese il Castello, dicendo, che finche non vedea il Re suo liberato, non lo renderia. Poi la Regina lo se alsediare per mare e per terra, e al fine con più cauto patteggiare pagando tremila altri fiorini, e una nave, che lo conducerre in Genova, il Castellano lo rese. Poi creato di nuovo Sforza Gran Contestabile, l'ordinò, che con tutte le fix genti d'arme, e col Baronaggio andasse a soccorrere il Castello di Sant' Angelo in Roma, che da Braccio da Montone Capitano a quel tempo celeberrimo, era strettamente assediato, e sa Spe-

#### DI NAPOLI. LIBRO IV. 107

spedito ordine a tutti li Baroni del Regno, che venissero alla GIOV.XXIII. Fontana del Chioppo appresso lo Teatro a trovare Sforza, che pontefice. slava accampato là, per andare con lui. Vennero tutti que', che non ebbero impedimento, ma gli ultimi, che vennero, furo Giacomo Caldora, ed il Conte di Montodorisio pur Caldora. Questi due, ohre ch' erano nati di famiglia bellicosa, e solita cavar uomini lodati in guerra, avevano aggiunto con molte cose valorosamente fatte riputazione a quelli, che si riputavano per l'origine loro, ed avevano la più bella e grossa banda di buoni soldati, che avesse null'altro Principe, o Conduttiere del Regno; e se pensò, che si disdegnassero di ubbidire a Sforza Capitano ancora che valoroso, pur uomo nuovo, e satto di picciolo, Principe, e per questo montavano venire di mala voglia, che Sforza sotto questo pretesto dittarda ubbidienza li se carcerare. Altri dicono, che lo se senza cagion giusta, ma sol per torsi davanti due emuli della virtù sua, e per aggiungere la gente d'arme di quelli, come già fece, per diventare formidabile, accresciuto di tanto numero, e bontà di gente. Come che sia, carcerati che furo, Sforza se ne andò a Roma, e valorosamente a mai grado di Braccio soccorse il Castello, e la comuni di gente e vettova-

glia, e se ne tornò al Regno. Or che confusione è il governo di una Donna, che da se non sappia, nè ascolti persone che sappiano, e che consigliano il giusto e il vero! Fra quelli che più avevano servito la Regina a liberarla dalla tirannide di Re Giacomo, era Annecchino Mormile, e li Fratelli. Questi vedendo esaltato Sergianni Caracciolo per l'amore, e parendoli, che non si tenesse conto de' servizi loro, stavano mai contenti. Il Gran Siniscalco che cominciava a governare, tutti l'odiava, e così deuni altri del Configlio della Regina; e questi ebbero poca fatica a fare, che la Regina se pigliare. Annecchino e tormentário, fotto scusa, che aveva scritto in Provenza al Duca d'Angioja figlio del Re Luigi II. che venisse a pigliare l'impresa del Regno, e li se levare tutti li beni stabili. Questi fratelli possedevano il Castello dell' Abate, e Francesco era Capo di due squadre di cavalli, e aveva occupato in quella rivoluzione Eboli. La Regina mandò per pigliare ancora lui, ma mon potendolo avere, li mandò a porre l'assedio; ma Francesco ebbe tanti ajuti, che si disese sino a tanto, che nacquero alla Regina altri pensieri. Quello su l'anno MCCCCXVII., nel qua-O 2

dolfello, e che mantenendosi lui per servidore, e il Papa per MARTINO V. amico, avesse da fare poco stima di ogn'altra cosa; e per que- PONTEFICE. sto mando Bernardo Crispano e Francesco Carrasa, ambidue Dottori di legge, Ambasciadori al Papa. Ma non successe a lei quella quiete di Stato, che disegnava, perchè Ssorza trovandosi potentissimo per aver giunto a'suoi soldi la gente d'armi de' Caldoreschi, e non soffrendo di vedere che Sergianni Caracciolo tenesse il primo luogo appresso la Regina, per aver causa di venire a guerra scoverta con lui, diede Lisa sua figlia a Lonardo Sanseverino, nipote benchè non illegittimo del Conte di Marsico, il quaaveva perduto molte Castella, che possedevas in Principato; Te mandò alla Regina, che dovesse rendere al detto Lonardo le sue Castella; del che lei consultandosi con Sergianni, le su da lui dissuaso, con dire che non era bene, che si giungesse più potenza allo Sforza con rendere lo Stato al Genero. Da costui, e Lisa nacque Roberto Sanseverino Conte di Cajazza Capitano samosissimo, e poi tre di cinque altri Signori samosissimi, de' quali forse in altro luogo si parlerà. Sergianni vedendo questo, volle anch' esso sortificarsi di parentadi, e donò una sorella al Conte di Sarno, e un' altra al Conte di Nola Orsino, al quale sece dalla Regina restituire l'officio di gran Giustiziero, che Re Lanzilao aveva toto al Padre. Ma Sforza, mello ch' ebbe il Genero in possessione dello Stato, se ne tornava verso Napoli a' 25. di Settembre, e giunse a Sanseverino. La Regina come lo intese, mandò a chiamare li Elegi della Città di Napoli, e li pregò, che volessero aver cura alla guardia della Città, perchè Sforza era ribellato da lei, e veniva come a nemico. Gli letti rispo-fero, che farebbero quanto per loro si poteva, e ci le la essi chi palsò tant' oltra, che con onesto modo rimproverò ana Regina, che questo era venuto per sua colpa, che facea li Servitori grandi, e poi le ricalcitravano. Alli 28. del medelimo mese arrivò Ssorza, e perchè con lui era Francesco Mormile nemico di Sergianni: da Sforza, e da Francelco fu aperta la porta del Mercato, ed entrò esso, e Francesco gridando: Viva la Regina Giovanna, e morano li Tiranni del falso configlio. A questo modo scorsero tutta la Città, credendo che si pigliassero i armi assai Cavalieri, e Cittadini, alli quali dispiaceva la grandezza di Sergianni; ma non su persona che si movesse, perchè li Cavalieri principali dubitavano di non saltare dal male in peggio, cangiando Sergianni con Sforza, il quale per

Cavalieri a trattare la pace. Sforza rispose umanissimamente; e MARTINO V. tutto era per addolcire li animi de' Napoletani per non indurli PONTEFICE. a disperazione. Ma la Regina subito che seppe, che voleano

a disperazione. Ma la Regina subito che seppe, che voleano trattare la pace con Sforza, diventata timida, mandò a pregarli, che ricevessero anco lei all' Istrumento dell' Unione, e che si trattasse ancora per essa, e così su satto, e la Regina per Istrumentotali obbligò di stare all'Unione, e a quanto si trattava; sicchè il di seguente sur deputati dieci Cavalieri, che andassero a conchiudere l'accordo con Sforza, i quali al fin tornorno con quepatti : che si donassero a Sforza 24. m. siorini per rifare la Ente, che gli erano state sbalisciate alla rotta a piedi del Ca-# stello, e che il gran Siniscalco si cacciasse dal Governo, e alcuni altri del Consiglio della Regina, e che si fossero posti altri a voto di Sforza, e dell' Unione, e che si liberassero li prigioni, e si dessero a Ssorza le paghe che doveva avere. In questo modo su bandita la Pace, e di là ad otto di Antonio Cofonna operò, che Sforza entrasse all'Unione, e giurasse esso, e suoi Capitani di servire lealmente alla Regina; e perchè tra li patti era, che Sergianni non solo susse privo del Governo, ma sosse sbandito da Napoli, la Regina per mostrar l'amore, che li portava, lo mandò a Roma con Antonio Colonna a confignare in mano del Papa il Castello di Sant'Angelo, e mandò con lut quindeci Gentiluomini; e confignato che l'ebbe, se ne tornò a Procida, dove vivea non da sbandito, ma da Principe, perche oltra che la Regina li mandava segretamente quanto voleva lui, era già stato spogliato delle sue Terre.....

Il Papa ayuto il Castello di Sant' Angelo, mando un Legato Cardinale a coronare la Regina, (a) il quale giunto a Napoli infieme con un fratello, e due nipoti del Papa, con esso e con il

<sup>(</sup>a) Il Summonte alla p. 2. sib. 4. fol. 582. dice, che su il Cardinale Pictro Mauroceno, quale arrivò in Napoli a 25. di Gennaro 1419. La coronazione della Regina su a 2. Ottobre nella Cittadella del Castello nuovo, e li diede l'investitura del Regno: La Regina per gratitudine donò, anco per consenso di Sergianni Caracciolo, ad Antonio Colonna il Principato di Salerno, e a Lorenzo Colonna il Contado d'Alba in Abruzzo, e l'officio di Gran Camerario, e a Giordano Colonna il Ducato d'Amalsi, e cita il Registro dell'Archivio sol. 160.

# DI NAPOLI. LIBRO IV. 113

provvedesse a questi disordini, rivocò Sergianni dall'esilio, emartino v. lo fe Signor d'ogni cofa affoluto ; il quale attendendo con pru-pontefica. denza e astuzia grandissima a sortificarsi in modo, che non potesse ricadere dal grado ov' era, se alienare un'altra volta Ssorza dalla Regina, e fare maggior guerra di quella che aveva fatto l'anno addietro; perocchè vedendo lui, che Sergianni aveva abbattuto tutti gli altri, e riuscito con tanta autorità, che non li mancava altro che il titolo di Re, e perocchè li bisognava altra amicizia che delli Origli, e delli altri Baroni per abbatterlo: mandò a chiamare al Regno Luigi Duca d'Angioja figlio del Re Luigi Secondo, il quale mandò dieci galere, e sei navi grosse, che si trovaro alla marina di Napoli a tempo, che Sforza era venuto ad accamparsi alle Paduli; onde si allegrarono non solo quelli della parte Angioina, ma molti altri, che ad alcuni era venuto in fastidio il Governo della Regina. Poco dopo venne il Duca d'Angioja in Napoli, e si chiamava Luigi Terzo: prese Castellammare, e teneva molto stretta la Regina, e Napoli. Sergianni vedendo il pericolo di quella, e suo, cominciò a configliarla, che mandasse per ajuto ad Alfonso Secondo Re d'Aragona, aucorche bisognasse prometterli la successione del Regno, perchè solo Alsonso en atto a liberarla da questo pericolo. per trovarsi una grossa armata in ordine per sar l'impresa l'Isola di Corsica. La Regina risoluta sigliare questo partito, elesse per Ambasciadore Malizia Carrasa (a) Cavaliero di valore, e di autorità grandissima, dalla quale cosa la felicità di sua successione mi sforza ad uscir dal corso dell'Istoria per fare un poco di digressione; poichè si vede per cosa rarissima da quel tempo in quà, che sono meno di cento quarant' anni, esser uscito dal suo seme un numero infinito di posteri dell' uno e dell'altro sesso, grandissimi Principi, tanto profani come sacri, e tra gli altri la Santità di Paolo IV. Papa Signor nostro. Costui dunque essendo in pace e in guerra esergitato da Re Lanzilao, al quale servi sempre con inviolabil sede, generò sei sigli maschi, i quali tutti vidde discendenti degnissimi. Il primo su Francesco; al quale diede per moglie Maria Origlia con la successione di Vico di Pantano, e le case ov' è il Palazzo del Duca d'Atri

(a) Malizia Carrafa fi chiamava Antonio, dice Bartol Facio

MARTINO V. oggi, e da Francesco, e Maria nacque Carlo Conte di . . . . . . . . . PONTEFICE. Oliviero Cardinale di Santa Chiesa, Alessandro Arcivescovo di Napoli : e dalla seconda moglie di casa Conte Romana nacque Fabrizio Signor della Torre del Greco, ed Ettorre Conte di Rubo. Il secondo figlio su Tommaso, il quale ebbe per moglie una gentildonna di casa di Diano, dalla quale generò tre figli maschi Malizia 2. Alberico, che su Duca d'Ariano, e . . .... Il terzonfiglio fu Antonio Carrafa, il quale da una Donna di casa Stendardo ebbe due figli, .... Carrasa Conte della Rocca di Mondragone, e Geronimo Signore della Bagliva di Napoli. Il quarto fu Gorrello, il quale ebbe due figli, Galeotto Conte di Terranova, avo del Duca ch' è oggi di Nocera, e Berlingiero Signor di Cuccaro, e del Vallo di Novi, e progenitore per parte di Madre di Ettorre Pignatello secondo Duca di Montelione. Il quinto fu Gio: Batilla Cavaliero Gerosolimitano di grandissima stima, che su Baglivo di S. Stesano, dal quale nacque un figlio naturale chiamato Beraldo. Il sello fa Diomede, il quale essendo l'ultimo di età, per virtà sa si se primo di merito, perchè su il primo che cressie in Casa sua Titolo di Conte, e possedendo il favore di Alfonso, e Ferrante d'Aragona, su scala a tutti li suoi Carraseschi di magnificarsi. Costui da Isabella Caracciolo Signora, ed erede della Baronia di S. Angelo a Scala generò Tommaso, e Giovanni Antonio: da Tommaso scende il Conte di Maddaioni, e di Cerreto: da Giovanni Antonio nacque Alfonso Conte di Montorio, e Paolo Quarto Nostro Signore.

Ma per tornare a noi, Malizia (a) eletto dalla Regina per Ambasciadore, andò con gran diligenza, e con grandissima arte e sede espresse al Re Alsonso la causa dell' andata sua, e ssorzandolo all' impresa d'ajutare una Regina oppressa, che si raccomandava alla sede sua. Il Re avendolo benignamente accosto e udito, convocò il Consiglio, e volle sapere il parere di tutti, per la qualità de' cossumi della Regina, ch' esa-

(a) Il Facio al lib. 1. dice, che Malizia riportò dal Papa speranza e parola, ma trovandosi uno Spagnuolo detto Garsia ben conosciuto dal Re Alsonso, animò il Carrasa ad eseguire l'ambasciata, ed anco giuntandosi insteme a Piombino con colore di venire in Napoli, partirono per Sardegna.

## DI MAPOLI. LIBRO IV. 115

no per tutto noti, e per la inflabilità sua. Tutti i Consiglieri del MARTINO V. Re Alfonso surono di voto di non ponerli a tal impresa, fortifican- pontefica do quello voto d'infinite ragioni. Ma il Re Alfonso giovine. e avido di Stato e di gloria, lasciato da parte il consiglio de fuoi (a), chiamò a se Malizia, e li disse ch' era di buono animo di ajutare la Regina, e che tornasse a lei a darli speranza, e novella di presto soccorso; e ordinò, che appresso andassero dodici galere e galeotte a Napoli in soccorso della Regina le quali giunsero in Napoli nel Settembre del MCCCCXXI., e gionte colle galere della Regina usciro, e dettero la caccia a quelle di Re Luigi, e fi liberò Napoli dall' affedio di mare; onde Re Luigi, e Sforza uscino di speranza d'aver Napoli per same, e si ridussero ad Aversa. La Regina per osservare quanto aveva promesso al Re Alsunso, Malizia pubblicò Re Alsonso per suo figliuolo adortivo, e assegnò il Castello nuovo al Capitano dell'Armata, e ordinò, che se li assegnasse la possessione di Calabria con il solito titolo di Ducato solito darsi a quelli, che hanno da esser Successori del Regno: se chiamare li Governadori della Città, e sece giurar in mano del medesimo Capitano dell' armata l'omaggio, con patto di tenere, mentre vivea, lei sola per Regina, ma dopo la sua morte, il Re Alfonso suo figlio adottivo susse ricevuto, e tenuto per suo legittimo Successore. Per questo omaggio volle, che cavalcasse per Napoli colle bandiere quarteggiate con l'arme d'Aragona, e di Durazzo, e che se gli desse per tutti al Re Alsonso il nome di Re. Ma Re Luigi non cessava di continuare la guerra ad Aversa, e ogni di là giungevano sorze, perchè dispiaceva a tutti in generale, e a tutto il Regno quella risoluzione pigliata dalla Regina d'entrare nel Regno un'altra nazione strana, cioè la Catalana, che sempre tenne sama di avarizia; e però la Regina mandò Francesco Ursino Presetto di Roma a Re Alsonso a mostrarli in che pericolo si trovava ella, e il Regno, se non mandava soccorso per in tutto scacciare Re Luigi; e perchè su avvisata, che il Consiglio di Re Alfonso ripugnava a quella impresa di pigliare l'assumo di ajutare una, che per la sciocchez-. **P** 

(a) Si conferma dal Facio loc. cit. la rifoluzione del Re Alfonfo contraria al parere de Configlieri, anzi escluse un uomo insiano da Luigi d'Angiò per divertirlo di dar agginto alla Reging.

MARTINO V. za sua ogni di era per cadere in nuova necessità di essere ajutaPONTEFICE. ta, pensò di trattare pace ancora col Re Luigi, per vedere che
patti voleva fare, a talchè si mandò Bernardo Arcamone Cavaliero Napoletano del Seggio di Portanova, che stava in buon
luogo appresso a Re Luigi: colui venne segretamente, e cominciò a trattare l'accordo, perchè andò, e venne più volte da
Aversa a Napoli. Accadde, che in quel tempo venne un'altra
parte d'armata di Re Alsonso ad Ischia, e il Capitano di quella
non volle mai venire in Napoli, sinchè gli altri, ch' erano in
Napoli, non l'accertaro, che l'accordo che avea satto trattare sia
allora la Regina con Re Luigi, era stato per tenerlo in tempo,
e non con volontà d'accordarsi da vero. Con questo secondo Ca-

accertandola, che saria venuto prestissimo.

Intanto esso come Re prudente, ancerche fusse assai giovine, per osservare il decoro di Re si andava intertenendo di venire, finchè ebbe accolta una gran summa di denari, e mandato ad assoldare Braccio da Montone Perugino, in quel tempo stimato tra' primi Capitani d'Italia, il quale aveva seco da 4000. cavalli, con il quale giungendo poi la gente, che per mare portava seco da Sicilia e d' Aragona, fuerava essere superiore per terra, così com' era per mare. Braccio dunque accettato il partito con promesse ancora della Regina, quali si diranno appresso, venne subito con grandissima celerità nel Regno, perchè sapeva, che per la parte contraria militava Sforza suo emulo antico, del quale sapeva, quanto era grande il valore e la disciplina militare, e dubitava, che uscisse a mantenerli piede a qualche passo stretto; e così fatto con celerità cinquanta miglia un di , arrivò a Capua, perchè Re Luigi teneva una buona banda di cavalli a S.Maria, Casale di Capua, che infestassero quella Città. Avvenne che il di seguente dopo l'arrivata di Braccio, andaro due compagnie di cavalli Angioini a correre fin alle Porte di Capua: sopra questi usci un buon squadrone di Bracceschi, e benchè facessero un poco di resistenza, uscendo Braccio col resto della gente non folamente li seguito per sino a S. Maria, ma tom nando in ordinanza gli altri cavall. Angioini, li diede sopra, e łi

pitano (a) d'armata il Re Alfonso mandò lenera alla Regina de

<sup>(</sup>a) Bartolommeo Facio nel lib. 1. dice, che questo Capitane Aragonese si chiamo Ramondo Periglione, e su nel 1420.

## DI NAPOLI. LIBRO IV. 117

li ruppe; e perchè fi avevano fortificata la Chiefa di Santa Maria MARTINO V. a modo di Castello, e là fi ritiraro, combattè ancora la Chiefa, PONTEFICE, e strinse tutti li risugiati a rendersi a patti; e avendo in quesso modo per la prima fazione rovinata in gran parte la cavalleria del nemico, venne senza oslacolo a Napoli, ove dalla Regina su caramente accolto, e creato Gran Contestabile, e Principe di Capua, e Signor dell' Aquila, e d'assai Terre in Abruzzo, e pochi di dopo andò a ricuperare Castellammare di Stabia, e lo pose a sacco. Ma Papa Martino (a) capital nemico di Braccio, subito che seppe ch' era andato al Regno, mandò

gina fu caramente accolto, e creato Gran Contestabile, e Principe di Capua, e Signor dell'Aquila, e d'assai Terre in Abruzzo, e pochi di dopo andò a ricuperare Castellammare di Stabia, e lo pose a sacco. Ma Papa Martino (a) capital nemico di Braccio, subito che seppe ch' era andato al Regno, mandò in savor di Sforza Tartaglia da Lavello con mille cavalli, dal quale aggiuto Sforza preso animo, andò con disegno di chiudere Braccio a Castellammare; e su sama che Tartaglia, o per invidia della gloria, che risulterebbe a Sforza dalla rovina di Braccio, o per amicizia stretta che avesse con Braccio, non solo l'avvisò della cavalcata di Sforza, ma usò tanta tardanza a muovere le sue squadre appresso a Sforza, che diede tempo a Braccio di ridursi a Napoli; ma tanta su la celerità di costui, e il timore ch' ebbe, che non rimanesse là, che per passar presto il siume di Sarno sotto Scasata, si assogno tredici de' suoi.

Intanto Re Alfonso (b), che in Sicilia aveva saputo la venuta di Braccio, con 25. vele arrivò in Napolì, e per sare l'entrata solenne, andò a porsi in terra al Castello dell'Ovo. La Regina volle, che si sacessero allegrezze della venuta sua di luminari per tutta la Città. Il di seguente andò per mare al Ponte della Maddaiena, e sà si mise in terra, e cavalcò sotto il Pallio di panno d'oro, e su menato per tutti si Seggi al Castelnuovo, ove si se trovare la Regina, dalla quale ebbe accoglienze grandissime, e si sero sesse utto il resto di quella estate, senza fare altra cosa notabile. Il Settembre poi il Papa mandò due Cardinali per pacificare questi due Re, e se ne tornorno senza sare

(a) Il Facio lib. 1. fol. mihi 50.

<sup>(</sup>b) Poco prima che Alfonso arrivasse in Napoli mandò alla Regina Giovanni Fernando suo familiare a dirle, ch' era per presto
venire, dice il Facio d. lib. 1. sol. 51., dove porta le ambascerie
passate tra Lodovico d'Angiò, e Alfonso savio Re Aragonese. Comincia il Facio il secondo libro, che Alfonso arrivato ad Ischia, la
Regina li mandò Sergianni Caracciolo con altri Cavalieri, a salutarlo, e darli le grazie.

MARTINOV. effetto. Ma crescendo ogni di gl'indizi a Ssorza dell'intelligenza; PONTEFICE che aveva Tartaglia con Braccio, lo se pigliare, e decapitare (a) in mezzo Aversa, e pigliò a suo soldo li mille cavalli di Ta taglia, e con quelli si risece, che già le genti sue erano ridotte poco più di settecento cavalli, e mal in ordine. Braccio dall' altra parte sollecitava la Regina, che li desse la possessione di Capua; ma Sergianni, ch' era il tutto, contraddiceva con dire, che se fe poneva in una Città così nobile, e ricca, e vicina a Napoli un Capitano così potente, saria stato in potere di colui ogni volta cacciarla dal Regno; onde si può considerare, quanta era la debolezza, o sciocchezza della gente di quel tempo, che li moveano quando erano su i pericoli, da sare ogni partito, e ogni premessa, e poi quando era il consignare, si disputava se era bene, o male. Braccio vedendosi menar in parole, ricosse al Re Alfonso, il quale interpose l'autorità sua con la Regina, e sece opera che se li desse la possessione, e andato Braccio a Capua, e ricevuto da Signore, il Castellano del Castello, e il Guardiano delle due Torri non voleano darcelo souo scusa, che voleano le paghe di due anni. Re Alfonso dubitando (b), che per sidegno Braccio non si accordasse con Re Luigi, pagò del suo le paghe a coloro, e perchè la spesa era grande, e Re Alsonso deliderava di servirsi di quello esercito da lui pagato, cavalcò insieme con Braccio per pigliare l'Acesta; perchè oltra il Signore, e li Cittadini di quella Città, carano oftinatiffimi Angioini, Sforza aveva lasciato uno de' suoi condottieri là chiamato Santo Parente, molto valoroso, e si posero a disesa con animo di soffrire ogni estremo, e risposero all' Araldo del Re Alfonso, che loro erano per morire più tosto, che mancar di fede al Re loro legittimo, e loro Signore. Con quella risposta Re Alsonso sati unto in ira, che dispose di pigliarla per sorza, perchè oltre l'opportupità di quella Terra, che stà al passo di Puglia, è abbondantissima d'ogni cosa, e massime di strame per nutrir cavalli, e atta a fare ogni gran guerra a Napoli, parea, che non pigliandola perdea la riputazione; onde fatte trincere e solle intorno alla Città, a talche non sperasse soccorso nè di gente, nè di vettovaglie, con spessi bassioni cominciò a battere le mura con quelle bombarde che a saceyano a ques

(a) Il Giovio nella Vita di Sforza.

<sup>(</sup>b) Leggi Bartolommeo Facio lib. 2. fol. 59. & fog.

### DI NAPOLI. LIBRO IV. 119

di dentro, quante muraglie buttavano a terra il di con le bom- pontefice. barde, tanto rifacevano la notte di fortissimi ripari, e si difendevano valorosissimamente, e con animo intrepido, perchè ol-

tra di quel che sidavano alle sorze loro, teneano gran speranza a

Re Luigi, e a Sforza.

Sforza saputo ch' ebbe lo primo assalto, stimò di andare a soccorrerli per sorza d'arme, e così lasciato solo quanti baflavano alla guardia d' Aversa, Sforza, avendo con pochi comunicata la cosa, alla terza guardia di notte a schiere ordinate pigliò la via dell' Acerra, e si sermò tre miglia lontano dalla Città. Re Alfonso ne su avvisato dalle guardie, e mandò Gio-🕶 Tanni Ventimiglia Siciliano , Capitano delli meglio di queldi ch' erano venuti con lui, ch' evitasse a Sforza il passo al Pante di Casolla con una buona banda di cavalli, il quale benchè ulasse ogni celerità possibile, trovò passato il Ponte, e perciò si mise con gran valore a Caramuzzare per intertenere il reflo, che non paffaste più avanti. Il Re a questo avviso mandò Nicolò Piccinino Capitano della parte Braccesca con un altra buona mano di cavalli, e buon numero di quelle fanterie, che aveva condotto lui con quelle galere e navi, e se armare tutto l'esercito per andare ancer esso; ma Braccio lo persuase, che più tosto restasse al Campo, che lui anderia contro a Sforza, e così fu fatto. Li Sforzeschi alla venuta di Nicolò Piccinino cominciarono a ritenerli: vedendo questo Braccio, che allora sopraggiunse, mandò a dirè a Nicolò, che simulasse di suggire per tirare li nemici da quà del lago, ma Sforza scoperto ch' ebbe Braccio, dubitando di quel ch' era, come vidde che i Bracceschi si ritiravano, ordinò alli suot che ritornassero a passare il Ponte, e sermata la retroguardia di valenti uomini, se n'andò ad Aversa, diffidato per quella volta de soccorrere li Acerrani. Ma Santo Parente (a), che dalle mura vedea il Campo del Re indebolito per l'assenza di tante genti, ch'erano ite contro Sforza, coraggiofamente uscì ad assaltarlo; e il Re con gran valore lo ributtò dentro la Città. Questa giornata non si poterono perdere d'animo li Acerrani, perchè di e notte attendevano a risarcire le rotture delle mura, con ripari e bastioni, tanto che l'assalto era venuto più in fallidio agli assedianti, che alli assediati. Ma Re Allogio determinato di pigliare la Terra d'ogni modo, pose in ordine

(a) Di questo Samo Parente dice il Giorio nella Vita di Sforza,

MARTINO V. dine di darli l'assalto, e pigliarla a forza. Frattanto essendo gionti PONTEFICE due Cardinali (a) Legati del Papa a trattare accordio tra li due Re, e standosi con speranza di conclusione della pace, quelli del Re Alfonso mancarono dell'usata diligenza in sar le guardie, in modo che Re Luigi di notte mandò gente, e vettovaglie dentro Acerra; ed escluso l'accordo, per la qual cosa più irritato il Ke Alfonzo, mandò che si desse l'assalto, ancorchè la maggior parte del Consiglio lo dissuadesse dicendo, che se quella Città non aveva potuto pigliarsi all' improvviso, era assai più difficile pigliarla, poichè ci era entrato soccorso di gente. Ma seguendosi pur la volontà del Re, appena su cominciato l'assalto, che li Cittadini da sopra le mura con valore incredibile incominciaro a difendersi, e la speranza di Re Alsonso sondata di pigliarla da quella parte, ond'era fatta la batteria, riusci vana, perchè Santo, come Capitano accorto, prevedendo quello, aveva da quella parte collocati a luogo altissimo a disendersi il siore de'soldati, che aveva dentro; a talchè per ordine del Re venendo una banda di Balestrieri, e di valenti uomini d'arme, che per signalarsi avanti il Re erano discesi da cavallo sotto la guida di Bernardo Senteglia 6. Nobile e valente Capitano, benche da un' altra parte della Città fosse andato Guglielmo Moncada 7., e altre genti elette a dar l'assalto, e Braccio con la Cavalleria andava attorno per presentarsi colla gente dove bisognava, e tentare ogn' altro luogo dove potesse entrare : trovorno li Balestrieri & soldati di Senteglia difficile il penetrare dentro, e tra l' altre incomodità quella notte aveva incominciato a piovere, e in quel terreno da se paludoso, chi andava a passo, era con pericolo di cadere, e molto più chi voleva correre. Ma era tanto lo desiderio d'ognuno d'acquistar nome, e farsi vedere dal suo Re ch'era presente, e chiamandoli per nome consortava tutti, che si spinsero più davanti, e stretti insieme secero più volte prova d'acquistare la Città per le ruine delle muraglie; ma trovando den-

<sup>(</sup>a) Li Cardinali Legati mandati dal Papa, dice il Carrasa nel lib. 7. sol. 168., che surono, uno il Cardinale di S. Angelo, l'altro il Fregoso. Io trovo nel Ciaccon. Giuliano Cesarini Cardinale di S. Angelo, perche Pietro Stefaneschi, che aveva questo titolo, mort a Novembre 1417., e Ludovico Fieschi mort nel 1423. Così lo carrasa il Facio lib. 2. sol. 64. e 65. il Carrasa l.c.

#### DI MAPOLI. LIBRO IV. 121

dentro fortissimi ripari, quando volevano ritirarsi, si vedeano ri- MARTENO VI fiutare dalla calca de lor medelimi che sopraggiungevano, cre-POMTEFICI dendo, che la Terra fosse presa; e così non veniva da sopra si ripari salso, legna, nè saetta, che cadesse in vano, onde morirono molti valenti uomini, e tra li altri Biaso Conte di Pasfaniti, Barone molto caro a Re Alfonfo; nè dall'altra parte se essetto alcuno Guglielmo di Moncada, perchè con pochissima fatica de nemici fu ributtato da fotto le mura con perdita di molti altri: morì ancora Francesco di Palermo, e furon seriti quali li più valorosi soldati del Campo Aragonese. Per la qual cosa Re Alfonso montò in tanta rabbia, che determinò il seguente di dare maggior assalto; ma il Legato Apostolico, ch' era appresso di lui, vedendo quanta mortalità di gente sarebbe seguita, lo pregò, che avesse aspettato alcun altro di, che averebbe avvisato il Papa, e fatto almeno opera, che Acerra fosse stata in sequestro, e non avesse satto guerra a Napoli; e già successe così; perchè di là a pochi di mandando denari a Re Luigi, ad istanza del Papa diede in sequestro non solo Acerra, ma Aversa; e Sforza per mezzo di Braccio (ancorchè gli era emulo, pur non voleva che fosse disfatto) si reintegrò in grazia della Regina, e di Re Alfonso, però con piccolo soldo, pregandolo, ch' era bene assai, se non sosse del tutto rovinato. Braccio non bisognando l'opera sua in Terra di Lavoro, andò con licenza della Regina a conquissare l'Aquila, che ossinatamente si tenea per Re Loigi.

Intanto Ottino Caracciolo partegiano di Re Luigi, ancorchè quello fosse di suor del Regno, e le cose sue in ruina, tenea Maddaloni con 300. soldati, e perchè Re Alsonso quando potea avere in mano alcuni di quelli di Ottino, li mandava in galera, Ottino all'incontro a quelli del Re facea tagliar il naso, e cavar un occhio. L'anno seguente 1422. il Legato Apostolico, che aveva tenuto fin al mese d'Aprile Aversa e Acerra in sequestro, le consignò a Re Alsonso, e in Napoli successe una grandissima pestilenza, talchè il Re con la Regina, e tutta la Corte si ritiraro a Castellammare di Stabia, e per non perdere tempo, con l'armata mandò a ricuperare tutta quella Costiera, la quale tra pochi di si rese tutta per ordine, da Vico Equense sin ad Amalfi: talche tutte quelle Terre e Città giuraro omaggio al Res il che dispiacque alla Regina, e molto più a Sergianni, perchè la Regina invaghita nei suoi piaceri e nella vita disordinata, non pensava più oltra. Ma Sergianni, che pedes, iche il Re

MARTINO V. sopra di legno, ov' erano alcuni vestiti da Angioli, che andavano MONTEFICE. sonando e cantando: e a Capuana li parenti di Sergianni volevano far uscire due Carri pieni di soco artisiciale, e sino a trenta diavoli Cavalieri a giostrare, vestiti in vece di quelli; ma perchè il di della festa mori Giosuè Caracciolo, del quale tenne lutto Capuana intiera, però non usciro. Ma per quello, che si seppe, il Re più fi sdegnò, pensando ch' era invenzione di Sergianni, che voleva competere con lui. E venuto il di 22. di Maggio, fe chiamar Configlio, e andato che fu Sergianni al Castello Nuovo, fidato come soleva alla carta del Re, su ristretto; ed il Re subito si mise a cavallo (a), dicono con intenzione di venire a pigliare la Regina. Ma Gasparro Palefano Fiorentino fubito che vidde prefo il Gran Sinifcalco, con il quale esso era venuto, mandò un lingazzo, il quale passò dissavvedutamente per sotto li cavalli, ad avvisare la Regina; ed appena la Regina ebbe intela l'ambalciata del ragazzo che il Re veniva, e raccomandata la sua salute e la sua vita a quelli, che si trovavano con lei, che il Re su sopra il ponte di Capuana, e se uno di casa Bozzuto, ch'era salito sopra la Porta, non buttava un mortaro avanti la testa del cavallo del Re, che diede tempo di serrare la Porta collo spavento del cavallo, senza dubbio il Re sarebbe entrato nel Castello: e dimandata la cansa di quella ripugnazione, li furo tirate saette e sassate da quelli che flavano alla disesa; e perchè dubitava, che la Nobiltà non pigliasse l'armi, pigliò il Re la via del Mercato per li luoghi bassi della Città, e si ridusse a Castello Nuovo, e se subito mandar trombetti per la Città con bandi, con i quali saceva asserzione, che aveva satto pigliare Sergianni come a scandoloso, che cercava seminar discordie tra lui e la Regina sua Madre, e che a pena della vita, che non fosse persona, che si movesse. La Regina stava con il ponte del Castello alzato, e il Re dall' altra parte aspettava, che sosse seguito.

In questo quelli della parte Angioina pigliaro piacere grandistimo, che la Regina cominciasse a ricogliere questi frutti, per avere introdotti li Catalani in questo Regno; e quelli della parte di Durazzo si doleano vedendo la Regina, ch'era necessitata servirsi della parte Angioina, e l'imputavano tutti alla vita disonessa di lei. Nella Cit-

da Francesco Darinio, che si trattava farlo ammazzare a tradimento.

#### DI NAPOLI. LIBRO IV. 125

tà non era chi si movesse per lei, sebbene alcuni Cavalieri an- MARTINOV. ziani andaro con sommissione al Re a pregario, che volesse pro- PONTEFI cedere quietamente. Ma la Regina in questa scarsezza di partito elesse di ricorrere per agginto a Sforza, il quale allora era in Benevento, e così fece. Sforza di natura fua era nemico della Regina per molti danni, che aveva avuto da lei; ma sentendo, che Sergianni era prigione, e credendo, che il Re nel mandasse in Catalogna o in Sicilia, e che poteva succedere lui nel suo luogo, e nel favore di Sergianni, letta la lettera, e udita l'imbasciata della Regina, rispose, che voleva venir subito; e chiaanato a le li Capi delle su squadre, l'espese questa sua intenzione, e li confortò a feguitario di buona voglia, che esso sperava di venire a grado tale, che li compensarebbe di tutte le fatiche. e delli danni passati. Quelli li risposero, che li menasse dove li piaceva, che l'averiano fatto onore, e polito la vita per ogni suo servizio. Tra questo il Re Alfonso pigliato animo per vedere, che li Napoletani non si movevano, aveva con fossi e trincere messo l'assedio al Castello di Capuana, e inteso che veniva Sforza, mandò li foldati Catalani, Sardi, e Siciliani, con tutti quelli Baroni, ch' erano venuti con lui, e alcuni del Regno, che seguitavano la parte sua, e si accamparo tra il Castello, e la via di Benevento. Dalla parte di lui si mostraro due Baroni soli del Regno, che armaro con li Catalani, Francesco Orfino, e Cola di Campoballo F Sforza dunque al penultimo di Maggio si parti di notte da Benevento con le sue genti spedite, e arrivò a di chiaro ad Acerra, e fatto pigliare fiato alli cavalli, se ne venne sopra Poggio Reale, ove intese, che il Re avea cacciato suor della Città la sua gente, con ordine che si dovessero opponere, e vietare, che lui non potesse entrare nel Castello di Capuana; e chiamato in cerchio tutti il mincipali delle sue genti, disse così: » fratelli fino a questo di io vi ho visto valentemente com-» battere per servizio di gente ingrata, e solo per desiderio di o-» nore; ma il di d'oggi io vi ricerco, e ricordo, che vogliate » mostrare tanta maggior virtù e valore del solito, che avete da » combattere per voi stessi, e per diventare da poveri, ricchi, ed acquillare onore, e ancora foltanza da mantenere la vecchiezza voritra. Vedete Re Alfonso che ingratamente vuol casciare dal Regno » quelta femmina, che per fua ignoranza ce l'ha chiamato: noi co-» me Cavalieri semo tenuti, perchè è donna, e di sangue Italiano, » di disender essa, e con lei questo bel Paese dalla rapacità e su-

MARTINO V. » perbia di questi Barbari. Contro di voi usciranno persone rigsontarios. » chissime e nobilissime, e bene adobbate d'arme, e di cavalli,
» ma poco atte a maneggiarli, essendo il mestiero de' Catalani l'
» arte della guerra marittima, e nella guerra di terra vedrete, che
psono di pochissimo valore. Son certo, che se volete esser quelli
» che solete, che non solo saranno vostre l'armi e li cavalli, ma

» averete loro prigioni, e di gran taglie, e oltra di ciò usarò » mezzo con la Regina, che sarà per voi salva, che abbia da dare

» ad ognuno di voi premii degni di tanto beneficio ».

A quello risposero tutti ad alta voce, che li conducesse subito a combattere, e a dimandare il legno. Sforza rispose ridendo, che non bisognava altro segno, che dare a quelli, che vedeano bene in ordine, e con cavalli graffi; e questo diceva, perchè li suoi, ch' erano stati gran tempo senza paghe, stavano con cavalli magrissimi, e loro pessimi in ordine con armi rugginole; pur possoli ognuno delli Sforzeschi un ramo di quercia, o d'altro albore su l' elmo per segno ehe venivano da fuora, spinsero innanzi. Erano da mille soldati, e quelli del Re tra fanti, e cavalli erano quattromila; e quali nel mezzo del cammino tra Poggio Reale, e Napoli usciro incontro li Cavalieri Aragonesi, e di altri Regni del Re Alfonso (a), che si erano posti alla testa dello Squadrone, e eon grandissimo impeto diedero sopra alli Sforzeschi, perchè la Nobiltà del fangue faceva sforzare ognuno di farsi onore per servizio del Re, e perchè seguivano li altri appresso con gran sforzo, sforzandosi di mantenere la vittoria, che parea, che sosse acquistata dalla virtù de'primi. Sforza avendo un buon pezzo in vano tentato di romperli, slava quasi disperato, e con ordine incredibile si buttò avanti, e tolse lo Stendardo maggiore delli Aragonesi da mano di colui, che lo portava, e lo se prigione; il che se non su cagione della vittoria, su per cagione di sar resistere li suoi : tantoché cominciaro a venire di lena, perché li cavalli Aragonesi nutriti nelle delizie della Città, e li Cavalieri, che l'erano sopra, cominciaro a stancarsi; ma pure, perchè giungevano delli freschi, la battaglia s' intertenne un pesso, e Ssorza

<sup>(</sup>a) In questo tempo il Re Alfonso su avvisaro, che Errico sua fratello sosse satto prigione dal Re Giovanni; e perciò era chiamato in Ispagna, dove poi andò per quietare questi suoi fratelli: Facio lib. 2. fol. 75.

#### DI NAPOLI. LIBRO IV. 127

voltandoli all'afluzie, li pigliò due squadre di cavalli, e alcuni MARTINO Vì foldati a piedi , e lasciando la bamaglia raccomandata ad alcuni pontefice. più valenti Capitani, pigliò una volta larga, palsò fino all'orti vicino le mura della Città, e buttate le mura delli orti, ch' erano fatti di lota al più, usci dietro le spalle, e per fianco delli Aragonesi, e con gran grido li diede sopra, e li pose ttitti in sbaratto e in confusione. Restaro tutti li cavalli Aragonesi, Siciliani, e Catalani in potere de Sforzeschi, e li Capitani, e Cavalieri prigioni: pochi che se ne salvaro, suro dalli Sforzeschi seguitati per tutta la Città fino al Castello nuovo, ove s'inchiusero. Il Popolo di Napoli si volto a saccheggiare le case de Catalani, . corsero con gran fretta a rallegrarsene con la Regina, dov' era entrato Sforza, e ricevuto con grandissima accoglienza, aveva ottenuto dalla Regina, che fusse fatto indulto generale a tutti queldi, che avevano seguitato la parte di Re Luigi. Il di seguente fu messo l'assedio al Castello nuovo; e perchè Giannotto Pertae Castellano messo ad Aversa da Re Alsonso, credette che per quella rotta il Re saria siato privato d'ogni speranza d'aver il Regno, mandò ad offertre a Sforza il Castello: esso lasciato Fuschino di Gotignola sopra l'assedio del Re, andà ad Aversa, ed ebbe con alcuni patti il Castello.

FINE DEL QUARTO LIBRO.



D E L L'

# I S T O R I A

### $N \quad A \quad P \quad O \quad L \quad I$

## LIBRO QUINTO.

terra.

MARTINOV. CTava Re Alfonso, assediato in Castello nuovo dalla gente Sfor-PONTEFICE. O zesca, e da' Napoletani, in gran necessità e turbazione d'animo, perocchè essendo tutte le persone principali e notabili di sua Corte prigioni in mano di Sforza, si trovava solo, che non pur li mancava chi lo configliasse, ma chi lo servisse: if Castello era poco fornito, essendo stata questa revoluzione una cosa repentina, e nata da una tranquilla pace di subito una tempestosa guerra. Ma la fortuna, che aveva già deliberato fario riuscire vittorioso (a), volle, che a quel tempo si trovasse nel mare di Genova un'armata fua partita da Barzellona per andare all' acquisto di Corfica, ed erano ventidue galere e otto navi grosse, la quale armata incontrata da un naviglio mandato da Re Alfonso coll' avviso del suo pericolo, subito per ordine di Giovanni di Cardona suo Capitan Generale voltò le prore verso il Regno (b), ed arrivò alla marina di Napoli. Il Re come la vidde, rilevato d'animo, comandò, che le genti scendessero in

<sup>(</sup>a) Facio lib. 2. fol. 76.

<sup>(</sup>b) Facio cit. lib. fol. 77.

terra, ed accampassero tra l'Incoronata, e Santo Spirito avanti MARTINOV. il Castello puovo. I Napoletani mandaro per Ssorza, ed intan- PONTESTERA to cavalcando tennero in terrore l'esercito Aragonese, che non-useisse dallo steccato del campo, perchè li cavalli si poteano a-doperare per quello largo, e que soldati delle galere come usci-vano erano morti. Ma al sine Giovanni di Cardona Uomo di gran cuore, tenendosi a vergogna, che i suoi mostrassero tanta viltà, sece accolta de più valenti del campo, e si mise da quella parte de ripari, onde solevano venire i Cavalieri Napoletani, e venuti da trenta cavalli a dar all'arme, usci con quelli, che aveva seco bene armati, e serrati insieme spinsero sin a Porta Petruccia quelli trenta cavalli, i quali entrati nella Città, sura serrare le Porte.

Erá per caso piantata una vite suor del muro della Cit-tà, dove oggi è il Monastero di S. Giacomo de' Frati Minori, la qual vite facea pergola ad una casetta d'un cittadino, che stava appoggiata al muro della Città, per la quale un soldato di nazione Sardo si appressò, e salì su quella casa, dando materia ed esempio a molti altri di salire, e di occupare la Porta Petruccia, e aprirla al Cardona, ch' era fuora: ed aperta che su, il Cardona entrò con molti, che l'avevano seguito, e avvisò il Re, che già esso era dentro Napoli. Il Re mandò Pietro d'Aragona suo fratello colle galere, acciò nel medesimo tempo combattesse con Napoli per mare, a tal che correndo la maggior parte de' Napoletani a soccorrere, che il Cardona non potesse più agevolmente occupar il più forte della Città: Pietro detto l' Infante esegui si bene l' ordine del Re, che in breve piglio tutto quel tratto della Città, che è dal Porto fin al Monasterio di S. Pietro Martire, e comandò, che fusse messo fuoco alle cale (a), il qual fuoco stendendo da una casa in un' altra, perchè la notte aveva incominciato a spirare un poco di vento, con-Iamò più di tremila case. Era un miserabile spettacolo udir le voci delle donne, e de' bambini, che fuggivano da' luoghi vieini al pericolo alle più alte parti della Città, e di vedere per contrario tanti Cavalieri, e valorofi Cittadini correre al pericolo per loccorrere la Patria in tanta mina, nella quale l'orrore della notte facea parere ogni cosa più terribile. Intanto Francesco Mormile con alquanti cavalli mandato dallo Sforza, e giunto in quel

(a) Il Facio nel luogo sopra eit. fol. 79.

MARTINO V. quel luogo, per un poco di spazio ritardò l' impeto de'nemici. PONTEFICE ma sopravvenendo poi l'Infante con più moltitudine di Catalani, fu ancora esso spinto sin al Pennino di S. Agostino; e dall' altra parte il Cardona dalla Porta Petruccia aveva occupato fin a S. Chiara, ove gli era uscita una buona mano incontro di valorosissimi Cavalieri, e si combatteva con grandissima virtù, perocché da una parte spinges i Nobili la genesosità, e dall'altra l'avarizia incitava quelli dell'armata a fare ogni forza, e vincere, poiche la Città li era stata promessa a sacco; quando satto già venire Sforza da Aversa, e satto impeto contra is Cardona, li ributtaro fin a S. Maria della Nova, poi voltaro sopra l' Infante alla Ferraria, e secero macello de' Catalani; e certo se tutti li Cavalieri Napoletani sossero stati uniti, li Catalani al fermo farebbero tutti flati scacciati, e il Re loro con vergogna forzato ad imbarcarsi, ed andarsene via. Ma quelli della parte di Durazzo vedendo per opera di Sforza indultati, e rimasti nella Patria li suorusciti Angioini, de' quali essi possedevano li beni, o non combatteano, o combatteano tanto lentamente, che mostravano desiderio, che Ssorza perdesse; del che accortosi quel Capitano prudentissimo, e vedendo, che da se soi lo non poteva salvare la Città senza la volontà de' Cittadini, perchè non aveva se non cavalli, i quali in poche parti della Città poteano adoprarsi , determinò non procedere più oltra a combattere con nemici in luoghi stretti, e per lui disavvantaggiosi; e parendoli aver fatto affai per quel di, pole buoni presidi per le strade, che i nemici non potessero guadagnare più avanti, e si ritirò col suo esercito alle paduli al campo vecchio, ove già due anni avanti avea tenuto l'assedio. Il di seguento considerata la consusione, e divisioni de' Cittadini Napoletani, e diffidato di poter difendere la Città, persuale alla Regina che si riducesse ad Aversa, ed esso coll'esercito l'accompagno (a) a avendo lasciato in guardia del Castello di Capuana Graziano Capo di duecento fanti, e Santo Parente con una squadra di cavalli, e sperava coll' autorità della Regina accrescere di sorze, e tornare per quella via a ricuperare Napoli. Colla Regina andaro tutte le donne nobili della Città, le quali benchè la seguitava-

no, la bialimavano tacitamente, come cagione di tanti mali.

I Catalani, partito che su Ssorza, rinnovando ognora contro
li

<sup>(</sup>a) La confirma il Facio lib. 2. fol. 81.

Il allahi, il terzo di presero la Città, e su da loro arla, e sac-mantino cheggiata nell' anno di Cristo MCCCCXXIII. Poi per ordine ponteries. del Re Alfonso posero l'assedio al Castello di Capuana; e perche la Regina era poco stimata, e meno ubbidita in quella confusione, e non si potea così presto provvedere, che Ssorza vemisse a soccorrere: Graziano contro la volontà di Santo Parente rese il Castello a Re Alsonso, e andò a trovare Sforza, il quale intendendo da Santo Parente con quanta viltà si era teso, volde con mano sua appiccarlo, come a traditore. Poi defideroso di fortificare la parte della Regina, insieme sero mettere in islato Re Luigi, il quale mentre visse su sempre sedelissimo amico; e proccurò colla Regina, che rivocasse l'adozione di Re Alsonso per l'ingratitudine usata da lui, e co' medesimi patti adottasse Re Luigi. La Regina, che nón voleva tirarsi a casa chi ponesse freno alli desideri suoì, spaventata dall' esempio di Re Alfonso, slava nel principio retinente; ma poiche Ssorza li promile di trattare la libertà di Sergianni con cangiare li prigioni Catalani, ch' esso tenea, la Regina si contentò, e su mandato per Re Luigi, il quale era appresso à Papa Martino; e nel medesimo tempo per soddisfazione della Regina, che desiderava la libertà di colui, domando tutti li prigioni Aragonesi e Siciliani, che tenea Sforza, în cambio di Sergianni: al fine fu concluso, che su cambiato per Ramondo Perigliosa 7. Giovanni di Moncada, Bernardo Centeglia, Mossen Baldassin 8. Mossen Corusca, Raimondo Moncada, Federico Crux, ed il Conte Giovanni di Ventimiglia, tutti Signori principalissimi; e la Regina che noa poteva cosa dissimulare, per allegrezza ch' ebbe di quella libertà, donò a Sforza 80. mila ducati. Pochi di dopo giunfe ad Aversa Re Luigi, ove su accolto colla maggior pompa, the a quel luogo, ed a quel tempo sosse possibile, e su facto atto pubblico, nel quale la Regina per ingratitudine di Re Alsonso rivocò l'adozione, e donzzione del Regno a lui fatta, e adotto, e dichiarò Re Luigi dopo la fua morte erede del Regno.

Re Alfonso mandò per Braccio, quale allora era all'assedio dell' Aquila, perchè esso, che nella rotta suori la Porta di Capuana pochi di avanti aveva perduta tutta la cavalleria, ancorchè avesse gran quantità di fantaria, non ardiva di cactiaria contra le valentissime bande Sforzesche, e del Regno. Sforza per contrario desideroso di opprimere lui avanti che lui ponisse con

MARTINO V. muovi ajuti, confortò Re Luigi, che cavalcassero insieme e sensi PONTEFICE. tassero di ricuperar Napoli, mentre il popolo ch'era rimasso demo tro, per il fresco dolore dell'incendio e del sacco, odiavano Re Alfonso. Venne dunque Re Luigi con un buon numero di cavalli di Nobili Napoletani, e del Regno, che lo seguitavano. e Sforza con le sue genti, per assaltare la Città dalla Porta del Mercato, come quella ch' è nel più abitato dal Popolo minuto. e sempre era flata scala in simili rivoluzioni di far perdere la Città. Ma Re Alfonso prevedendo questo ordinò, che tutta la massa delle sue santarie uscissero contra i nemici per la medesima Porta, ed esso con le galere andò a ponersi alla marina tra la Porta del Mercato e il Ponte, con dilegno, che se i suoi resisteriano insieme a' cavalli de' nemici, esso averia con l'artiglieria delle galere per fianco fatto gran strage di loro, e aperta alle sue fantarie la via della vittoria. Sforza vedendo li Aragonesi suora, venne in speranza non solo di ricuperare detta Città di Napoli. che lor possedevano, ma di tagliarli tutti a pezzi, e mando Biggio Capitan di fanti, che dalla Porta Nolana andalle apprello le mura, e che avesse da dar per sianco a'nemici, a tal che nen avessero potuto più ridursi dentro la Città; ed esso si volto aest suoi, e disse: » fratelli, voi vedete le galere Catalane, che sono » per infestarvi con l'artiglieria: la virtù vostra si ha da disendere » da loro con dar subito dentro a sharattare il nemico, e melchian-» si in tal modo con loro, che le galere per non offendere loro, » non tirino a noi »; e detto quello, abballata la lanza diede elempio agli altri di feguirlo, e si vidde in brevissimo spazio la cavallaria in mezzo di quella fantaria, facendone grandistima strage, e Re Alfonso stupito della virtà di Ssorza, ch' esso ben veden le prove mirabili di sua persona dal mare, disse che la metura non potea creare il più valentuomo; e perchè non potea servirsi del suo disegno di tirare con l'artiglieria, mandò a comandare a' suoi, che si ritirassero nella Città, e senza alcun dub bio se Biggio veniva a tempo, come l'era stato ordinato da Ssorza, con grandissimo dolore di Re Alsonso, e vergogna de' suoi, la Città si sarebbe ricuperata; ma perchè non venne, o sosse per tradimento, o per viltà, temendo che quelli, ch' erano sopra le mura, non li tirassero, se si appressava tanto alla Città, li Catalani ebbero tempo di ritirarsi dentro, e serrar la Porta. Sforza dopo aver ucciso da ottocento de nemici, e satto stare un pezzo il suo Stendardo, ove per insegna era un diamante, nel Borgo A

pinni la Porta, se ne tornò con il Re all'Aversa, quasi vaneg- mantimo vi giando con grandissimo dolore, e per la strada su sentito più vol- rontalicati te gridare: Biggio scelerato traditore mendimi la Città, che mi hai tolta con si Capitani de nemici dalle mani.

Mentre ad Aversa e a Napoli si sero queste cose, Braccio, che desiderava bravamente pigliar la Città dell'Aquila, come Terra promessa a lui, sotto probabili scuse non volle venire alla chiamata di Alfonso; ma li mandò due gran Capitani delli suoi, Giacomo Caldora, e Berardino della Candida. Costoro giunsero due di dopo il fatto d'armi del Borgo, con una buona quantità di cavalii, ma non tanti, che paressero al Re Alfonso bastanti a poter competere co' nemici. In questo medesimo tempo ebbe nuova da Spagna, che il Re di Castiglia aveva satto prigione Errico d' Aragona suo fratello, e tolteli alcune Terre, che possedea in Castiglia, e mosso parte dall'amor fraterno, parte da timore, che il Re di Castiglia non procedesse più oltre a togliere il Regno d'Aragona e di Valenza, (a) deserminò di navigare in Spagna; e lasciato Pietro di Aragona in suo luogo, e Giacomo Caldora con Berardino della Candida alla guardia di Napoli con 1200. cavalli, e mille fanti: il Re posto in alto mare con il resto delle genti sue, se n'andò, e per cammieto essendo avvisato, che Marseglia stava sprovvista, pigliando l'occasione messe le genti in terra, die l'assalto, e presala la facolieggio, e prese il Corpo di San Luigi Vescovo di Tosola, e ne lo portò in Ispagna. Intanto la Regina in Aversa insieme con il Re Luigi , e Ssorza celebraro le seste di Natale con grandissima allegrezza, e poi tenendosi consiglio di quel che di aveille da fare, il parere di Sforza, che deliderava di ruinare Braccio suo emulo, su, che si andasse a soccorrere l'Aquila, e a debellare lui, nel quale consisteva tutta la sorza per terra de Re Alfonso, massime che pareva agevolmente il vincerlo, pomendola in mezzo tra una Città ton pollente e bellicola, e uno elercito nemico, e che non si dovesse comportare che Braccio a facesse Signore dell'Aquila, perchè diventato più potente avedia pouro porre in ruina lo Stato della Regina. Li Napoletani chi

Sugar State of the State of the

<sup>(</sup>a) Il Facio lib. 3. fol. 90. narva le raufe della prigionia, il che obbligo a partirst per Castiglia, e lascio in Napoli D. Piero suo fratello. Luogotenence,

MARTINO V. erano del Configlio, erano di contrario voto, come defiderofi PONTEFICE, ricuperare la Patria, e volcano, che si andasse all'assedio di Na poli, come Capo del Regno. Sforza replicava, che Napoli est malagevole a pigliarsi così presso, essendo disesa da due buont Capitani, e da gente valorosa, e Braccio fra pochi di averia preso l'Aquila, e saria venuto a soccorrere Napoli, e a ponere loro in mezzo tra la Città, ed ello. Vinse dunque il consiglio di Sforza, che su approvato dal Re, e nel principio dell'anno 1424, cavalcò d' Aversa con un buono esercito pet soccorrere l'Aquila, e come volse passare il Flume di Pescara per aggiutare un Paggio, ch' era portuto dal Fitume, s' annegò. Il Conte di S. Angelo, che tenes in nome di Re Luigi Ortona a mare, avendo inteso la morte di Sforza, tercò d' accordarsi con Braccio. Costui alloggiava in casa di Francesco di Licciardo 2. d' Ortona, principale di quella Terra, affezionato alla parte Angioina, il quale eveva per moglie una di casa Zurlo parente di ello Conte, per mezzo della quale il detto Francesco intese il trattato e l'accordo, e operò in modo, che avanti che fusse eseguito, il Conte si trovò ucciso nel letto, nè mai fi seppe l'autore della sua morte, e Ortona restò nella sede della Regina. La fama del facco e dell'incendio di Napoli aven già satto terribile in Italia il nome di Re Alsonso; e per quello Filippo Visconte Duca di Milano, che non volca, che in Italia nessun Principe esterno potesse ingrandirsi, e diminuirsi la grand dezza sua, vedendo che Re Alsonso era attissimo a farlo per de possessioni di tanti Regni, e per le sorze di mare grandissiment armò dodeci navi grolle, e sette galere di valentissimi momini, e con esse mandò Capitan Generale Guido Torello Parmigiano uomo esperto nell'armi in soccorso della Regina. Costui partito da Genova, venne a Gaeta, e la pigliò con gran rilevamento dello stato della Regina, si per togliere la comodità di qual porto alli Aragonesi, come per le molte ricchezze, ch' eramo In quella Città, nella quale santi anni aveva fatta residenza la Regina Margherita, e Re Lanzilao: poi di là passantio più oltre, pigliò Procida, e Castellammare di Stabia, perchè li Citta limi di quella Città se li diedero, avendo ucciso Giovanni di Valenza Governadore messovi da Re Alsonso, uomo crudelissimo e avarissimo: ebbe appresso Vico, Sorrento, e Massa, che volentaziamente giurareno omaggio alla Regina e a Re Luigi.

La Regina allegra di quello loccorlo , mando a chia

mare

mare quelli , che dono la more di Sforza crano reflati MARTINO Capi del suo esercito. Questi erano il Conte Francesco postrutticio Sforza figlio di Sforza, Micheletto da Cotignola, il Duca di Sella, Luigi Sanseverino, e altri di maggior conto, li quali giunti che furono alle Paduli di Napoli, Guido Torello pole in terra le lue genti a venti insieme, e posero assedio alla Città ; e perchè sotto Giacomo Caldora, ch' era dentro, militavano molti Cavalieri Napoletani, de quali ne uscivano spesso dalla Città non solo a giostrare, ma ancora a parlare con quelli dell'esercito di fuori, ma molto più ne ascivano ogni di di quet del Popolo: non potè l'Infante D. Pietro d'Aragona quietarli; per modo che tenelle a tener le guardie ; le però chiamati a de li Capitani, disse che esso conosteva, che Napoli non posse senersi, e però voleva bruciarla per farla venire più presto arsa, che intiera in mano de nemici . A quello si oppose Giacomo Caldora (a) dicendo, che poiche ne esso, ne altro delli suoi avevano fatta una Città così bella, com' era Napoli, non voleva trovarsi a rovinarla, e che se l'Infante perseverava in questo persiero, esso si sarebbe gito via con le sue genti; e così si rimase l'Infante da quello barbero ed infame propolito. Il Caldora da quel di cominciò a pensare d'accomodare le cose sue con la Regina, con me nemico de' collumi de' Catalani, e a quello lo spingea anco la morte di Sforza, che l'era stato nemico, e la speranza che aveva, le pigliava partito dalla Regina, di essere nel primo hiogo; e non aspettava altro, che qualche occasione colorita. L' Infante, che se n'era accorto, sacea ogni artificio per poterio condurre al Castello, e farlo prigione (b); mar il Caldora cominciò a dimane dar le paghe, che dovea avere, non avendone avute dalla partita di Re Alfonso. L'Infante si scustiva, che il Re suo fratello aveva

(b) Ma pure il Caldora difegnava ufar le folice sue arti di mance merfi a due redini, poiche dice il Facio illa 2. fol. 207, che cessava di dar Napoli a Ludovico.

<sup>(</sup>a) L'oppossione del Caldora è degna di esser commendata e ioda ta, poiche il simile sentimento ebbe l'Imperador Carlo V. verso la sua Patria dove nacque, in Game la quale essendoseli ribellata, era confessione dalli Spagnuoli pronti alla vendetta, che la mandasse a saugue a succo, a quali rispose il savio Imperadore, che per risar questo guanto poi non basierebbe la pelle di tutti li Spagnuoli.

MARTINO V. trovato tanto intrigate le cose in Spagna, che non aveva pounte contente mandare denari, ma che in brevi di verrebbeno; e replicando il Caldora, che di suoi soldati non poteano servire senza essere pagati, massimamente essendo caro il vivere nella Città assediata, e l'Infante avendo risposto superbamente: il Caldora mandò a patteggiare con Guido Torello, e su fatto, che la Regina li donasse tutte le paghe, che aveva d'avere esso, e li suoi da Re Alsonso, e che li Napoletani, e robbe soro sussero salvi. Alli (a) 12. d'Apprile 1424. apersero le Porte, e le stanze degli Aragonesi surono saccheggiate, e su preso Giovanni di Moncada Cavaliero principalissimo, che se taglia di 16.m. siorini. Entrato l'esercito della Regina, si pose l'assedio al Castel Nuovo, che quel di Capuana l'avea reso Vincenzo Bosanto, e si sigliuoli, li quali non so lo ebbero perdono di aver seguita la parte di Re Alsonso, ma

cose da lui fatte.

Ricuperato Napoli, la Regina confortata da Papa Martino nembro di Braccio, dette il bastone di Generale al Caldora, col quale erano Micheletto da Cotignola, il Conte Francesco Sforza, il Duca di Sessa, Luigi Sanseverino: e poi ci era Ludovico Colonna Capitan Generale dell'esercito Ecclesiastico con un bion numero di uomini valorosi. Braccio temerario dispregiando il Caldora, che poco avanti era stato a' suoi stipendii, lasciò sense a contesa scendere tutto l'esercito nemico al Picino, quasi sicto d'avere tutti in gabbia; ma disceso che su il Caldora, ordinima ruppe l'esercito Braccesco, ove Braccio restò morto (b), e la maggior parte de'valenti uomini, che aveva seco, o morti, o presi: e Ludovico Colonna mandò a Papa Martino il corpo morto di Braccio, il quale solea amminacciario, che li volca sar dire

furono poi in molta grazia di Re Luigi. Guido Torello fauto questo, con buona grazia della Regina, e di Re Luigi, e con molti doni si partì, portando seco, e lasciando buona sama per le

(a) In questi tempi il Facio racconta le cose di Assonso satte in Spagna, quell'impresa che sece nelle Gerbi contra i Mori, e li satti de Pietro d'Aragona in Genova.

(b) Facio lib. 3. 601. 103. Giovan Batista Carresa nell' Ist. lib. 7. sol. 275. constrma questo che dece questa Istoria della sepoltura, e condizione di Braccio.

dire dieci messe per un bajocco. Il Papa, come scomunicato, lo madarino fece seppellire alla campagna avanti la Chiesa di San Lorenzo gontine richo extra muros, e volle, che sopra il corpo si fosse messa una colonna in memoria perpenia di quelto. Braccio fu di v.ta empio. nemico d'ogni Religione, e si vantava, che aveva da trent'anni, che non aveva vista messa, nè officii divini: su crudele, e lasciè memoria d'esempi infiniti di crudeltà; ma nel mestiere dell'armi fu valentissimo non meno della persona, che d'ingegno, se benet al fine si perdè per superbia, su lealissimo a tutti quelli, che ferviva, e sarebbe slato uno de'notabili uomini, che susse mai nato. in Italia, se non avesse avuto quelli vizi enormi (a). Questa rote: ta, e morte di Braccio su molto a tempo per le cose della Regina, perchè venne una grossa armata da Re Alsonso con isperanza di ricuperare Napoli, e arrivò appunto, che non ci era altro, che il Conte di Buccino di Cafa di Lamagna, ch' era Vicerè, e Buccio Tolomeo da Siena, Espitano a guerra, sopra l'affedio del Castello nuovo. Ma la Regina convocò il Baronaggio, e tra i primi comparve Giovanni Antonio Orlino Principe di Taranto con una banda di gente eletta, e benissimo in ordine, che a quel tempo si trovava alla Baronia di Flumari: venne il Conte di Nola con gente comandata, il Conte di Caferta, il Conte di Sarno: venne il Duca di Sessa colli suoi soldati, ch' erano un buon numero, Marino Boffa Signore di Arienzo con una quantità di balestrieri : comparvero ancora li parenti di Sergianni, ch' erano fatti tutti grandi e potenti, e pose guardia per tutta la Città. L'armata tento per la banda del mare molti luoghi, e per tutto venne provvisto; al fine con perdita di alcuni de' suoi, e con vergogna voltò le poppe, ed andò costeggiando fin a Calabria, per vedere se in alcuna parte potea porre gente in terra, e fare qualche effetto notabile. Ma al fine sapendosi per tutto la morte di Braccio, nella quale contisteva tutta la forza delli Aragonesi per terra, non su uomo che ardisse di muoversi in favor loro; onde a 27, di dapoi che

<sup>(</sup>a) Non saprei giudicare, se questo Autore si ha fatto prestare le parole da Gioyambatista Carrasa, oppure il Carrasa da questo Autore, poiche nel settimo suo libro delli 10, che seçe il Carrasa in un tomo per la prima Parte della sua Moria di Napoli : sono 📆 istesse parole. in the Britisher it.

PARTIMOV. che fu arrivata, venne a pigliarsi dal Castel nuovo l'Infante, a rontarica se ne ritornò in Catalogna: al Castel nuovo rimase per Castellano per Re Alfonso Rinaldo (a) Sances 2. A questi tempi se

ebbero nel Regno alcuni pochi meli di quiete.

Venne poi l'anno MCCCCXXVI. e Papa Martino per merito di molti uffici amichevoli fatti alla Regina in questa guerra con i Catalani, la pregò che facesse cedere da Ramondo Orsino Conte de Nola, Nettuno ed Astura, de' quali n'era Signore, e lei dasse al Conte alcuna ricompensa nel Regno; e la Regina a contemplazione del Papa dette al Conte Palma, ch' era di Giovanni di Gianvilla, e da quel tempo, che si se questo cambio , Nettuno , ed Astura sono stati sempre de Colonness . Ma Sergianni nell'intervalli della pace era Re, e intanto attendeva non solo a sarsi grandissimo, ma a donare, ed a togliere Stati a cha piaceva a lui, perchè colla potenza l'era cresciuta la superbia; e perchè il Prete Filingleri aveva litigato con Catterina Filingieri moglie di esso Sergianni sopra il Contado d'Avellino, ed ancora che fosse stata decisa la causa in savore di Catterina, era pur rimalto rancore tra loro: Sergianni mandò alcune bande di gente con-

(a) Si chiama Arnaldo Sanz Catalano, conforme dice Celare d'Engenio nella Napoli Sacra, ch' è seppellito a Monte Oliveto, e benché nel suo Epitassio non vi è nome, si può accordare cost come lo porta, e dichiara per sale il detto Autore accuratissimo; s' E-

pitaffio è il seguente: vedi al fol. 510.

Hospes mirare sepulti sidem: hic, dum Arcis Partenopess a divo Alphonso Aragonio Præsedus, classica, & serrestri obsidione premeretur, ne sidem pollueret, exhausto jam Ærario, imminentia jam capitis pericula sponte negligens, secum mularum, & canum esum non respuit, quin duobus fratribus captivis ab hosts oppositis, ne tormentorum istus increbrescerent, socio sanguinia sortitudinem præserens, a proposito non est abductus: deincepa mortuo Rege, frangendæ sidei inclito Ferdinando uberrima multorum præmia ludibrio habuit. Leggi al lib. 6. in sine di questa listoria.

Viene tutto ciò confermato dal Summonte al lib. 4. p. 2. foi. 443. anno 1440. Fommalo Costo nell'Annotaz. al Colenn. lib. 6. p. 1. fol. 244. & feq. fimilment l'afferna, e le nomina Risalda.

Sancio; fimilmente il Carrafa nel lib. 7.

diberrà, e lo fe condurre ad Aversa, ove dicono che morì in romanagata.

carocre: alcuni dissero, che lo se bunare nel Volturno. Fatto
quello, per cattarsi benevolenza da' Colonnesi, ed intertenensi amico. Pane Martino, cominciò a persuadere alla Regina, che

quello, per cattarli benevolenza da' Colonneli, ed interteneria amico Papa Martino, cominciò a perfuadere alla Regina, che spogliasse il Conte Tommaso Sanseverino, di S. Giorgio e di Sanseverino, e così ancora Francesco (e) Mormile, d'Evoli, e Castello dell' Abate, che se l'avea usurpato per sorzà a tempo della necessità della Regina, e si possedeva senza giusto titolo con alcune squadre di ravalli, ch' esso manteneva. Ma la Regina non volendo toccare i Sanseverineschi, mandò l'esercito contra Francesco, il quale coll' ajuto de' Sanseverineschi resistente alcuno spazio di tempo; ma poichè la Regina se assicurare si Sanseverineschi, che non mandarebbe contro di soro, cessando essi di ajutar Francesco, su assetto a rendersi, e su rovinato:

quello fu nel fine dell'anno MCCCCXXVII.

Nell'anno segmente la Regina, e Re Luigi vennero d'Aversa a Napoli, e in brevi di la bonca di Re Luigi l'acquistò gran benemolenza in muta la Città, e lui, che il conosceva, desiderava far residenza in Napoli, ov era benvoluto; perchè in esseuto mua la Nobiltà per essere di natura superba, si sdegnava di essere governata da Sergianni, e di cedere a tanti suoi parenti innalzati da gran povertà in stato grandissimo, ancorchè Sergianni assai sudialle di sarsi amici, e nelle cose della Città usasse molta prudenza e giudizia. Ma lui vedendo, che se restava in Napoli il Re, averia perduto affai di riputazione, perfuale alla Regina, che il mandalle in Calabria a debellare alcune poche Terre, che teneano le parti di Re Alfonso, e lo mandò là con donarti qualche Provincia, così come l'aveva donata a Re Alfonso, quando venne. Si parti dunque Re Laigi, e con ello mandò gran copia di Cavalieri Napoletani, alli quali donò in quella Provincia Terre, e Cassella, ed Offici, e henesicando unui secondo la facoltà sua, e li servizi di quelli. Così stabilite le cose sue, Sergianni si godea la pace, che facea per lui, e non li man-

٠, ﴿

<sup>(</sup>a) Il gran beneficio è pagato con pari ingratitudine dal Principe ignorante, come avvenne a quossi Mormili, che liberarno la Rogina; e l'invidia di Sergianni ajust la rovina di questi valorosi Cavalieri: dice il Camasa lib. 8. sol. 176., che su quel anno 1427.

MARTINO V. cava altro, che afficurarli di Giacomo Caldora, per aver così la TONTEFICE. pace dentro, come da fuora, e tenne modo di dar la figlia ad

Antonio Caldora Conte di Trivento primogenito di Giacomo; e Giacomo Caldora, ancora ch'era superbissimo, con una grandissima dote, e con la confirmazione della Regina di un gran numero di Terre, che tenea occupate per forza d'arme, avendone cacciati li Signori antichi, si contentò, e concluse il matrimonio, il quale dispiacque molto al Principe di Taranto, perchè vedendo unita la potenza civile di Sergianni con l'armi del Caldora, dubitava che non avessero da conspirare contra di lui. Ma Sergianni, ch' era di grandissimo ingegno, pensava piuttoso di farsi amico il Principe, perchè sapeva, che se Caldora dissaceva il Principe, poi sarebbe diventato tanto infolente, che averia facilmente rovinato ancora lui, e però li parea meglio mantenere l'uno e l'altro, che per il contrappeso delle sorze soro non se l'avessero da voltare contro; e per questo trattò di dar l'altra figlia per moglie a Gabriele Orlino con darli poi nella sua morte Venosa con titolo di Ducato, e fare restimire al Principe l'Acerra; e stabilite le coste in questo modo tra questi tre, cessò il sospetto per un tempo, e si visse quietamente dals anno 1428. fin al 1431., nel quale essendo morto Papa Martino V., Eugenio IV. suo Successore per compiacere al Car-

EUGEN. IV. dinale Orfino, ch' era stato causa di farlo Papa, cominciò a PONTEFICE perseguitare li Colonness, e assoldò il Caldora, mandandoli 20. A 4. MARZO m. ducati fino a cafa. Il Caldora fi mosse con tremila cavalli, e mille e duecento fanti, ed andò a Roma, ove dal Papa fa 1431.

accolto con grandissimo onore per la fama, che tenea a quel tempo del primo Capitano d' Italia. Antonio Colonna Principe di Salerno mandò a parlarli per uomini fuoi fedeli con un buon numero di ducati, e se il se amico, in modo che senza fare alcun effetto contro i Colonna, paísò la sua condotta, ed Eugenio sentendosi bessato mandò alla Regina per ajuto. La Regina li mandò Marino Caracciolo fratello di Sergianni, che l'avea fatto Conte di Sant' Angelo per la ribellazione di . . . . . . Zurlo, con mille cavalli, ed oltre a ciò fotto scusa, ch'erano stati dichiarati dal Papa per escomunicati e scismatici, tolse a' Colonnesi quanto avevano nel Regno; e perchè il Caldora sperava, che delle Terre tolte a loro la Regina dasse la parte a lui, si scoverse nemico davvero de'Colonneli, con dire che li persegnitava come a ribelli della Regina sua Padrona, e si trovò alla ruina di quella Cafa,

Casa, senza che il Papa dicesse tenerli obbligo.

PONTEFECS.

Finita questa guerra, Sergianni, che si era sin a quel di conten- PONTEFECA. tato del titolo di Gran Siniscalco, desiderava avere in dono dalla Regina îl Principato di Salerno tolto a' Colonnesi, e chiamarsi Principe. La Regina, che L'avea donato Capua, li fe dire, che si chiamasse Principe di Capua, poichè desiderava il titolo; ma esso replicava, ch' essendo Capua Terra tanto principale, ch' era stata sempre congionta con la Corona, esso non voleva pigliarne titolo, sapendo che ogni Re, che succedesse a lei, ce lo torrebbe, e saria schernito, bisognando ad un tempo perdere la Terra, e il titolo. Ma la Regina, o fosse istigata da altri, o fosse perchè Sergianni avea tralasciato la pratica amorosa, dapoi che la vedeva già vecchia, e oppressa da diverse infermità, e satta dissorme, e per questo lei ancora intepidito l'amore, perseverò nel proposito di non donarli Salerno: il che parve a colui, ch' era assueto d'avere quanto domandava, cosa insopportabile, e cominciò a pardar di lei ancora alcuna volta con pochissimo rispetto, rimproverandole la vita dissonesta, e sciocca, e con questo si comprò la morte; perchè ancora che la Regina per l'infame sua vita era odiata, e l'era desiato ogni male, in questo caso parea degna di tanta misericordia, quanto era degno d'odio Sergianni, che l' usava tanta ingratitudine, poiche da Gentiluomo poverissimo l' avez mantenuto 18. anni in tale slato, che non l'era mancato, altro che titolo di Re. E trovandosi appresso la Regina in grazia grande Covella Russo 4. Duchessa di Sessa, Donna superbissima, e di tanti ritrosi costumi, che vivea appartata da Giovanni Antonio Marzano Duca di Sessa suo marito, e aveva molti della Corte aderenti suoi : costei che già assai avanti aveva cominciato ad odiare Sergianni, per parere a lei, ch' era nobidissima di sangue, e per parte di madre, cugina della Regina, che il primo luogo della Corte dovesse esser suo s cominciò a seminare tra quelli, che conosceva nemici di Sergianni, come la Regina incominciava già ad odiarlo, e ch'era cola leggiera il privarlo della riputazione e della vita, se si sossero trovati uomini di core, che avessero determinato di farlo; e dicendo a molti queste, e simili cose, trovò di quelli, che si offersero di farlo, quando sperassero di non esser puniti dalla Regina, e a costoro promise di fare ogni opra, che conoscessero la volontà della Regina inchinata a difautorizzarlo. Andò dunque alla Regiua, e con parole artificiose, e unite di color di carità, e ze-

EUGEN. IV. lo verso di lei disse: » ch' era serva della Maestà Sua, e che PONTEFICE, a non li bastava l'animo di vedere così mostruosa cosa, che una Regina nata della linea di tanti Re fosse tenuta per serva de un povero Gentiluomo, e senza nullo valore, ne causa d'esser manato, nè esaltato, e che la vedea tanto cieca in quella affettazione, che non conosceva, che Sergianni tenea non solo il Reno in mano, ma ancora la sua persona, tenendo nel Cassello a di Capuzna, ove lei abitava, un suo servidore per Castellano. n talche era cosa certa, che se Sergianni voleva sarla ligare in un n sacco, e buttarla in mare, potea farlo senza contesa alcuna: e no che Sua Maestà dovea molto ben temerne, poichè aveva visto on quanta infolenza aveva perduto, e rotto il velo della vero gogna, e detto parole ingiuriole a lei stessa, avendoli li di ad-» dietro negato il Principato di Salerno; e per amor di Dio la » pregava, le non voleva levarli l'autorità del governo del Regno. a almeno li togliesse la potellà di cattivarla, e a questo sine mu-» taffe Castellano, con dar la guardia ad alcun suo fedele di quel ∞ Castello, e non stesse più oltre al mero arbitrio e volontàr di » Sergianni. » Questo lo disse con disegno di facilitar la via a quelli, ch' erano piuttosto impediti dal timore di non poterio eseguire, che da poca volontà di farlo. La Regina a queste parole, che credea, che sussero dette tutte per desio della lalute e autorità sua, tenne l'orecchie aperte, e rispose, che voleva farlo; e tra pochi di essendo dalla Duchessa sollecitata. mutò il Castellano: la qual cosa acquistò gran credito alla Duchessa con quelli, che desideravano la morte di Sergianni, parendo già, che la Duchessa salisse in savore, e Sergianni parendo già che fusse per cadere. Quello ch' era capo di quei che si erano osserti, su Ottino Caracciolo de' Rossi; costui con Pietro Palagano di Trani volendo per loro soddisfazione udir dalla bocca della Regina la volontà sua, pregorno la Duchessa, che l'introducesse alla Regina, facendoli aver comodità di parlar con lei sopra di ciò: la Duchessa lo sece, ed introdotti a questo ragionamento con la Regina, la Duchessa, Marino Bossa, Ottino, e il Palagano, discorrendo di più cose, non potero mai cavare di bocca alla Regina, che Sergianni li uccidesse, ma solo voleva, che si carcerasse; talchè dopo che usciro da lei, ristrestifi infieme penforno, quanto pericolo farebbe flato a loro di penerlo prigione, che per l'instabilità della Regina poteva in besve essere liberato, e consumar tutti loro, e dall'altra parte le

Ccian-

sciando di eseguire quello ch' era trattato, si vedevano in maga Bucker and gior pericolo, che poteva di leggieri succedere, che Sergianni PONTERICA per la dappocaggine della Regina, da lei stella avesse saputo quel che si era ordinato, e gli avesse tutti esterminati, e però si rifolsero, ancorche non volea la Regina, di ucciderlo.

Era il mese d'Agosto, e Sergianni per stringersi con vincolo di parentado col Caldora, volle dare la figlia di lui per Spola a Troano Caracciolo Come d'Avellino suo unico figliuolo, e ne volse fare una festa Reale per otto giorni dentro il Castello di Capuanu, con volontà, e spesa della Regina, ove surono continui balli, giosse, rappresentazioni, e convito, e tutte altre cose pertinenti a nozze Reali. La fera del sesto di li Congiurati elessero a sare l' effetto da loro determinato, e dopo effersi cenato, e andato a casa di Trojano con la Sposa, e l'altri, e sceso Sergianni al suo appartamento a dorume:a quattr'ore di notte prefero un aputante di camera della Regina di nazione Tedesco, ch' era venuto quando la Regina tornò vedova d'Anstria con lei, e andati avanti la camera di Sergianni, li ferò buffare gridando, che fi levasse da letto, che la Regina era oppressa da un discenzo di testa, e che fi moriva. A queste voci li Camerieri svegliati dal primo sonno storditi svegliarono Sergianni, il quale dimandò le calze, e ordinò, che si aprisse al Tedesco per intendere il male. della Regina; ma aprendofi entrorno li Congiurati Francesco Caracciolo fratello di Ottino, e Pietro Palagano con un servidore della Duchessa, e a stoccate, ed accettate l'uccisero, che non si avea finito di calzare una calza. Dicono alcuni, che sentendo rumore all'anticamera, tosto che vidde aprire, a quel della porta che apriva disse, chiudi chiudi, e indovinò quel che su; ma il Cameriero non potè, perchè li sopraddetti entraro con suria con molti altri. Ottino Caracciolo, Marino Boffa, e quei altri flavano fuorà con dilegno, le la cola non riusciva, uscirsene dai Castello, e suggire; ma essendo morto Sergianni, erano emtrati, e cacciati tutti li servidori, distesero il corpo di Sergiano ni alla prima camera, così calzato di una gamba fola, e l'altre scalza, e dissormato di molte serite. Poi dubitando delli Caraca cioli parenti di Sergianni, che non concitassero tumulto contra di loro, perchè erano potenti, ed avevano gran seguela di persone Beneficate da Sergianni, ed esaltati ad offici e dignità, mandaro persone a loro fidatissime a chiamarli un per uno, e victaro, che dal Castello non potesse uscire persone, che publicatie in

EUGEN. IV. morte di Sergianni. Così Trojano Conte d'Avellino, il Conte de PONTEFICE, S. Angelo, Petricone, Marino detto Scappuccino, Carellia con lo figliuolo Urbano, e Damiano Caraccioli vennero, pur credendosi che la Regina stesse male, che con questa causa erano chiamati, e furono tutti carcerati. Fatto di chiaro, la Duchessa di Sessa venne al Callello, che quella notte era dormita suora, e volle entrare a vedere quel corpo morto, e disse: ecco il figlio d' Isabella Sarda che voleva competere con me. Isabella Sarda fu madre di Sergianni, la quale vogliono molti, che fu di oscura condizione; ma Tristano Caracciolo, che scrive la Vita di Sergianni, dice, che sur Gentildonna del medefimo Seggio, donde era il padre di Sergianni; però ho detto questo, lasciando il luogo suo alla verità, per non decidere io tra l'autorità d'un Gentiluomo grave, come su Trislano, e l'altre scritture, che io ho visto, che sono a lui contrarie: pur dico, che per me non ho trovato mai, che Casa Sarda sia di Seggio Capuano. La Regina intese la morte di Sergianni, e si crucciò assai con Ottino e con l'altri, e disse, che li su ordinato, che si carcerasse, e non che si uccidesse: e loro si scusarono, che con tal animo andorno, e che Sergianni e li suoi si misero a disesa, è non si poteva pigliar vivo; e con questo non folo si purgaro, ma per mezzo della Duchessa ottennero l'Indulto, del quale ancora si conserva l'originale nelle scritture dell' Archivio del Regno, ove si legge, che la Regina fa noto a tutti, che quel che li Congiurati fero contro Sergianni, lo fecero di ordine suo, per la superbia e ingratitudine di Sergianni contra di lei sua benefattrice.

Re Luigi e quelli ch' erano con lui, come intesero la morte di Sergianni, stavano aspettando, che lui susse ad ora chiamato al governo del Regno; ma la Duchessa di Sessa, che avea disegnato esser lei padrona del Reame, e mietere il frutto di quel che avea seminato per sare uccidere Sergianni, si oppose, e sece che Giovanni Cicinello, che in Corte era in reputazione di uomo savio, e di buon giudizio, e molti altri del consiglio, consigliassero di nò alla Regina, che già pensava di mandarlo a chiamare. A questo modo nacque l'esclusione di Re Luigi, e di sua posterità da questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa questo Regno, perchè essendo la Regina già vecchia di sessa chiamatre anni, e schista, e non tanto soggetta alla passione de la pasione de la passione de la passione de la passione de la passione

#### DINAPOLI. LIBRO V. 145

ottenuto senza controversia, poichè il Re Alsonso era assente, e EUGEN. IV. lei non era astretta da altro amore a darlo ad alcuno dell'altri , PONTEPICE. che potevano aspirare a quel grado. Ma Re Alfonso udita la morte di Sergianni, e che la Duchessa di Sessa, ch' era gran partegiana sua, era padrona affatto della Regina, entrò in pensiero un'altra volta avere il Regno di Napoli, e mandò secretamente doni alla Duchessa, la quale lo mandò a confortare, che venisse subito al Regno, come già sece, che a' 22. di Decembre con un malissimo tempo venne ad Ischia. E se Urbano Cimino, che sava sempre all' orecchie della Regina, non l'avesse opposto, ricordandole sempre, che Re Alfonso per ambizione di regnare averia cercato di mandarla prigione in Catalogna, e dettole, che se allora non aveva avuto da lei altro che benefici, voleva spogliarla del Regno, e della libertà: assai peggio averia satto a quel tempo, che si ricordava aver patito tanti pericoli, e ricevuti tanti danni da lei e da' suoi; la Regina era tanto facile, che a persuasione della Duchessa averia tornato ad adottarlo. Ma venne poi l'anno 1433. e Re Alfonso tentando ogni spedizione, cercò di tirare alla sua parte Giovanni Antonio di Marzano Duca di Sessa, sì per l'opportunità dello Stato grande che aveva in Terra di Lavoro, come per l'autorità sua, ch'essendo il primo Signore del Regno dopo il Principe di Taranto, molti avrebbono seguito l'esempio di lui; ma come li giudizi umani spesse volte falliscono, avvenne, che questo li apportò grandissimo danno, perocchè alienò da se la Duchessa, ch' era nimicissima del marito, la quale avvisata da alcuni servidori del Duca, strinse amicizia con Giacomo Caldora, e fattoli dare denari dalla Regina, lo fe cavalcare sopra il Ducato di Sessa, talchè non su persona, che pensasse di ribellarsi dalla Regina conde Alsonso trovandosi suora di quella speranza, che aveva concepita, fatta tregua con la Regina per dieci anni, se n'andò in Sicilia.

Quest' anno il Principe di Taranto venne a Napoli chiamato dalla Regina, dalla quale su onorevolmente ricevuto, e da tutti riverito e visitato, suorche dalla Duchessa di Sessa, la quale per la sua terribilità nè amava nè era amata da persona del Mondo. Stando il Principe in Napoli con grandissima splendidezza, e venuto un di tra gli altri a visitare la Regina, avvenne, che mentre sava con lei in camera, li Scrivani di Razione volendo dare la paga ad alcune

EUGEN. 2V. compagnie di fanti, per vederne la mostra, li sero entrare al Ca-PONTEPICE. slello; e volendo il Principe scendere a cavalcare, trovò il cortiglio del Castello pieno di soldati, onde si cambiò tanto in volto per sospetto che quella gente non fusse ordinata per pigliarlo prigione, che si sarebbe addebolito, se Ottino Caracciolo, che calava ad accompagnarlo, non li avesse detto, ch' erano genti, che si pagavano, ed ordinò, che avessero subito aperta la Porta. e fattolo uscire. Ma contuttociò tanto su il terrore, ch' ebbe il Principe di essere preso, che uscito suori del Castello, senza tornare altrimente in casa, nè alla Città, se ne andò ad Acerra. ove slette con un umore malinconico, sempre sospettando di essere preso. Ma la Regina, che desiderava la pace e quieta a quel tempo, mandò a visitarlo, e per assicurarlo più, lo creò Capitan Generale contra i Sanseverineschi, li quali allora non bene ubbidivano la Regina. Il Principe guarito cavalcò con tremila fanti e tremila cavalli, e tolse al Conte Antonio Sansevorino alcune Terre; e perchè la madre del Conte era in Corte della Regina, andò piangendo a buttarfele a' piedi, supplicandola che non volesse in tutto esterminare quella nobilissima Casa, dicendole bastare l'esterminio sattone dal Re Lanzilao che una volta sola ne aveva satto morire undici tanto crudelmente. La Regina mossa a compassione, mandò ordine al Principe, che restituisse le Terre prese, e non li facesse più guerra; ma quando arrivò l'ordine della Regina, il Principe aveva spogliato di multe Terre altri Sanseverineschi, e per uno il Conte di Matera, e tole tofi quella Città per se, restitui solo al Conte Antonio Tricarico, e l'altre Terre sue con dire, che di quel solo si doves intendere l'ordine della Regina. L'anno seguente MCCCCXXXIIIL Re Luigi tolse per moglie Margherita figlia del Duca di Savoja, la quale partita da Nizza giunse a Sorrento, e la Regina della gnò di farla venire a Napoli, ed ivi fare una sontuosa festa. Ma la Duchessa di Sessa, e l'altri del Consiglio, per tema di non perdere l'autorità, la dissuasero con dire, che si faria venire a çala una nemica, la quale averia proccurato di farla morire pee rellare lei Regina, e sarebbe stato un turbare la quiete e tranquillità del Regno; per la qual parola la Regina, ch' era di pochissimo discorso, e si faceva maneggiare da quei, che gli era-30 appresso a lor modo, non solo non la mandò ad invitare in Napoli, ma molto parcamente la mandò a visitare e presenta-42. Così Re Luigi se ne passò in Calabria, e celebrò le nozza in

#### DI NAPOLI. LIBRO V. 147

in Cosenza con quella pompa, che si potè maggiore fare in EUGEN. IV. quelle parti, e con molta allegrezza di tutta quella Provincia, PONTEFICE. la quale per la presenza di quel Re, quelli anni che visse, li piglio tanta affezione, che dopo la sua morte durò molto tempo verso la parte Angioina appresso la maggior parte di quelli

Popoli.

Perseverando dunque la Duchessa di Sessa in possessione dell'animo della Regina, aveva introdotto molti dipendenti da lei nel Configlio, e nella Corte. Costoro vedendo, che la Regina era vecchia già, e potea poco durare il favore loro, e'l tempo di farsi grandi, poichè la più parte di loro erano poveri, ristretti tra loro considerorno, che non vi era altra via più certa a quello propolito, che debellare e cacciare dallo Stato il Principe di Taranto, dalla ruina del quale ricadendo più di centocinquanta Terre alla Regina, poteano nascer Titoli e Signorie per tutti loro; e però tolta occasione, che il Principe non aveva restituite tutte le Terre a' Sanseverineschi, lo sero citare, e perchè non comparve, lo fero dichiarare ribelle, e li mandaro contra Giacomo Caldora coll'esercito Caldoresco, e scrissero in nome della Regina a Re Luigi, che andasse ancora lui da Calabria conera il Principe; il quale Re, ancorchè sapeva, da che era nato, e che fine teneva il fare quella guerra, pure per ubbidire andò, ancorche a lui parelle cola impertinente, ed ingiulta, e contra il bene della Corona, perchè fi faceva ribelle da se un Signore potentissimo, e lo stringeva di darsi al Re Alfonso, il quale lolo colle Terre di quel Principe potea opportunamente sar guerra al resto del Regno, come già su. Il Principe vedendosi da due lati assaltare, mandò Gabriele Orsmo suo fratello, e Russino suo creato ad Ascoli con mille cavalli e mille fanti, che intertenesse il Caldora, e li proibisse l'entrare in Terra di Bari, e in Terra d'Otranto, che li parea, che sarebbe assai più: ch' era impossibile a disendere l'altre sue Terre e Castella, ch'erano in Terra di Lavoro, in Valle Beneventana, ed in Principato Ultra: e lui fi pose col resto delle sue genti ad Altamura, per relistere a quelle frontiere a Re Luigi. Il Caldora pigliato Mercogliano, la Baronia di Flumari e di Vico, ch' era un gran numero di Castella, Lacedogna, e Bisaccia, ed altre Castella là vicino, come su sotto Ascoli, li stette molto impedito, perocchè Gabriele Orfino scendendo più volte a scaramuzzare, si portaya tanto valorolameme, che a kii non pareva id'entrare in

EUGEN. IV. Terra di Bari, ov'erano certe Terre buone, ebuone abitazioni. PONTEFICE. e campagne fertili, e lasciarsi addietro un inimico tale con tanta buona gente. Ma avvenne, che andando Gabriele Orsino a Minorbino per pochi di , il Caldora , ch' era strettissimo , cominciò per uomini atti a perfuadere, ed a trattare con Ruffino. che si rendesse, ch' esso lo riceverebbe al soldo della Regina, e li faria dare stato. Quel gagliosso al suono di quelle promesse scordatosi del Principe suo, che di stato umilissimo l'avea fatto il primo della sua Corte, e datoli il carico della maggiot parte del suo esercito, che non era piccolo, che a quel tempo il Principe aveva cinquemila cavalli buoni, e buon numero di fanti, e si saria diseso: accettò il partito, e se ne passò al campo del Caldora, il quale fu accresciuto, e di quelle genti, e di altri Capitani, che li mandò la Regina, ebbe il numero di più di novemila soldati buoni; e perchè il Re ne conduceva da Calabria cinquemila altri, il Principe su astretto di lasciare la campagna, e ritirarsi a Taranto. Il Re ricuperate tutte le Terre de' Sanseverineschi di Basilicata, pigliò a patto Matera, e la Terza, ed espugnato per sorza il Castello della Terza, andò ad accamparsi a Castellaneta, la quale si teneva per il Principe. Il Caldora dopo il tradimento di Ruffino pigliò Andria, Bitonto, Ruyo, Quarata, ed altre Terre, ed ando a tentare Altamura, la quale essendo guardata con gran virtù dal presidio, che vi aveva messo il Principe, non potè averla, ed andò ad unirsi col Re a Castellaneta; onde quelli della Città sbigottiti, non fidancioli di resistere a tanti, si diedero. Dopo uniti insieme il Re ed il Caldora, andaro a Taranto, dove tennero l'assedio alcuni di; ma perchè per lo sito della Città, e per il buon numero di gente, che la disendea col Principe, conobbero, che l'assedio era vano, si partiro, ed andaro sopra d'Oria, la quale volendo, come affezionata del Principe, far resislenza, su presa, e saccheggiata, e col suo esempio diede tanto terrore alle Terre vicine, che quali tutte mandaro le chiavi al Caldora, che le ricevea in nome della Regina; e finalmente di tutto lo Stato del Principe, ch' era un numero grandissimo di Città e di Castella, non si tenea per lui altro che la Rocca, Lecce, Gallipoli, Ugento, Taranto, Altamura, il Castello di Brindisi, il Castello d'Oria, Minorbino, il Castello di Canosa, il Castello di Gravina, e del Garignone.

Venne poi il Novembre, ed il tempo di mettere le genti

#### DI NAPOLI. LIBRO V. 149

alle stanze: il Re Luigi distribuite le sue genti per le Terre pi- EUGEN. W. gliate, se ne tornò in Calabria, ed essendo di corpo delicato, e ponterica. travagliato nelle fatiche della guerra, nel volersi troppo asfaticare nel letto con la moglie, cadde in una infermità mortale, della quale morì in pochissimi giorni; e perchè in vita non otzenne mai quel che desiderò più , ch' era di sar residenza in Napoli, volle farla in morte, perchè lasciò in Testamento, che il corpo suo susse portato, e seposto all'Arcivescovado di Napoli, e il core mandato in Francia alla Madre. Ma perchè morì poco dopo la Regina, e successe, come si dirà, la ruina della parte sua, il Testamento in questa parte non su eseguito, ed il corpo suo giace ancor sepolto in Cosenza. In questa guerra si trova, che spese centomila ducati della dote di sua moglie. A' 22. di Novembre la Regina Giovanna II. ebbe nova in Napoli della morte di lui, e dicono, che pianse amaramente buttata in terra, con quelle vesti di lutto solite portarsi dalla madre in morte de' figli, e per otto di continui si se vedere sempre piangendo, e sar memoria della ubbidienza e virtù di quel Re, e della molta pazienza, che aveva avuto con lei, e rammaricandosi di non averlo trattato, come le sue buone qualità meritavano: e pessati li otto di, inviò Giovanni Cossa in Calabria a ridurre quella Provincia all' ubbidienza della Regina. Intanto Giacomo Caldora dopo aver guadagnato gran numero di denari nel taglieggiare e sacchege giare il Paele di Terra d'Otranto, lasciò Dominicuccio Camponesco, e Onorato Gaetano Conte di Morcone, e se ne venne alle stanze a Bari. Non voglio lasciare di dire quello avvenne di Ruffino, a talchè si sappia, che Iddio non lascia mai niun male impunito. Costui vedendo disfatto il Principe suo Padrone, incominciò ad importunare il Caldora, che li affignaffe alcuna di tante Terre, che si erano rese, e cercar le paghe per le sue genti. Il Caldora superbo e astuto dubitando, che se negava l'uno e l'altro, le-genti di Ruffino se ne passarebbono con lui un'altra volta dal Principe, diede alcune paghe alli foldati, e ritornando Ruffino ad importunario per le Terre, il Caldora sotto alcuni pretesti volle farlo appiccare; ma ad intercessione di altri li perdonò la vita, e li tolle solo la condotta delle genti d'armi, e li cavalli, e lo discacció dal Regno, e si seppe, che morì mendicando in Lombardia.

e che il Caldora era partito da Terra d'Otranso, si mosse

#### iso ISTORIA DEL REGNO

EUGEN. TV. se da Taranto con tutte quelle genti, che potè raccoglici PONTEFICE re, e andò per soccorrere il Callello di Brindisi, il quale era strettamente oppugnato da Onorato Gaetano, e volendo Qnorato uscirli all'incontro, ed evitare il soccorso, su da lui rotto. e non solo soccorso il Castello, ma ricoverò la Città di Erindisi : e perchè ancorche aveile molte male parti, per la memoria del Principe Ramondo suo Padre, e della Regina Maria sua Madre, e per l'antica eredità aveva posseduto gran parte del Paese, e ancora perchè ello era esaltatore de' suoi sudditi, era benvoluto e amato da quelli: in meno di un mele ricuperò tutta Terra d' Otranto. Successe poi l'anno 1435., nel quale a'2. di Fehraro a tre ore di notte la Regina Giovanna Seconda mori, e sono alcuni, anzi molti autori, che avesse lasciato in Tellamento erede Renato Duca d'Angioja fratello di Re Luigi morto tre mesi avanti, la qual cosa io non ardisco affirmarla per vera, perocchè nella diligenza fatta per trovare la verità delle cose, che io scrivo, nelli atti de' pubblici Notari, appare che la Regina venendo a morte, ordinò Governadori del Regno Ramondo Orfino Conte di Nola, Ottino Caracciolo Gran Cancelliero del Regno, Baldassasre della Ratta Conte di Caserta, Giorgio di Lamagna Conte di Buccino, Predicasso Barrile, il Conte di Montodorilio Caldura, Marino Boffa, il Monaco d'Anna, Ciarletta Caracciolo, Urbano Origlia, Antonio Dentice, Gualtiero Caraceiolo, Giovanni Cossa, e Taddeo Gattola 2.; sotto nome de' quali si spedivano nutte le provvisioni necessarie, e solite sarsi per addietro sotto titolo della Regina, e dal di, che la Regina mori, (a) l'Illrumenti pubblici, nelli quali si prepone il nome del Re, cominciaro a celebrarsi, e si continuò per certo tempo con questo titolo: sub regimine Consilii Gubernatorum Reipublica Regni Sicilia ordi-

(a) Che la Regina Giovanna Seconda ordinasse mella sua morta questi Governadori, concordano li Scrissori. Il Collennuccio stimato Scristor maligno al lib. 6. sol. 232. aggiunge, che questi Governadori con Notaro e Testimoni subornati secero un Testamento in nome della Regina, singendovi molti legazi, e uno di 70.m. ducati per spenderse per bisogni della Città, e che avessero istituito erede Renato fratello di Lugi sirzo già morto a Cosenza; e con questo pretesto rispandessero a Papa Eugenio: Quarto, che faceva istanza di dare il Regino a chi a lui piaceva.

٠: سه

dinatorum per clava memoria Serenissimam Dominam noftram Jean- EUGER, IV. nam Secundam Reginam Sicilia &c.

PONTRIKE

Con questi Governadori la Città di Napoli deputò un Prio-🕦 e diciono altri Governadori Ata Cavalieri , e Nobili , e dell Popolo, e si chiamaro la Bagliva con ampia potestà di capitohave, far pace, guerra, e tregue, fecondo che a loro avelle parso espediente per servizio di Re Renato, conservazione e bei pesicio dell'inchia Città di Napoli, e Regno. Li Escentori del Suo Testamento surono la Duchessa di Sessa, Giovanni Cicinello, e Fra Galasso, Ministro de Frati minora Conventuali. Lasciò, dicono, ducentomila ducati, de quali volle, che una parte se ne ripartisse fra'servitori, e l'altra si sequestrasse per le spese necessarie per la disensione e custodia della Città di Napoli; e benchè fu fame, che un gioje, argenti, ed altri mebili lasciasse sino la summa di ducati cinquecentomila, nondimeno l'esequie fur celebrate senza pompa alcuna nella Chiesa della Nunziata, ove fu sepolta sotto un picciolo marmo: che non su chi procurasse, che si facessero sontuose, perchè quelli che per via di Sergianni Caracciolo avevano avuto beneficio da lei, per la morte di Sergianni Caracciolo l'odiavano, e quelli ch' erano in riputazione dopo la morte di Sergianni, per non aver avuto beneficio da lei per la brevità del tempo, non si posero ne a piangerla, nè ad onororla. Quasi in quel medesimo di, che la Regina morì, arrivò in Terra d'Otranto il Conte Giovanni Ventimiglia mandato dal Re Alfonso in savore del Principe di Taranto con una buona mano di foldati. Accresciuto dunque di sorze il Principe, e di riputazione, pigliò a suo soldo Minicuccio dell' Aquila, ch' era stato lasciato dal Caldora in Terra d'Otranto con mille soldati, ed unite tutte le sue sorze, cavalcò sopra Gioja, e la prese e saccheggiò: poi ebbe le Noci, e Castellana, e assedio Turi, la qual prese, e diede a sacco alli soldati. Il di della Nunziata il Caldora si ritrovava insermo, e vedendo questo procedere del Principe, mandò Antonio e Berlingiero suoi figliuoli, e Riccio di Montechiaro Colonnello di Fantarie, con mille e seicento fanti, e quattromila cavalli contro il Principe, e diede il bastone di Generale ad Antonio come Primogenito, il quale giunto con queste genti a Rotigliano, se n'andò con squadre ordinate verso Turi, e mandò un Araldo al Principe, sfidandolo a fatti d'arme; ma il Principe fu configliato da Minicuccio, che sopra il valore delle genti Caldoresche non

PONTEFICE. giornata con due Cavalieri, che perdendo, non averiano perduto niente. Così Antonio usci di speranza di sar satto d'armi, e si ritirò a Rotigliano, e se questo essetto per riparare, che il Principe non calasse in Terra di Bari; e Giacomo che slava infermo a Bitonto, mordendosi di rabbia, che non si era trovato alla morte della Regina per aver parte delle spoglie, come vide che li figli resistevano al Principe, si pose in lettiga, e se condursi a Napoli, dov' ebbe da quelli del Contiglio, e dell'officio di Gran Contestabile, e con esso quarantamila ducati.

FINE DEL QUINTO LIBRO.



I S T O R I A

DELREGNODI

N A P O L I

D' INCERTO AUTORE.

#### LIBRO SESTO.

RE Alfonso (a), che da partegiani suoi era avvisato di EUGEN. IV. quanto si faceva in Regno, trovandosi in Sicilia, pose in PONTEFICE. ordine sette galere e una nave, e se ne venne ad Ischia; e perchè sapea tutti li Baroni del Regno, che non aderivano al Consiglio, nè al Governo di Napoli: mandò con lettere a tentar l'animo di tutti loro. Di questi erano si principali il Duca di Sessatimo di Aquino Conte di Loreto, Cristosaro e Ruggiero Getano, Antonello della Ratta, e il Conte d'Alvito. Costoro risposero, che sarebbono stati sempre pronti a servirlo; e accadendo poi che Giovanni di Caramanico (b) vassallo del Conte di Loreto, il quale dal Caldora era stato messo Castellano al Castello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello in mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello si mano del Conte suo Sintello di Capua, diede quel Castello si mano del Conte suo Sintello di Capua, diede suo capua di Capua di Capua diede suo capua di C

(a) La venuta d'Alfonso più presto di quello che averia satto, la conserma il Costo lib. 6. sol. 23 4 e la nota da Bartolommeo Facio, quale scrisse le azioni d'Alsonso, come autore di veduta.

(b) Il Caramanico dice il Colto sopra citato, ch' era vasfallo del Duca di Sessa.

#### DINAPOLI. LIBRO VI. 155

divenuto famolissimo per virtù, ed esperienza in quel mestiero. EUGEN. IV. Sono alcuni, che dicono, che il Duca Filippo com' era di na-PONTEFICE. tura avidissimo di dominare, che dopo mandasse secretamente ad avvisare il Re Alsonso di quello apparato, con disegno che si fosse messo tanto bene in ordine, che avesse potuto rompere quell' armata, e debilitare la potenza de' Genovesi, che allora erano confederati, che fosse stato leggiero farseli soggetti. Re Alfonso avvisato dal Duca, o da altro che fosse, pose in ordine quattordeci navi grosse, tredici galere, e molti altri legni (a), e si dispose andare ad incontrar li nemici, perchè pareva alle sue genti per il vantaggio del numero delle navi, e galere andare non alla battaglia, ma a certa vittoria. Montaro sulle navi più di diecimila combattenti, e posti che suro in alto, il Re comandò che si tirasse verso l' Isola di Ponza; e andato tanto in alto, che già erano scoverti i nemici, arrivò una fregata mandata da Biaso al Re con un nomo, che dicesse a S. M. che la Repubblica di Genova non aveva guerra con lei, e che però essi non venivano con animo di combattere, ma solo di soccorrere Gaeta, ov' erano tutti Cittadini Genovesi. Il Re ridendo quasi rispose, che teneva per inimici tutti quelli, che volevano ostare all'imprese sue, e diede licenza a colui, che tornasse con quella risposta a Biaso; e perchè erano già avvicinati a'nemici, e sentiva il Re gridare, battaglia (b), battaglia a tutte le sue navi con ardire grandissimo, comandò che con grand' impeto andassero contra li nemici. Dall'altra parte Biaso vedendoli venire ordinò, che le chiurme delle sue galere salissero sulle navi, e confortati le suoi ad alta voce, con ricordarli che mai ad armata alcuna su data comodità di vincere in acque due Re , e tanti personaggi grandi, come a questa, la quale vincendo li acquistarebbe non solo gloria eterna, ma ricchezza infinita: fe dar dentro all' armata Aragonese.

(a) Il Colennuccio al lib. 6. con l'annotazione e emendazione di Tommaso Costo al detto lib. 6. sol. 234. & seq. dicono li nomi e numero delli legni di tutte le due armate, colli nomi delli principali Signori fatti prigionieri con Re Alsonso.

(b) Il Costo detto lib. 6. sol. 235. descrive la battaglia navale e successo di essa, e al sol. 236. dice che il Re mando Francesco Pandone Napoletano a dire all'Asserto, che in Gaeta non entraria, che per sorza d'armi, e su il quinto d'Agosto del 1426.

Questa battaglia su a' 5. d'Agosto, della quale io non EUGEN. IV. PONTEFICE, serivo le particolarità, perchè si trova scritta da Bartolommeo Facio (a) a punto, usmo di quelli tempi, e diligentissimo Scrittore de' Getti di Re Alfonso: a me basta sol dire, che essendo combattuto sino al vespero, al fine valse tanto l'esperienza di Biaso, e il suoco e l'altre macchine de' Genoveli, che tiravano dalle Gabbie delle loro navi su quelle delli Catalogni, che l'armata Genovele ebbe una spendidissima vittoria, e delle quattordeci Navi, ch' erano del Re, ne prese undeci: l' altra dov'era l'Infante Pietro d' Aragona, si salvò suggendo in consorzio delle galere, delle quali era Capitan Generale Giovanni 4. d' Isara. Ne mi pare di passar in lilenzio un atto di Re Alsonso, notato da Antonio Panormita suo Maestro, che vedendo Giovanni d'Isara perduta ogni speranza della vittoria, si appressò con la sua galera alla nave del Re, e lo consorto che si volesse salvare, e scendere sulla galera; e il Re li rispose, che non parea bene aver condotti tanti Principi a quel pericolo, e poi lasciarli perire senza lui, e che com' era stato capo in condurli, voleva esserli compagno in ogni estrema fortuna. Rimase dunque prigione Esso, Giovanni Re di Navarra, ed Errico Maestro di San Giacomo suoi fratelli carnali, e più di cento venti Baroni nobilissimi Aragonesi e Siciliani, e del Regno di Na-

> (a) Partolommeo Facio fu Genovese, e lo scrive al lib. 4. Morl in Napoli, e su sepolto a S. Maria Maggiore, come dice Cesare d' Engenio nella sua Napoli sacra, e porta il suo Epitassio.

> poli sur prigioni Giovanni Antonio Orsino Principe di Taranto e Gran Contestabile del Regno, Giovanni Antonio Marzano Duca di Sessa Gran Ammirante, Angelo di Gambatesa Conte di Campobasso, Onorato Gaetano Conte di Morcone, Francesco Pandone Conte di Venasso, Errico e Giacomo di Leonessa, Minicuccio dell' Aquila, e più di sessanta altri Signori e Cavalieri nobilissimi, e tant' altra copia di persone (b) di conto, che volendo Biaso donar la libertà alla moltitudine, e tener solo li personaggi più illustri, fra la moltitudine sur liberati as-

(b) Lo confirma questo il cirato Costo detto sol. 236. Panormita de dictis &c. lib. 3. cap. 12. e al fol. 237. numera da 4500. prigionicri, e circa 600. morti dalla parte d'Alfonso, e da 150. Genoveso, benché altri scrivano minor numero.

#### DI NAPOLI. LIBRO VI. 157

fai, che averebbono pagato bona taglia (a).

Ma tornando all' ordine dell' Istoria, Francesco e Otto- PONTEFICE.

lino, ch' erano dentro Gaeta, udito l' avviso della vittoria navale, usciro arditamente sopra quelli ch'erano rimasti all'assedio in terra, e gli misero in rotta; e il-Conte di Fondi, e'l Conte di Loreto, che per ordine del Re erano restati al campo, e Ciccio da Montechiaro, che pochi di innanzi era fuggito da Giacomo Caldora con ducento fanti, e venuto a servire il Re, a gran pena si salvarono. Li Gaetani usciti a saccheggiare il campo, riportorno in Gaeta tra l'altre, sette bombarde grosfe. Il di dopo la vittoria Biaso a modo di trionfante entrò con l'armata nel porto di Gaeta con tutti li prigioni, e in segno d'allegrezza se bruciare le navi, ch' erano tredici, prese, con gran letizia e sessa de' Gaetani. Il terzo di poi andò coll' armata all' Isola d' Ischia con disegno di strignere il Re Alfonso a mandare contrassegni a quelli, che la teneano per lui, che si rendessero; ma il Ke mostrò tanta magnanimità, dicendo, che piuttofto sopporterebbe di essere buttato in mare, che perdere una pietra di ciò che si tenea per lui, che Biaso usci di speranza di fare altri essetti , e vinto dalla meraviglia delle virtù del Re, li cominciò a fare ogni specie d'onore, e cortesse. Scrivono molti di quei tempi, che il Re desideroso di non venire in mano de' Genovesi naturali nemici de' Catalani, e per la speranza, che aveva nella magnanimità del Duca Friippo, con grandissimi doni ottenne da Biaso, che l'assegnasse con tutti l'altri prigioni in mano del Duca; e già è manisello, che Biaso scrisse subito al Duca questo desiderio del Re, ed il Duca l'ebbe carissimo, e rescrisse, che il conducesfe a lui: ed eseguendosi così, il Re su ricevuto a Milano con grandissimi apparati e legni di quella cortessa, che sperava di trovare. Si crede, che oltra la natura del Duca inclinatissimo ad atti generosi, ne su grandissima cagione Nicolò Piccinino, che allora era Capitan Generale ed intimo Configliero del Duca il quale deliderava, che Re Alfonso ottenesse il Regno di Napoli, con isperanza, che ruinerebbe il Conte Francesco Sforza fuo

<sup>• (</sup>a) Dice il Costo al detto sol. 236. che questa su prudenza dell'Assereto, acciò tanto numero di prigioni non potesse sar pericolare i suoi, ch' erano di minor numero sulla sua armata.

PONTEFICE, che tenevano la fortezza per Re Alfonso, vedendo la rotta e presa del Re, credendos, che non averia potuto seguire più oltra l'impresa del Regno, mandaro ad offerire al Consiglio di Napoli di rendersi, se si volevano pagare alguante paghe; ma quelli persuadendosi aver sinita la guerra, e guadagnato senza pagare cos' alcuna, non vollero dare altrimente risposta. Il Caldora lasciato l'assedio di Capua, se n'andò al Ducato di Sessa, ed attendendo a saccheggiare quanto potea, non curava di prolungare la guerra, la quale gli era tanto più utile, quanto più durava.

Dopo la morte della Regina, li Signori del Governo di Napoli, e l'Angioini del Regno avendo mandato Ambasceria a Renato, che venisse a pigliarsi il dominio del Regno, si trovò, che Renato in una battaglia era stato fatto prigione di Filippo Duca di Borgogna, e che dopo la morte di Re Luigi Terzo, fratello primogenito di Renato, Carlo lor fratello terzogenito vedendo Renato prigione, avea occupato il Ducato d'Angioja. Il Re di Francia s'interpose a sare, che il Duca Filippo si contentasse liberarlo sopra la fede sua sinchè potesse ricuperare lo Stato; di che rimasto contento Filippo, Renato su posto in libertà. Ma essendo giunti li Ambasciadori di Napoli a chiamarlo nel Regno; Re Alfonso, il qual era parente del Duca di Borgogna, lo pregò, che ricercasse Renato, che osservando la sede ritornasse prigione; onde Filippo richiamò Renato, il quale, benchè da' Dottori del Parlamento di Parigi fosse concluso. che non era tenuto in tale caso osservare la promessa per la nuova dignità, che li era sopraggiunta, la quale lo scioglieva da quell' obbligo, pure volle andarvi, sperando, come credo, che siccome il Duca di Milano usò col Re Alsonso, così osservando pur la parola da Principe averebbe anco confeguito la libertà; ma trovò gran differenza da Filippo di Borgogna a Filippo Visconte, perocchè il Borgognone lo se ponere in carcere, e volle da lui la taglia, non da povero Signore, com' era quando da' suoi soldati su preso, ma da Re di Napoli. Duca de Angioja, e Conte di Provenza, ch' era fatto dopo, il che parve alieno dalla magnanimità e grandezza di quel Principe; ma si tenne, che il richiamasse per cupidità della taglia, o per gratificare a quel modo a Re Alfonso, potendo accettarlo con più generosa via. Al sine a capo di tre anni lo liberò con ducento: mila

mila doble di taglia, per la quale impegnò lo Stato, e obbligò derra. Tra quanti amici avea. Onde per trovarsi carcerato, non potendo ve-ponterica nire altrimente, mandò la moglie detta la Regina Isabella, e Luigi suo secondogenito chiamato il Marchese di Piemonte, con potestà di pigliare l' eredità della Regina Giovanna, e la possessione del Regno. Questa Regina venne prima a Gaeta, e poi a' 18. d' Ottobre 1435, entrò in Napoli, ove su ricevuta dalla Città, e dalli Baroni, da' quali su riputata molto savia, e lodata in ogni specie di virtù. Il Conte di Nola, il qual era principale nel Governo del Regno, per avere inteso la prigione di Renato, e che il Duca Filippo aveva capitulato con Re Alfonso di ajutarso, stava molto d'animo sospeso, ma come prima vidde arrivata la Regina Isabella, venne subito a farle riverenza, e giurarse omaggio: il simile sero l'altri Baroni, e Terre Demaniali.

La Regina Isabella intanto mostrandosi tanto di costumi differenti dalli portamenti della Regina Giovanna morta, aveva acquistata grandissima benevolenza; e volendo dar ordine alle cose della guerra, mandò a stringere Capua, tanto che non aveva di che sostenersi più. Ma il Conte Antonio di Pontadera, ch' era uno de' principali Capitani della Regina, corrotto per denari dal Conte Giovanni Ventimiglia, che tenea Capua per Re Alfonso, si parti con le sue genti dall'assedio senza dire una parola al Caldora, ch'era Generale, e andò a fare guerra a Papa Eugenio Quarto; ma con male augurio per lui, perocche fu rotto da Giovanni Vitellesco Patriarca Alessandrino, Capitano dell' Esercito Ecclesiastico, e da lui preso su appiccato per la gola. Il Caldora sitibondo di aver Capua, parendo che sosse debita a lui, poiche era stata di Braccio, il quale esso aveva vinto ed ucciso, seguiva freddamente l'impresa, sperando che la Regina ce la donasse ; ma li dieci Signori del Consiglio i dissuasero dicendo, che quella Città più nobile di tutte l'altre del Regno dovesse mantenersi per la Corona, com' era stato a tempo degli altri Re. In quello tempo la Regina defiderosa di teine tegrare tutta la Provincia di Calabria, vi mandò il Marchele di Piemonte suo figlio secondogenito, che non aveva pur dieci anni, fotto il governo di Micheletto Attendolo, il quale ridusse a divozione di Re Renato tutta quella Provincia, eccetto lo Scien glio. Ma venne poi nova certa, che il Duca Filippo di Milano. aveva liberato Re Alfonso, e fatto con fui fratellanza e lega per-

PONTEFICE roni, ch' erano stati presì, cominciaro a venirsene e sollevare gli animi de' partigiani di Re Alsonso, il quale scrisse ani infante Pietro suo fratello, chiamandolo a seguire l'impresa del Regno.

L' Infante, intesa la liberazione del Re, e ricevuto questo avviso, partito da Catalogna con undeci galere, se ne venne ad Ischia, e di là comincio a trattare molte cose con li aderenti di Casa d'Aragona, e se li offerse questa occasione, ch' essendo per sorte in Gaeta una gran peste, e per quella causa partiti tutti l'Angioini, e morto Lancellotto Agnese Gentiluomo Napoletano di molto valore, che governava quella Città, quelli ch' erano dalla parte Aragonese diedero la Città all' Insante.

In quello mezzo i Genovesi sdegnati del Duca di Milano, che aveva liberato Re Alfonso senza far motto a quella Signoria, e pigliato per se il frutto della vittoria, che a spese loro s'era guadagnata, tagliaro a pezzi Pacino Alciati Milanese, ch'era in quella Città da parte del Duca, e partitifi dalla divozione del Duca, si collegaro con Renato, di che su autore Francesco Spinola, Uomo a quel tempo di grandissima autorità in Genova: e dall' ora sempre quella Signoria con ogni suo potere savorì le cose di Renato. Il secondo di Febraro dell'anno 1436. Re Alsonfo giunse a Gaeta, (a), ov' essendo concorsi tutti li: Baroni della sua parte, assoldò Minicuccio Aquilano con ducento Lanze, e si stette tutto quel tempo correndo tra Gaeta e Capua, nel quale il Caldora lasciato l'assedio di Capua si parti, promettendo andare in Abruzzo a rifare le sue genti, e più squadre, e ritornare ad Aprile con maggior forza. Ma taglieggiando dissonestamente quei poveri Popoli, sdegnò quella Provincia tanto, che Sulmona, e Cività di Penna alzaro le bandiere del Re Alfonso (b), benché Sulmona a capo di tre mesi ritornalse alla sede di Renato, con patto, che non dovesse il Caldora intromettersi nel fatti loro, Il Caldora cavalcò da Abruzzo in Puglia per essere la più importante e fruttuosa Provincia, si spinse oltra a debellare le Terre del Principe di Taranto, e pose capo a Lavello, e stra 35.

<sup>(</sup>a) Conferma il Summonte la venuta d'Alfonso a Gaeta con quanto scrive questo Autore, e cita S Antonino nella Cronica, che Alfonso sacesse edificare il Castello di Gaeta. Summ. lib. 4. p. 2. fol.635.

(b) Questo su il Luglio, dice il Summ. lib. cit. fol. 635.

di l'ebbe per sete, che su tanta, che buttavano le bestie e 📆 uomini morti dalle mura per la sete ; poi se n' andò all' assedio fontefice. di Barletta. Il Principe scese ad Andria, e la molestò tanto, che su stretto di lasciare l'assedio, e andarsene sopra Venosa, dove non facendo alcuno effetto, fi voltò sopra Antonello Gefualdo, e pigliò Ruvo e Piescopagano, e si mise a sacco: e là venne Trojano Caracciolo Conte d' Avellino suo genero, e figlio di Sergianni a trovarlo con alcune squadre sue; e dopo al fine d'Agosto andò devastando il Paese, e pose campo a Modugno, e se fare gran guasto d'olive. Ma al fine se tregua con il Principe, e si ridusse a Bari, ove avvenne di Berlingiero Caldora suo figlio secondogenito, che andò di notte per cose d'amore, ed ebbe una sassata in testa, quale non volendo palesare, giunto poi al Vasto se ne mori. All' entrata di Ottobre Riccio di Montechiaro, e Minicuccio entrati di notte a Pescara la presero, facendo prigione Lionello Acclocciamuro 6. nipote del Caldora; poi subito si ribello Cività di Chieti, e sentendo questo il Caldora, celebrate l'esequie di suo figliuolo, cavalcò a Cività di Chieti, ma non potè ricoverarla. Mentre in Abruzzo si facevano queste cose, Re Alsonso, che vedeva dopo il Caldora, il maggior Barone, che fusse dalla parte di Re Renato, era Ramondo Orsino Conte di Nola, se ogni ssorzo d'averlo a sua divozione con prometterli di farlo grandissimo, come lo se poi (a), ed ebbe fra pochi di giunto con lui il Conte di Caserta, ch' era nato di Padre e Avo divotissimi di Casa d'Angioja; e con questo Re

(a) In questo mese d'Ottobre 1436, venne Giovanni Antonio Orsino Principe di Taranto a congiungersi col Re Alsonso a Capua, e si operò che venisse Raimondo Orsino Conte di Nola suo cugino; e il Re Alsonso conoscendo quanto questo Barone potea giovare a suo favoro per le Terre che posseda, li diede per moglie Leonora d'Aragona sua cugina, siglia del Conte d'Urgel, con il Ducato d'Amalsi in dote, la quale era in Spagna: e su mandato Antonio Mastrillo a sposarla in Spagna con la proccura stipulata a Somma per Notar Aniello Monicola a 25, di Dicembre 1436, dentro il Palazzo Reale in presenza del Principe di Taranto, di Ramondo Periglios Gran Camerario, di Gabriele Orsino Duca di Venosa, di Giovanni Ventimiglia Marchese di Giraci, Petricone Barrile Conte di Montodorisi, e altri: il Summ. lib. 4, p. 2, il Costo lib. 6, sol. 240.

FUGEN. 17. Alfonfo ebbe comodità di passare a Scasata, e la pigliò, e le PONTEFICE, donò al Conte di Nola per essere contigua a Sarno, ch' era pure del Conte; apprello pigliò Castellammare di Stabia, e li parve d'aver rinchiusa Napoli d'ogni parte, e tutte le Provincie del Regno. Venne poi l'anno 1437., e cavalco sopra Monzesarchio, e disse, che voleva andare a debellare il Caldora in Abruzzo, ma impedito, al medesimo tempo pigliò a patto Montefuscolo, ed esso andò a stare a Ceppaluni, dove il Principe di Taranto. ch'era stato con lui, cercò commiato, e se ne andò alle sue Terre. Ma Antonio Caldora figlio primogenito di Giacomo, ch'era Vicerè in Napoli, usci, e prese e saccheggiò Airola avanti gli occhi di Re Alfonso: poi passo a Scasata, e ricupero Sanseverino e Salerno, che avevano alzato le bandiere d'Aragona; e Luigi Arcella Napoletano volle per tradimento ingannare Urbano Cimino, ch' era Castellano, per fare avere il Castello a Re Alfonso, ma Urbano scoverse il trattato, e lo se strangolare.

Ma la Regina Isabella, Donna di gran valore, accortasi, che per trislizia de'suoi Ministri la parte del marito andava tuttavia declinando, e le cose sue non potevano aver altro, che cattivo esito, mentre il marito stava prigione: mandò per ajuto a Papa Eugenio IV. Il Papa mandò si Patriarca Vitellesco (a), Uomo assai bellicoso, con

(a) Il Collen. al lib. 6. fol. 240. dice, che il Vitelleschi tornò la feconda volta in Napoli . Giovanni Vitelleschi Patriarca d'Alessandria , e da Eugenio IV. a 9. d'Agosto 1437. in Fiorenza creato Cardinale da Protonotario, Vescovo di Recanati, e poi Arcivescovo di Fiorenza: la sua Pairia era Corneio. Il suo elogio e ritratto è in istampa per Filippo de Rossi nel 1646. nelle stampe del Mascardi. Vedi il Garimberto nelle vice di alcuni Pontefici, e Cardinali lib. 6. fol. 457. Alfonso (iaccon. in Eugen. IV. ann. 1446. fol. 1142. hec refert: Joanni Vitellesco Cornetano potentia ab Eugenio Pontifice communicata suit, ut tam dominio Ecclesiæ, quam rebus spiritualibus præeilet. In tantam ideo superbiam, & arrogantiam venit, ut Romæ præsedus in crudelitatem, & sævitiam cunda verterent, & ideo Antonius Ridus Patavinus Arcis Præsecus, justu Pontificis, eum vi coepit, & tribus vulneribus in captione affectum in arcem Sancti Angeli reclusit, ubi die sequenti aut ex vulneribus, aut alia ratione mortuus, elatus est ab Ecclesia S.M. supra Minervam, nudulque expositus sine calceis: tanta est inconstantia, permutatio, de

con quattromila cavalli, e mille fanti. Costui per molte cose EUGEM. IV. in guerra fatte valorosamente stava in gran sama, e pigliato Ceppa-FONTEFICE rano con alcune Terre, contra Riccio da Montechiaro, entrò nel Regno l'Aprile MCCCCXXXVII., e rilevò affai la parte Angioina, e mandò a dire alla Regina, che li mandasse il Caldoresco, perchè volea con esso ricuperar Capua. La Regina se dare denari ad Antonio Caldora, ed ordinò, che uscisse incontra al Patriarca; ma Antonio innamorato della moglie, se ne andò a Carpinone, ed ordinò a Lionello Acclocciamuro, che conducelo le appresso le genti, ch' erano alli Casali d'Aversa e di Marigliano. Ma il Re Alfonso, che temeva, se le genti Caldoresche fi giuntavano con quelle del Patriarca, mandò Orso Orsino, il quale assaltando gagliardamente Lionello, il ruppe, e strinse a ritirarsi a Napoli on perdita delle sue genti, è maggiore di cavalli. Il Patriarca udita la rotta di Lionello, pigliò la via di S. Angelo d'Alife, ed ebbe Cajazzo, e Piedimonte, e se ne venne a Napoli, e visitò la Regina, dalla quale su raccolto con onore Infinito, ed ebbe venucinquemila ducati per le sue genti, e prorhesse da lei, e dal Consiglio, che non istudiarebbero ad altro, che tenerlo contento; e fra pochi di data molta buona speranza alla Regina si partì, e ridusse alla sede Angioina il Conte di Caserta, che poco avanti s'era ribellato: poi assediò, ed ebbe Montesarchio; e Re Alfonso dubitando della temetità di collui, ch' era per presentare la battaglia, distribuite, le sue genti per li Ruoghi più forti, ed esso entrando a Gaeta, mandò a sollecitare il Principe di Taranto, che venisse a soccorrerso. Il Principe ch'era di tutto cuore divoto di Re Alfonso, posto in ordine mille X

vicissitudo rerum, ur contempur, & sudibrio haberetur &c. Hæc Ciaccon. Il Cardinal p. 2. Elench. L. E. Cardinal in Eugen. IV. norm Joannes de Vitellensibus Connetanus Patriarca Alemandrinus tit. S. Laurentii in Lucina, Archiepiscopus Florentinus, Legatus bis ad Urbem miffus, & in Marchiam Anconitanam, Romæ in Castro S. Angeli, ubi fuerat detentus, decessit veneno, seu ex vulneribus, die 11. Aprilis 1440. &c. Joannis creationem Basileense Conciliabulum, uti factam contra decreta Concilii, irritam declaravit die 26. Septembris 1437. ut in ejus actis.

Il Platina nella Fisa d'Eugenio vuole, che fusse ucciso in batta-

glia da' Fiorentini.

EUGEN. IV. e secento nomini eletti a cavallo e a piedi , si pose in viag-PONTEFICE. gio, ed avvisò il Ke, ch' esso veniva. Il Ke usci, ed accolte le sue genti, se ne andò a ponere a Vitolano, con animo, come il Principe si avvicinava, di cogliere in mezzo il Patriarca. La Regina sollecitava il Caldora a soccorrere il Patriarca; ma colui defiderava, che la guerra andasse a lungo, e dava buone parole, e cattivi fatti. Ma il Patriarca risoluto di non aver soccorfo, inteso che il Principe era appresso Montesuscolo, cavalcò all' improvviso, e prese lui, Pietro Palagano, Antonio Marramaldo, ed altri Cavalieri, ed appena Gabriele Orsino fratello del Principe si salvò con pochi a Montesuscolo; e avuto questa vittoria fece grandi accoglienze al Principe come Signore grandissimo, e Capo di Casa Orsina, che a quel tempo stava in siore: e Re Alfonso, e suoi partegiani restaro assai assitti, ed esso se ne tornò a Gaeta. Il Patriarca mandò a pregare la Regina, che li donasse una Terra, dove potesse tenere i prigioni, e tra di loro ricrearsi; ma il Consiglio pose in sospetto la Regina, che lui non volesse fare la guerra per la Chiesa, e perquella ricuperare il Regno, e non per Re Renato, e con onelli modi lo denegò, del che cominciò il Patriarca a sdegnarsi.

> Il Caldora saputa la vittoria del Patriarca, venne a Sergna, e pigliò lo. Nagone, e la Rocca, e mandò il figlio per accordo, e se ne andò a Morcone, e non la potè pigliare; poi se ne andò a S. Giorgio della Mulinara, con intenzione di metterla a sacco, ma essendo sollecitato dalli messi della Kegina, si avvicinò al Patriarca, il quale per accordo aveva avuto Montefuscolo, e ridotti a sua devozione quelli della Casa Leonessa, e satto tregua col Conte di Nola, che aspettava il Caldora a Benevento; e perchè o fosse la burla che sece a Papa Eugenio IV. (a) nella guerra de' Colonness, o altro, il Caldora non si sidava del Patriarca, sero capitoli, ed in buon modo si assicuro l'uno dell'altro: il Caldora andò a trovarlo, e su piacevolmente accolto, che il Patriarca elsendo armigero, aveva avuto gran desiderio di veder lui, che a quel tempo era tenuto in Italia per maestro di guerra, e nel padiglione discussero inseme molte cose sopra il terminare di quella impresa. Il Principe s'incontrò col Caldora, e si scula-

> (a) La burla fu, che si piglid grossa summa di denari da' Colonnesi: Platina neila Via d'Eugenio.

va colla Regina Isabella, e dopo alcune parole il Patriarca li se EUGEN. IV. pacificare; e fatto quello, Antonio Caldora fi parti dal Padre con pontarica. una banda di cavalli, e messe campo a S. Marco, e'i Patriarca con Giacomo se ne andaro a Cancello, e là venne dal Papa un Breve, che se il Principe giurava di essere fedele a lui, e alzava le bandiere della Chiesa, il Patriarca lo dovesse liberare: il Principe lo se (a), ed assegnò Trani e Monopoli alla Chiesa, ed esso con tutto il resto del suo Stato alzò le bandiere di Papa Eugenio. Poi si mosse il Patriarca, e il Caldora, e presero Vairano, Presenzano, e Udolfrero, e Francesco Pandone fu astretto a renderfi con tutte le sue genti (b). Ma tuttavia fra loro due cresceva il sospetto, e 'l Patriarca cominciò a pigliar le Terre in nome della Chiesa per avere, ove ritirarsi nelli casi avversi: se ne andò a Salerno, e lo prese. Il Caldora andò poi a Napoli, e si ssorzava di ponerlo in più sospetto alla Regina. ed al Configlio, perchè era tanto superbo, che non potea sopportare nè superiore, nè compagno, e massime nelle cose di guerra, dov' esso valeva assai, ma presumeva valer assai più; e stando le cose a questi termini, il Patriarca mandò a pregare la Regina, che levasse dal Consiglio un certo Messer Gerardo Tedesco, ch' era venuto con lei, ed in luogo suo ponesse uno Stefano da Corneto parente di esso Patriarca, che altrimente esso lasceria di travagliarsi più in servizio della Regina, la quale li mandò a dire, che quando essa avesse da star soggetta, eligerebbe piuttosto di essere soggetta a Re Alsonso, ch' era nato Re, che non a lui; della qual risposta il Patriarca congetturò, che n' era stato autore il Caldora, onde cominciò più fortemente ad odiarlo.

Di tutte queste cose Re Alsonso era avvisato per mezzo di spie, e per questo sapendo l'inimicizia ch'era fra costoro, andò a trovare il Patriarca per consumarlo (c). Ma Giacomo Caldora, Uomo cautissimo ed assutissimo, se li pose appresso con ani-

(a) Con questi patti fu il Principe liberato. Summ. lib.4. fol.638; (b) Dice il Summ. d. lib. 4. fol. 638. che il Re Alfonso pigliando la via di Terra di Lavoro ricuperò Vairano, e il Pandone; ch'. dra Conte di Venafro, patteggiò col Re di farglielo avere, purché; glie lo donasse a lui con detto titolo di Conte.

(c) Il diligentissimo Tommaso Costo al 6, lib. della 1, parte all:

annot, al Colennuccio fol, 242. & seq.

BUGEN. EV. animo di aggiutare il Patriarea, perchè sapea certo, che Alsonso BONTEFICE, distrutto che avesse il Patriarca, averia consumato ancora lui. Il Patriarca non sapendo la intenzione del Caldora, cercò tregua a Re Alfonso, il quale vedendosi a lato l'esercito del Caldora, la concesse volentieri, ponendosi a molto guadagno uscire netto da mezzo a loro. Come il Patriarca senza dubbio saria slato tosto rotto, se il Caldora non l'ajutava, così saria slato rotto il Re, se il Patriarca sapendo certo, che il Caldona veniva con intenzione di ajutarlo, non avesse sirmato 🔌 tregua. Di quà si può vedere, in che termine ecano le cose degli Angioini tra le discordie di due tali nomini. Firmata la tregua a' 7. di Decembre, Pietro Palagano rivoltò Trani, alzando le bandiere Aragonesi, e Re Alsonso uscito da quetti due eserciti, delli quali uno era a Salerno, e l'altro a Padula, edessendo avvisato delle discordie di quetti due Capitani, e che ogni di si mandavano imbasciate odiose e da nemici, se no venne a Giugliano, Casale tra Napoli e Aversa, e di là stringeva Aversa, che si rendesse; il che vedendo la Regina, con molta istanza mandò ad avvisare il Caldora, e il Patriarca (a). li quali repentinamente reconciliati, e partiti la vigilia di Natale ognuno da loro stanze, credendo la lor gente, che non sapevano la loro reconciliazione, che un Capitano andalle alla ruina dell'altro con marciare di notte a lume di torce, e giuntato un esercito coll'altro a Cancello, si avviarono alla volta di Giugliano, e se non si fermavano a bere a Caivano, senza dubbio avevano preso il Re, quale sapendo l'odio ch' era tra quei due Capitani, e però avea più pensiero a credere ogni altra cosa che quella, stava sicuro e senza sospetto alcuno; onde ve-

(a) Il citato Costa dice., che il Caldora, e il Patriarca riconci-

nendo un Cavaliero (b) a far intendere al Re, che udi-

liati insieme secero trattato contro Alsonso.

(b) Il Costo chiarisce, che il Cavaliere su Giacomo Leonessa Signore di Montesarchio, che scrisse 12. lettere ad Aisonso, una delle
quali li capitò, le 11. essendo intercette da'nemici, il quale sdegnato di quel
doppio trattato inviò le lettere per 12. persone per diverse vie. Alsono
so era alla messa questo giorno di Natale: l'argento che perse, su il
servizio dell' Altare, e della sua Mensa: leggi il Costo cit. lib. 6. p. 2.
solo 242. Il Summonte non ne parla: sorse questi non ebbe queste, sa
altre notizie, she sono nel Costo, ed in questa Istoria.

va messa il di di Natale, la venuta delli nimici, se ne rise, rugan, ru e venendo altri a dire il medesimo, nemmeno volle crederlo, nè positrarica. fare alcun motivo; ma finiti i Divini Officii si pose a tavola, ove avendo a definare, venne uno, e affirmò, che l'inimici non erano più da lungi, che un mezzo miglio: onde il Re levatosi in fretta da tavola si mise subito a cavallo, e prese la via di Capua con quei pochi, che in tanta angustia di tempo si pottero mettere a cavallo, gli altri sopraggiunti dall'inimici suro rob ti e sbarattati, e in gran parte preli con tutti li carriaggi del Re. Li Aversani dall'altra parte usciti dalla Città ebbero ancor parte della preda; e certo se acquistata questa vittoria, l'amicizia di questi due Capitani fusse durata, le cose di Re Alfonso erano in gran pericolo, essendoli necessario rinchiudersi in Capua, ed ivi patire l'incomodi dell'assedio, e altre varietà della fortuna. Ma il Patriarca lasciando questa occasione, per volere ricuperat Trani, andò ad Andria, dove dal Principe di Taranto fu ono. revolmente raccolto. Ma accadendo in quella Città una causa ostinata, si mise in arme; il Patriarca, che sapeva, che il Principe era di fazione Aragonese, entrò in sospetto, e se ne andò in Bisceglia, ove su ricevuto da Lorenzo da Cotignola; e benchè il Principe per Gabriele Orsino suo fratello mandasse ad escusarsi, non però volle il Patriarca fidarsi altrimente di lui, ma cavalcò, e diede il guasto a Molfetta e Giovenazzo; poi divise le sue genti a Bisceglia ja Ruvo, e Terlizzo, movendosi come a rinchitoso; e per aversi inimicato il Principe, mandò per ajuto al Caldora, il quale sapendo, che il Principe era in arme, ed era venuto in Puglit per difensione di Bari e di Bitonto, e d'altre Città e Terre, che teneva in quella Provincia: alla dimanda del Patriarca rispofe, che non si poteva muovere contro il Principe, con il quale per mezzo suo l'anno avanti era pacificato; e questo fu, perchè desiderava, che il Patriarca susse dissatto per restare esso Capo e Padrone della parte Angioina, pronosticando già quello che ayea ad essere; onde il Patriarca vedendo da di in di le sue genti diminuite, disperato d'altri aggiuti, postosi in una piccola Barca, se ne andò in Venezia (a) e di là a Ferrara, dov' era Papa Lugenio. Le sue genti ancorche dal Principe di Taranto solfero

93-

<sup>(</sup>a) La partenza del Patriarea il Summ. al d. lib. 4. p. 2. sol. 638. la serive assentatamente, che fu nell'entrato anno 2436. :

gugen. IV. sero richieste di restare a suo soldo, per opera di Marino de Pontefice. Norcia Governadore di Bari per il Caldora si accordaro, e diedero Ruvo e Terlizzo a lui, con più di quarantamila docati di mobili del Patriarca. Con questo il Caldora accresciuto di sacoltà, e di gente, sortificate e munite bene le sue Terre di Puglia, perchè veniva la Primavera, se ne andò al Vasto, slanza assai pregiata da lui per lo sito, e per un grandissimo Palazzo, che vi avea edisicato. Fra questo mezzo il Principe di Taranto, che sino a quel di da un certo tempo era tenuto per Feudatario della Chiesa, alzò le bandiere di Re Alsonso, e il simile se Francesco Pandone Conte di Caserta, che pochi mesì avanti si era reso alla parte di Re Renato.

L'Aprile del 1437. (a) Renato pagato quattrocentomila ducati d'oro della sua taglia al Duca di Borgogna, su liberato; e messo in mare in Provenza, se ne venne in Porto Pisano. Il Conte Francesco Sforza, che vedea che Re Alfonso avea sol cara la parte Braccesca, e non aveva mai cercato avvalersi di lui, andò a visitarlo, e offerirsi a Re Renato di accompagnarlo al Regno, e servirlo, sinchè avesse cacciato li Aragoness; e certo quel Re molto volentieri l'avrebbe accettato, che sapea già la fama e il valore del Conte. Ma quelli Napoletani, ch' erano con lui, lo dissuasero dicendo, che sdegnarebbe il Caldora, il quale come uomo superbissimo, per elsere stato superiore al Conte Francesco, quando ruppe Braccio all' Aquila, non averia comportato vederlo nè compagno, nè maggior di se, e saria passato dalla parte di Re Alsonio. Quefla ragione parve tanto efficace, che non fe accettarlo, ma st bene li rese infinite grazie di parole, le quali non valsero tanto, che

(a) A 8. d' Aprile 1437. arrivò a Genova Renato, parito da Marseglia, e vi dimorò 15. giorni in casa di Lamba e Bartolommeo Doria, dove avea prima inviato Giorgio d' Alemagna Conte di Pulcino. Fu condotto in Napoli con cinque sue galere, e due bergantini: altre sette galere li diè quel Senato sotto il Governo di Batista Fregoso, Giorgio Grillo, Gasparo Marusso, Oberto Giustiniano, ed Angelo Giovannino Lomellino. Giunse in Napoli il Lunedi 9. di Maggio, s'arc) sopra un sontuoso Ponte nel Borgo del Carmine, ivi sutto da suri parteziani, ed alloggio a Castel Capuano. Il Summ. lib. 4. p. 2. sol. 639. consirma quanto sopra di questo serive questo Autore.

che il Conte non partisse da lui mal soddissatto; ed esso secon- EUGEN. IV. do il suo viaggio con dodeci galere, tre galeotte, e quattro ber- PONTEFICE. gantini giunse in Napoli a' 29. di Maggio, e discese nel Ponte della Maddalena fuora del Borgo del Carmine, fuora delle mura, e se n'andò al Castello di Capuana, il quale a quel tempo stava mezzo dentro, e mezzo suora della Città. Il di seguente, che fu celebre per l'Ascensione del Signore, cavalcò per la Città con grandissima allegrezza e sesta del Popolo di Napoli, al quale parea, che l'impresa non potesse perdersi più, essendo venuto un Re giovane, famoso ed esercitato nell'armi alle guerre di Francia. E certo fu grande la festa ed amore de'Napoletani verso questo Re, che si conservaro per lui a tempo, che su prigione tre anni, e poichè su venuto in questo Regno, quattro altri, sosserendo, come si dirà appresso, ogni estremo per mantenerlo. Intanto venne ancora con lui Giovanni suo primogenito Duca di Calabria, giovanetto sbarbato, di belli costumi e aspetto. D' indi a pochi di venne Giacomo Caldora a Napoli con tutto il suo esercito splendidissimamente in ordine, e visitato il Re, lo pregò, che cavalcasse a vedere le sue genti. Il Re usci, e vidde la sua mostra di forsi-tremila uomini d'armi veterani, guidati da' Capitani nobilissimi, e Baroni di Abruzzo, del Contado di Molise, e Capitanata, tutti esercitati alla disciplina del Caldora: e restò assai contento dell'apparenza de' soldati, e della moltitudine di bellissimi cavalli, e della politezza dell'armi. Il Caldora disse: » Serenissimo Re, io ringra-» zio nostro Signore Iddio, che mi ha preservato a vedere la venuta della M.V., alla quale, come a privato Cavaliero ch' io so-» no, non posso sare altro presente, che questo esercito guidato da » Antonio mio figlio, che ponerà sempre la vita per lei ». Il Re molto benignamente li rispose ringraziandolo, e dicendo che li pari di lui quanto più venivano in vecchiezza, più erano da stimare, e però esso lo voleva appresso di se, per tenerso a luogo di Padrè. Dipoi stato alcuni di in Napoli, ed avuto dal Re tutti quelli privilegi e grazie, che volle per se e per li suoi, per ordine del Re cavalcò sopra Scasata, la quale impediva il passo di Calabria, e con l'ajuto delle chiurme delle galere, quali erano venute con il Re, la prese per sorza, con uccidere dentro una banda di soldati, che la guardavano per il Conte di Nola.

Mentre si faceva questo dalla parte di Re Renato, Alfon-

FUGEN. IV. so (a) per spogliare dello Stato il Caldora, e gli altri, che man-PONTEFICE. tenevano quella Provincia nella fede Angioina, cavalcò in Abruzzo con un buono esercito, e cominciando da Sulmona, ogni Terra ove s'avvicinava, li mandava le chiavi. Il Caldora avvifato di ciò, subito prese ancora la via di Abruzzo, e perchè teneva animo far fatto d'armi con il Re, richiese Micheletto, che andasse con lui: Micheletto mandò a dire, che si trattenesse alcuni dì, che ci andarebbe. Il Caldora superbo pensava, che Micheletto deliderasse tornare in Calabria, ove insieme con il Marchese di Piemonte aveva ben servito Re Renato, e disse a colui. che li portò l'ambasciata: dite a Micheletto, che vada alli bovi di Calabria; e Micheletto fece rispondere a lui, che andasse alle pecore d'Abruzzo. Il Re parte perchè amava e simava Micheletto, parte perchè la discordia credea, che non potesse fare cosa buona, non strinse Micheletto ad andare. Andò dunque solo il Caldora con cinquemila armati, e si pose a Canditella poco discosto dal campo di Re Alfonso, nel quale erano più di diecimila combattenti, e su stimato da temerario avendo si poca gente. Il Principe di Taranto configliava il Re, che facesse fatto d'armi; ma molti Catalani ch'erano al campo, e si ricordavano della rotta, ch' ebbero da Ssorza avanti Napoli, e da quello avevano imparato, che cosa valea la disciplina delle genti d'armi Italiane con la nazione loro, ricordaro al Re, che non avventurasse la persona sua Reale, e tanta Corona di Regni, con un Capitano di ventura; e così stettero molti di vicini tenendo tutto Abruzzo sospetto. Il Caldora vedendo, che il Re non si movea per l'avvantaggio delle sue genti a fare satto d'armi, andò a ponersi con il campo in luogo molto sorte, avanti la porta di Pacentro, e scrivea di continuo a Re Renato, sollecitandolo che venisse, perchè averebbono posto in mezzo Re-Alfonfo, ed avuto di lui certa vittoria; ed esso intanto cominciò a fingere di volersi accordare con Re Alfonso, con disegno di tenerlo in parole, finchè Re Renato sosse giunto, il quale s' intendeva, che con la gente di Micheletto, ed altri soldati da lui di nuovo radunati verrebbe a gran giornate. Ma Re Alfonfo, ch' era avvisato d'ogni cosa, e che avea cominciato a conosce-TE

<sup>(</sup>a) Il Summ. loc. cit. dice, che il Re Alfonso si mosse pua verso l'Abruzzo.

re l'assuzia del Caldora, per non venire a termine d'essere assar alla eugen. IV. tato da due parti, e combattere a suo mal grado, levò il campo PONTEFICE.

de presso Sulmona, e se n'andò a Cività di Chieti con disegno di tentare l'animo del Conte Francesco Ssorza, il quale a quel tempo guerreggiava alla Marca d'Ancona, per attraerlo dalla parte sua; e li mandò a donare tre bellissimi Corsieri, e una veste ricchissima di perle e gioje. Ma vedendo, che il Conte non aveva voluto accettarli, anzi aveva detto, che aveva più belli cavalli di lui, e che si guardasse da esso come da nemico, per

dubbio di non essere rinchiuso, prese la via del piano.

Intanto Renato uscito da Napoli(a), e ridotto a sua divozione Francesco della Ratta Conte di Caserta, era giunto in Abruzzo, e unito con il Caldora, aveva messo l'assedio a Sulmona; ma perchè era guardata da buon numero di gente per Re Alfonso, consumati alcuni di a tentarla, passò via, e giunto che su a Popoli, incontrò settemila soldati del Contado dell'Aquila mandati da quella Città divota al nome Angioino, e con quelli, ch'erano di buonissima gente, si trovò diciottomila combattenti nel suo esercito; e desideroso di fornire la guerra con una giornata, cavalcò verso il Re Alsonso, il quale non credendo che l'esercito fosse tanto cresciuto, che potesse venire ad assaltarlo, si trovava a caccia, e dal Monte sopra Castellovecchio si accorse, che veniva; ed inteso dalle spie, ch'era tanto grande il numero, subito se convocare li Baroni, e li Capitani dispersi per la caccia, ed arrivato al campo ordinò, che marciasse verso Terra di Lavoro. Renato arrivato la sera, dov' era il campo Aragonese partito, li mandò appresso l'Araldo con due Trombetti, che appresentasse al Re Alfonso (b) il guanto della battaglia, il quale giunto avanti al Re, e fatto l'officio suo, su ben visto dal Re, ed intertenuto per tutto il di seguente, nel sine del quale il Re io fe chiamare, e donati a lui evalli Trombetti alcuni doni, li disse: » dite al Duca d'Angioja, che io accetto il guanto, ma » perchè è costume del provocato di eligersi il campo, io l'a-» spettarò per tutto Settembre in Terra di Lavoro »; e detto questo avanti a coloro, se cominciare a seguire il viag-

(b) Il Summ, lib, sup. cit.

Vicere in Napoli Giacomo Fiesco, e si parti a 29. d'Agosto ad mirsi col Caldora.

EUGEN. IV. gio verso Terra di Lavoro (a). L' Araldo arrivato a Re RePONTEFICE. nato li diede gran dispiacere con questa imbasciata, perchè avea tenuto speranza, che Re Alsonso, ch' era coraggioso ed
avido di gloria, avesse satto il fatto d' armi, e datali occasione di finir presto la guerra. Ma Alsonso non mancò prudente, che magnanimo elesse di schivar la battaglia, sapendo,
che Renato era poverissimo, e non potea mantenere molto tempo
quell' esercito, e parve a lui, che la vera gloria consistesse nel
restare Signore del Regno. Pur giunto l'ultimo di Settembre,
trovandosi fra Cancello e l'Acerra, per mano di pubblico No-

taro fe fare un atto pubblico, che aveva aspettato Renato in campagna come aveva promesso, ed in contumacia di lui corfe il Campo. Ma Renato rimasso in Abruzzo, si avvasse delle genti comandate a ricuperare tutte le Terre di quella Provincia, e l'ebbe tutte, eccetto Aversano, e Tresacco: poi mandato Francesco di Pontadera a Napoli con trecento fanti, esso se andò all' Aquila, ove suro ricevuti come Angeli scesi dal Cielo, ed ebbe gran doni, delli quali intertenne l'esercito, e mandò contenti alle lor case tutti l'avventurieri, e genti comandate.

Dall'altra parte Re Alfonso spinse il suo esercito sino ad Arpaja, e con essa su preso Marino Bossa, che n'era Signore, e per liberarlo ebbe da lui Arienzo, e tutte l'altre Terre, che possedeva. In questi di Francesco della Ratta Conte di Caserta, il quale tre mesi prima aveva giurato omaggio a Renato, venne al campo Aragonese a darsi al Re Alsonso, dove con gran scherno su mosteggiato, che in meno di due anni aveva cangiato cinque volte bandiere. Passava per avventura Francesco di Pontadera, che veniva d'Abruzzo, e credea di trovare il Conte di Caserti amico; ma poichè intese ch' era andato a rendersi a Re Assonso, si posse l'agguato tra Maddaloni e Arzano, desideroso nel ritorno, che saceva d'Arpaja, (b) averso in mano, e condurso a Napoli pri-

(b) Arpaja era di Marino Boffa, dice il Summ. lib. 4. par. 2. fol. 640.

<sup>(</sup>a) Tra lo spazio di 8. giorni si ritrovarebbe nella pianura che è posta tra Nola, e l'Acerra, dice il Summ. d. lib. 4. sol. 640., e che sè la via di Nola; ma Renato non volendo seguirlo, attese a recuperare le Terre tolteli dal Re Assonso, che se gli resero: poi se mando nell'Aquila.

ii prigione; ma manoò poco che restasse prigione esso, mentre EUGEN: LY rellava a pigliar altri, perocchè scoverto l'agguato, cavalcaro con-PONTEFICE tro di lui alcune squadre di cavalli Aragonesi, onde a gran pena per la via dell'Acerra si ridusse in Napoli. Alsonso d'Arpaja andò a Scafata, e presela: poi si rivohò contra Francesco Zurlo Conte di Montoro, e di Nocera delli Pagani, e lo strinse a rendersi a patti: (a) e poi sece tregua con Giovanni Sanseverino Conte di Marsico e di Sanseverino. Alla fine di Ottobre del medesimo anno 1438, venne a porrè l'assedio a Napoli per mare e per terra (b), e con sette navi grosse, quattro galere, ed altre suste; e certo su gran maraviglia, che Napoli, che per l'assenza della Nobiltà ch' era cavalcata tutta appresso Re Renato, stava in potere del Popolo, che suol essere impazientissimo dell' incomodi dell' assedio, non si rendesse. Pure Ottino Caracciolo, e pochissimi altri Cavalieri Napoletani, e Francesco di Pontadera, Cristosaro da Cremona, e Giovanni della Noce, e li Artisti, e il resto del Popolo, la difesero al meglio, che poterono, alcuni di; ma una sera essendo calato il sole con l'aere sereno, Alsonso, che avea inteso il timore de' Napoletani, propose di dar l'assalto la mattina seguente. Ma non essendo ancora giunta l'ora destinata a farli aver Napoli, la notte venne tanta gran pioggia a ritenere il suo esercito, che abbottinato per la pioggia cercava di partirsi dall'assedio, dove per essere luogo palustre, non potea molto tempo resistere; e però delignò avanti di partirsi di dare un assalto, e se piantare l'artiglieria sopra il Ponte della Madalena, e battere le mura appresso la porta del Mercato. Era soprassante alla batteria l'Infante D. Pietro d'Aragona giovine bellicoso e feroce: costui vedendo, che un Bombardiero non volea tirare alla Chiesa del Carmine per riverenza della Madonna, l'amminacciò di farlo impiccare, onde il Bombardie-

(a) All' incontro Alfonso per essersi reso il Zurlo, gli rilasciò No-cera Summ. I supr. cit.

(b) Il Summonte alla par. 2. del lib. 4. fol. 640. & seq. lo porta nell'anno 1439., e che a 27. di Settembre D. Pietro Infante d'Aragona fratello d'Alfonso si accampasse al Ponte della Maddalena, e Alfonso a S. M. delle Grazie delle Paduli con 15. mila combattenti, e son navi e galere Catalane, e Siciliane.

buona guerra, e non facelle tirare; contuttociò da alcuni Capita- EUGEN. IV. ni fu replicato, che a loro non rincresceva morire per servizio di PONTEFICE : Sua Maestà, quando il morir loro fosse a lei profitto, e fosse in luogo dove potessero mostrare il valore delle loro persone, e non morire senza fare alcuno effetto, a guisa di capre. Pur si tornorno tutti a quietare, e ciascheduno al suo ufficio, e il Re mandò un Araldo a Renato a richiederlo, che dovesse fare a buona guerra, e non avesse fatto tirare dal Castello di S. Ermo. Da questo si può conoscere la semplicità di quei tempi. Re Renato rispose, che Re Alfonso non aveva lasciato mai cosa alcuna da sare per vincere, e contra l'uso della guerra aveva fatto fare taglia a tutti i soldati, che da' suoi erano presi, a tal che impoveriti non potessero tornare a guerreggiare; e perciò ancor esso a suo modo. Tornato l'Araido al Campo Aragonese, e continuando i tiri del Castello di S. Ermo, li soldati astrinsero il Re a mutare alloggiamento. Il Castellano del Castello miovo uscito da speranza di soccorso, e vinto dalla necessità delle cose che bisognano alla disensione, non potendo più resistere, rese il Castello in mano dell' Ambasciadore del Re di Franza, (a) salvo le persone de'soldati, e le robbe, che poteansi portare, ed il Re Alfonso coll' esercito si ridusse a S.Maria di Capua.

/ T.

Pochi di avanti il Re di Francia aveva inviato due Ambasciadori, il Proposito di Parigi, e Monsù di Valdemonte a trattare accordo tra questi due Re, ed erano stati spesse volte dall' uno e dall' altro praticando: che Re Alfonso ancorchè susse alienissimo da ogni accordo, perchè vedea che il nemico per la povertà era mal atto in lostener le spese di una tanta guerra, e si tenea la vittoria certa, pur simulava di aver volontà di accordare, e manteneva in parole l'Ambasciadori, i quali al fine un giorno andando a S. Ma-

(a) Era Arnaldo Sanz Castellano, di nazion Catalano, il **q**uale da 'Alfonso Re I. di questo nome in Napoli su reintegrato nell' Ussizio di Castellano del Castello nuovo, come nota Giovanni Antonio Summonte nell' Ist. lib. 5. p. 3. sol. 18., e diede il possesso del Castello Suddetto a Ferrante Primo d' Aragona a' 28. di Giugno 1458., figlio e successore d'Alfonso, che detto di cavalcò per Najeli prima di far l'esequie del desonto Re. Il Summonte suddetto lib. 5. p. 3. fol. 234. quale cita Giuliano Passaro, e al fol. cit. 18. ella P Ammirato.

FINGEN. 17, ria di Capua a trovarlo insieme col Conte di Buccino, e Santo PONTEFICE, Galeoto, com' erano tra Melito ed Aversa, surono assaltati, e trattati in modo, che se ne tornaro in Napoli carichi di sdegni, e di bastonate, con molti della compagnia seriti, e di là a tre di si partirono per Francia minacciando, che il Re loro ne faria vendetta; ma non fu così, perchè in Francia successero le guerre d'Inghilterra, ed il Re loro ebbe che fare assai là. Re Alfonfo se n'ando a pigliare la Torre di S. Arcangelo vicino Caivano per toglier a Napoli la comodità del bosco da tagliar legne, ed il palso per molti luoghi; e perchè Renato su il primo, che conduste in Regno l'uso delle spingarde, e con esse forsi sessanta Spingardieri, delli quali due soli di quelli sapeano fare la polvere buona per quella spezie di artiglieria: accadde, che uno di questi due si trovò prigione, quando la Torre su presa per sorza, e si se conoscere da Re Alfonso per uomo di quell'arte, e da lui fu accarezzato, ed operato, e nel campo Aragonele si cominciaro ad usare le spingarde in gran numero. Preso Sant' Arcangelo, il Re Alsonso se ne ando a Salerno, che da quel di, che il Patriarca se ne parti, sempre fi era tenuto colle bandiere di Papa Eugenio IV. Quella Città senza contese se li rese, ed il simile se il Castello di S. Benedetto. Era appresso di lui Ramondo Orsino Conte di Nola in grandissima stima (a), e per la sua propria virtà, e per essere cugino carnale del Principe di Taranto; e perchè ello deliderava di accrescere la fama di Re liberale con atti magnifici, lo creò Principe di Salerno, e 1 fe cavalcare per la Città con lo cerchio in testa; nè si contentò solo di questo, ma li diede per moglie una sua cugina di Casa d' Aragona figlia del Conte di Aveglia, con il Ducato d' Amalfi in dote, della quale nacque uno figlio maschio di bellezza singolare, qual mori in puerizia, e una femmina, che su madre di Virginio Orsino, a memoria de Padri nostri Capo di quella famiglia; e perchè morto il figliuolo maschio, desiderava, che lo Stato non rellasse alla semmina, ebbe da altre donne tre figli bastardi, Felice, Giordano, e Daniele: con assenso del Re Alsonso lasciò a Felice il Principato di Salerno, e il Contado di Nola, a Giordano il Contado de Atripalda, ed a Daniele il Contado di Sarno.

Ma tornando a proposito, fatto questo Re Alsonso cavalcò per Prin-

<sup>(</sup>a) Lo conferma il Summonte cit. lib. 4. fol. 644. & feq.

Principato e Basilicata, e ridusse Americo Sanseverino Conte di Ca- EUGEN. IV. paccio ed altri Sanseverineschi a sua divozione. Intanto il Caldora PONT EFICA acquistata Pescara, Loreto, e Sulmona, e quasi tutto l'Abruzzo, al fine di Settembre si pose in via per venire a troyare Renato, e volendo passare il Volturno, Re Alsonso ch' era venuto da Basilicata, venne all' altra ripa del fiume per opponersi, e vietarli il passo; ma poi visto il Caldora, che a Napoli era gran necessità e penaria del vivere, non curò di far più il ponte per passare, ma determinò d'intertenere l'esercito in Valle Beneventana fino a tanto, che avesse avviso, che alcune naviodi Genovesi, che si aspettavano con vettovaglie, sossero venute a Napoli: e presa la via di Benevento, andò al Collo, ch' è della Baronia di Cercello, ch' era Terra a quel tempo molto ricca, che la possedeva uno di Casa la Lionessa; e benchè quelli del Collo venissero all' ubbidienza, e a portare vettovaglie, pregando che non volesse mandare soldati ad alloggiare dentro la Terra, lui voleva pur mandarne, e mettere le genti. Li Sindici piangevano dinanzi a lui, ed esso che vedea, che non averebbono alloggiato, e disegnava di dar quella Terra a sacco Thoi soldati, per intertenerli, si voltò a' suoi, e disse: » Io mi » rimetto a voi: denari non ho da darvi, e vi volea bene al-» loggiare per intertenervi: se non volete entrare ad alloggiare, ,, non mi addomandate paga fin che io non l'ho, perchè non » posso darvela ». Risposero tutti gridando, che volevano ire ad alloggiare. Li Sindici se ne tornarono alla Terra, e sero serrar le porte, e salire alla disesa unti li Terrazzani su le mura. Il Caldora dato presto l'ordine, che si dasse l'assalto, palseggiava a cavallo per la campagna con il Conte d'Altavilla, e con altri principali del campo, dicendo che voleva passar per forza in Napoli, e li gloriava che aveva settanta anni, ed era atto ad armare, e fare quello che faceva quando era d'anni 25. e a queste parole li scese una gotta, e se il Conte d'Altavilla, e Cola d' Offiero di Napoli non lo tenevano, sarebbe cascato da cavallo: in quel punto concorfero genti assai, e lo discesero, e portaronlo al suo padiglione, dove alli 15. di Novembre 1439. fini la vita sua (a): Uomo senza dubbio a giudizio ancora de'nemici ♦ fuoi  $\mathbf{Z}$ 

(a) L'autentica il Summonte citato, ma dentro l'anno 1440 a. 15. Novembre, e porta l'origine della sua nascita, e sue lodi. Dos la morte del Caldora si ritirò Alsonso a Capua. Il Colennuccio nel Compendio lib. 6. sol. 246. p.1. anno 1439., e nelli due sequenti anni.



D E L L'

# I S T O R I A DELREGNODI

D' INCERTO AUTORE.

#### LIBRO SETTIMO.

RE Alfonso udita la morte di Giacomo Caldora se ne venrugen. IV.
ne ad assediare il Castello d'Aversa; e Re Renato mandò in fonterice.
Abruzzo ad Antonio 4. Caldora (a), il quale dopo la morte del
Padre si avea satto giurar sedeltà da tutti li Capitani, e soldati
del suo esercito, a condolersì, e li mandò li Privilegi di consirmazione di tutti li Stati, che possedea Giacomo, e dell'officio
di Gran Contestabile, e a Ramondo Caldora mandò Privilegio
di Gran Camerlengo: e mandò a pregarsi, che venissero a seguire il proposso di Giacomo, ch'era di congiungersi con sui
per debellare Re Alsonso (b). Antonio recusò, che per essere

(a) Antonio Caldora anco era Vicere in quelle Terre, che ubbidiva-

(b) Il detto anno 1440. il Stimmonte sa menzione del Sinodo fatto da Gasparo di Diano Arcivescovo di Napoli, quale nel 1439, da Alsonso su creato Presidente del Consiglio a 20. di Novembre, la cui data della lettera è dalla Torre del Greco, e la porta il Chioccarello nel suo libro de Episcopia Neapolitania sol. 275. & seq.

fedele ed amorevole Città, nella quale tutti unitamente erano EUGEN. IV. disposti morire di ferro, di fame, e di freddo, e soffrire ogni PONTEFICE. estremo per mantenerlo in istato. Il Re per dissimulare il pensiero che teneva, e crescere la sama ed opinione, che voleva partire, rispose, che quanto più vedea in essi quest' amorevolezza e sedeltà, tanto più era sorzato e stretto d'aver riguardo alla salute loro; e per questo più si confirmava nel pensiero di perdere tanta comodità e così buoni amici, com' erano loro, per non ponere in ruina fenza suo utile una così bella e nobile Città. Tornaro dunque i Cavalieri dolorosi di questa risposta, e divolgaro la mente del Re per tutta la Città; ne mancaro alcuni in Napoli, che per affezione, e per gratificare al Re Alfonso con una novella così desiderata, l'avvisaro, che le robbe di Re Renato già tuttavia s' imbarcavano, e non si aspettava altro, se non vento prospero per partir esso con la moglie e figli, e che i Napoletani anderebbono a patteggiar con la Maestà Sua fino ad Aversa. Re Alsonso lieto di questo avviso, lo pubblicò alli suoi, e già cominciaro tutti a credere, che la guerra era finita, e cessaro guardie, e sentinelle, nè si attendea ad altro, che a provvedersi ognuno de'vestiti suoi per l'entrata di Napoli. Ma di là a due di , Renato a quattro ore di notte se chiamare i principali delli Seggi, ed alcuni del Popolo, alla cui chiamata concorsero assai più di quelli ch' erano stati chiamati, desiderosi d'intendere che comandava il Re a quell'ora, sospettando che fosse importantissima. Giunti dunque al Castello, trovarono molti cavalli in ordine, e il Ke armato, che disse a loro queste parole: » Fedeli miei, lo sarei troppo vile ed ingrato, se non cercalli con ogni estremo pericolo della vita mia mantenermi così buoni » ed amorevoli amici, e così bella ed affezionata Città; ma per-» chè avendo i giorni addietro mandato a chiamare Antonio Cal-» dora Duca di Bari, in poter del quale sono tutte le sorze della » parte noltra, mi ha risposto, che non può muovere la gente per mancamento di denari, e che gli pare, che lo vadi là, che con » alcune fovvenzioni, che mi manderanno quelli Popoli, potrò con» » durre la gente, ove il bisogno dell'impresa richiede: lo sono di-» sposto di andare a trovario, ancora che mi bisognasse aprirmi la » via con la spada, passando tanti passi, e tante Terre de nemicio-» Vi raccomando la Città, e mia moglie e figli, i quali lascio » ad una medesima fortuna con voi»; e detto questo montò a cavallo, con forsi quarant' altri cavalli de' suoi, e Ramondo di

al passar della Montagna, il Re si se prestare alcuni pan- EUGEN. IV. ri dal Castellano, ed ordinò a tutti i suoi soldati, e ser-ponterica che cadevano per la flanchezza, che andassero a ripolarsi ildarsi; e perchè era Sabbato, esso di sua mano volfirst alcune ova appresso al fuoco, mentre il Castellano uni di S. Angelo andavano provvedendo per li altri della nia, li quali con cibo se fuoco per spazio di tre o re recreati, il Re si pose a cavallo, e con esso presero 12 via di Benevento. I Villani della Pietra Stornina usciro da un passo, e non sapendo ch'era il Re, l'assaltaro con gran grida. Un Cavaliere Francese chiamato Guido, valentuomo che veniva con gli ultimi, mandò a dire al Re, che camminasse, ed esso voltatosi con pochi cavalli contro li Villani, con poca satica li mise in rotta, e n' uccise uno, e ne menò quattro appresso il Re prigioni. Era intanto il Re arrivato ad Altavilla, e la notte era vicina, e quelli d'Altavilla conoscendolo erano usciti a farli onore, ed a pregarlo che restasse là quella notte; e mentre il Re llava sospesso a pensare quello che doveva sare, giunfe Guido con quelli quattro prigioni, i quali buttati in terra cercavano al Re misericordia e perdono. Il Re li sece levare, e sciogliere, e lor disse, chera Re Renato, venuto in questo Regno per salvare, e per non sar morire i Vassalli suoi, e lor

Poichè avea inteso, che il Conte d'Altavilla dopo la morte di Giacomo Caldora, facendo mal giudizio delle cose sue, si era accordato con Re Alsonso, se risoluzione di non restare quella notte ad Altavilla, e con pessimo tempo partendos, a tre ore di notte giunse a Benevento, ed alloggiò al Vescovado, e la più parte della compagnia restò per la strada per la stanchezza tanto delle persone, come delli cavalli. Quelli che governavano la Città, per amore del Re mandorno uomini ad incontrare quelli ch'erano restati suori, con cose da mangiare, e cavalli freschi, acciò per quella notte avessero da arrivare in luogo sicuro. Il Re la mattina figuente usci a Messa alla Chiesa Cattedrale, e finita che su, era con lui un Monaco Beneventano chiamato Fra Antoniello che l'aveva guidato in queflo viaggio, ed era affezionatissimo della Casa Angioina, ed aveva più volte messa la vita in pericolo per servizio di quella : il. Re si voltò, e disselli, che volca desinare con lui quelle mattina: Αa

diede licenza, ammonendoli, che non dovessero mai più offende-

re chi non offendea loro.

EUGEN. IV. Frate Antoniello pieno d'allegrezza s'avviò a casa sua: poco do-PONTEFICE. po vi giunfe il Re, accompagnato con tutti i Gentiluomina di quella Terra; ed alla porta ringraziò tutti, e lor diede licenza, ed esso con pochi sali alla Camera, ove trovò un buon suoco con tre o quattro spieti di carne in diverse sorte apparecchiati per alcuni Cortegiani, ch'erano stati invitati da Frat'Antoniello. Assis dunque in una picciola tavoletta, desinò con gran familiarità con alcuni altri, e poiche ebbe finito, si volto a Frat' Antoniello, e disse sei tu contento? Colui rispose: tanto contento, che se io morissi a quest'ora, anderia in Paradiso, poiche da un Re, come la M. V., ho ricevuto tanto savore; e I Re replicò, che attendesse a vivere, che li sarebbe maggior savore di questo. Questa cola si seppe in breve per tutta la Valle Beneventana, e non si parlava d'altro, che della umanità di quel Re, e l'acquistò grandissima benevolenza appresso a quelli Popoli, che credevano, che se tal Re restava Signore del Regno, ogni persona, per bassa, ed umile che susse, averia potuto sperare grazia. Poi se ne usci, ed andò all' Arcivescovado, ed ebbe dall' Arcivescovo in presto cinquanta ducati, e cavalco accompagnato da tutta la Città 🛅 al fiume, ove si voltò a ringraziar tutti cortesemente, e gli raccomandò la Città di Napoli, e camminando, la sera arrivò a Padula. Il Rozzo, e il Rosso d'Andria, che stavano a Pietramajora , fentendo che il Re era a Padula , ancorchè avevano fervito il Re Alfonfo, per la fama della benignità di Renato, e per l'opinione del valore, pensaro di farselo obbligato, e li mandaro a donare sei tazze d'argento con due belli Corsieri, e ad offerirsi d'andare ad accompagnarlo, e servirlo. Il Re accettò il dono, e l'offerta, e il di seguente vennero con cinquanta lancie, e trecento fanti ad incontrarlo per cammino, e servirlo. Accresciuto di quella compagnia, arrivò a Lucera di Puglia, e là fi fermò alcuni di , dov' ebbe tante visite di persone secondo la poli fibilità di quelli tempi, che non restò Barone di quelle Provincie vicine, nè Cittadino in quelle Terre e Città di Capitanata, che non corresse ad adorarlo, e presentario di cavalli, e di denari, e di quello che potevano, con dimostrazione incredibile d'amore. Vennero similmente con i Caldoreschi tutti li Baroni di Abruzzo, e poichè su alquanti di riposato, se ne avviò verso l'Aquila, e da ogni parte tanto di dritto, quanto de doni ebbe buona quantità di denari.

Re Aifonso avendo inteso quello, si dolle di quelli che

l'avevano falsamente avvisato, e di trovarsi schemito con EUGEN. IR. questo stratagemma, e cominciò a stimare più de nemi- PONTAFICA. co, si per aver mostrato segno di gran valore, come per la benevolenza e reputazione, che aveva acquistata con a que sta uscita; e perchè era da di in di avvisato, che in Abruszo facea raccolta di gente per venire in Terra di Lavoro, determinò con il maggior esercito, che poteva, di andare ad incontrarlo; e convocati da ogni parte i suoi Capitani, e le genti, cavalcò il mese di Maggio sopra il Contado d'Avellino, ed in brevi di l'ebbe tutto. Ma Renato non potea raccogliere tanti dentisi che bastassero all'avidità del Duca di Bari, il quale cercò Sulmona, ed esso ce la diede; benchè pochi di la tenne, perchè li Sulmonesi odiosi del nome de' Caldoreschi, alzaro le bandiere di Re Alfonso, e Re Renato ponendoli l'assedio, su costretto per pon perdere molto tempo ad espugnaria, e per non iasciarsela aminiea, di riceverla a' patti, che non dovesse darla a' Baroni, ma vesse tenerla per Città della Corona; e perchè ardeva di desiderio d'incontrarsi con Re Alsonso, e sar satto d'arme, sollecitava il Caldora, che posto in ordine quanta più gente poteva, scendesse insieme con lui in Terra di Lavoro per la via di Capitanata. Il Caldora Bromise farlo, e disse al Re, che Sua Maestà si avviasse, ch'egli radunato l'esercito verrebbe fra pochi di appresso. Il Re con questa speranza si parti, ed andò al sin di Maggio alla Dragonara, ove a suo soldo concorsero mote altre squadre di cavalli, e per Terra di Lavoro era sparta canta sama delli apparati suoi, e del numero delli eserciti, che li Napoletani teneano l'impresa per vinta. Il Castellano d'Aversa, che aveva per la necessità cominciato a trattare accordo, non voleva più udirne parola. Ma il Re stato molti di alla Dragonara aspettando il Caldora, intese ch' era andato a Carpenone a statsi a piacere con la moglie, alla quale era più dedito, che non si conveniva ad uomo di guerra, e mandò più volte a solleci-tarlo; ma vedendo, che non si moveva, pieno di mangiglia si mosse, ed andò in persona a trovarso, e come su giunto a Bojano, otto miglia lungi da Carpinone, il Caldora mosso da ver-gogna andò a trovarso. Il Re si dolse considire, che aveva data la prestezza alle sue genti, e se li Caldoreschi non venivano a giungersi con loro per fare qualche buona sazione, era perduto. Il Caldora replicando, che li soldati volevano più denari, chhe dallike tutti quelli, che li erano rimasti, e con nutto ciò pur Aa 2

EUGEN. IV. dava parola alle genti d'arme, e non si vedeva movere. Il-Re FONTEFICE, il chiamò, e l'ammoni e pregò, che volesse sar officio di leale ed onorato Capitano, e non li facesse perdere la spesa, e il Regno, Esso pur diceva, che voleva denari, ed il Re replicava, che doveva a lui ed alla sua gente bastare, che si aveva dato quanti ne aveva raccolti, e dopo che si era mosso con tanto pericolo a venire a trovarlo, era giusto che venisse a servirlo, massime ch' era certo, che in Napoli trovarebbe denari mandati dalli Fiorentini, e suoi consederati, e con quelli supplirebbe a tenerlo sempre contento, e le sue genti ben pagate; e se Trojano Caracciolo suo cognato, dopo ch' era stato cacciato il mese avanti da Re Alsonso, non l'avelle strettamente pregato a cavalcare, si crede che le parole dei Re avrebbero fatto poco effetto; ma, o fosse stato, che per l'amore della moglie, che amava tanto, volelle aggiutare il cognato a ricuperar le sue terre, o la speranza, che l'aveva data il Re de' denari di Napoli, al fin pur li mosse a seguirlo per la via di Benevento.

> Re Alfonso il di di S. Pietro sava col suo esercito alla Pelosa, e Re Renato venne ad accamparsi dall' altra parte del vallone, e per un Trombetta mandò a dire a Re Alsonso, ch'essendo loro due Principi Cristiani, non se li conveniva, che per le disferenze loro facessero patire tante migliara di gente con prolongare la guerra, e che li piacesse, o con lui da colpo a colpo, o con parte dell' esercito, o con tutto fare un fatto d'arme, e chi di loro restava superiore, senz'altra rinnovazione di guerra avesse avuto il Regno. Re Alsonso mandò a dirli in risposta, che avendo vinto, ed essendo suo quasi unto il Regno, sarebbe slato officio d' imprudente commetterio alla fortuna della giornata. Avuta questa risposta Re Renato, se asmare tutto il suo esercito, e con grandissimo valore andò ad assaltare il campo Aragonese, e già l'aveva posto in tanto spavento che il Principe di Taranto, il Marchese Ventimiglia, ed altri Signori e Capitani principali avevano fatto ponere Re Alfonio, che di trovava malato, in una lettiga, con determinazione di farlo partire dall'esercito, e che una di quelle squadre più elette avelle da pigliar carico di camminare, e salvare la persona del Re, e l'altra con difendere il campo quanto più poteva, avelle da tenere in tempo i nemici. Ma Riccio da Montechiaro Colonnello di fantaria di Re Renato mando secretamente a dire al Re Ab fonfo

sonso, che non dubitasse, perchè esso e il Duca di Bari li era- nuggini reno buoni servitori. Intanto Re Renato era entrato un pezzo den- pontarios. tro a' ripari del campo Aragonese, e benchè a lui sossere opposti molti valenti uomini per ritardare l'impeto suo, pure appare, che non li potelle mancare la vittoria, quando arrivò il Caldora, e con lo stocco in mano cominció a comandare a' suoi, che combattevano avanti a Re Renato. Il Re, che vidde quest' atto, rivolto a lui disse » Duca tu vedi già che la vittoria è » nostra: lascia venire la gente appresso di me». Il Caldora rispose, che i nemici erano assai, ed in luogo avvantaggioso, ove agevolmente averiano potuto dar penitenza della loro temerità a quelli ch' erano passati tanto avanti, e che per quel di era fatto assai, avendo mostrato tanto ardire. Il Re ad alta voce gridava, che la vittoria era certa, e che li nemici avevano perduto il vantaggio, essendo si virilmente recessati dalli ripari del causpo.. Il. Caldora replicò, ch' esso sapea ben delle cose della equerta, e che se il Re perdeva quella giornata, se ne poteva tornare alle stanze sue in Francia, e wevere da Principe, ed esso perdendo il suo esercito, sarebbe stretto d'andar mendicando; e dicendo queste e simili, parole, a mal grado del Re fe ritirare li suoi. e l'esercito Aragonese ch' era quasi in rotta, pigliò vigore, e ristretto insieme ebbe tempo di salvarsi. Re Renato vedendo tanta poca fede, con quel dolore, che si può considerare, si ridusse al campo, e prese la via di Napoli. Fu fama, che Riccio di Montechiaro tenea per mezzi secreti trattato di accordarit esso, ed il Caldora con Re Alfonso, il quale a quel punto gli averia fatto ogni gran partito, perchè quasi si vedea un'altra volta prigione. Ma il Duca non potè per allora partirsi, perchè le sues genti d'arme quel di, parte per il valore, che avevano vi-Ro nella persona di Re Renato, parte perchè avevano dispiacere, che li fosse stata solta dalle mani una tal vittoria, dalla quale speravano ricchezze, ed onor grandissimo, rompendo un campo pieno di Baroni e di Principi, com' era quello di Re Alfonso, stavano disdegnati, ed avrebbono a dispetto di lui seguito il Re. Così esso, e Riccio perdettero la vittoria, ed il premio per il tradimento, perchè. Re Alfonfo, ch' era di natura virtuolo, pallato quel pericolo, interruppe, la pratica d'accordo, e mostrò di prezzare poco l'amicizia di gente così disleale. Pur quanto potero, ripugnaro a Re Kenato dicendo, che non doves portare la gente a Napoli, dove sarebbono morti di same ... Ma

s'dell'onor vostro. Ma voi dopo di avermi satto venire a' pie- EUGEN. 100 » di voltri sin vicino Carpenone, poichè non bastavano a farvi postersitati » movere nè lettere, nè imbasciate, appena vi movesti, e ve- nisti a Bojano, dove sapete quanto travagliai per farvi parti-» re : come per la strada si ordinava una cosa, voi n' eseguiste un' altra contraria a quella: e per ultimo essendo io in posses-» sione della vittoria sotto la Pelosa, voi per non vedere, che • le voltre genti combattessero, si può dire che mi togliessivo » di mano l'esercito de' nemici, e la persona del Re d'Arago. » na, e la libera possessione del Regno. lo son venuto chiama- to quà da Cafa mia ad effere Re, e non per travagliare, e s che altri abbia il frutto del Regno, ed Io il nudo titolo; e per questo dico, che avendo risguardo alla memoria di vo-» stro padre, mi contento che voi restiate col vostro Stato, e » quanto oggi possedete, ma le genti voglio che stiano con me, » poichè io li pago per potermene avvalere ». Il Caldora confuso, e di vergogna rosso, si scusava, che quel satto della Pelosa non fu per altro, se non che ebbe sospetto di qualche agguato, come uomo ch' era ben pratico in quelli luoghi; e non valendoli ne quelta, ne altra scusa, il Re li se dire, che si restasse in una camera ritenuto fin a nuovo ordine suo. Usciti da Castello i servitori del Caldora, andaro al campo, e riferiro che il Re P aveva fatto porre in istretta prigione, e si dubitava che'l faria presto decapitare; e perchè tutte le sue genti erano veterane, e per la lunghezza del tempo, che avevano militato col padre, portavano una certa affezione a lui, e al nome Caldoresco, agevolmente da' Capi di squadre, ch' erano o parenti, o valfalti, fur messi in tumulto, e ammutinati dimandarono ad alta voce il lor Capitano. Ma Ramondo Caldora ch' era uomo di più leal natura, e più prudente, usci con dar alcune serite a certi primi, che incontrò, e acquistò con buone parole gli altri, con dire che il Duca era ritenuto per cose leggiere, e che sarebbe presto libero; e poichè il tumusto su in tutto acquietato, si ristrinse coll'altri Capitani, e tutti insieme andaro a persuade. me al Re, che se non liberava il Duca, non potea farsi nullo buono effetto, che tal conoscea l'animo de' soldati, e che per questo lo supplicavano, che lo sacesse liberare, e che lo mandasse Vicerè in Abruzzo, che loro resterebbero colle genti a servirlo: Il Re se ne contentò, e così alli 8, di Luglio tutte le genti Caldoresche li giurarono emaggio, e promisero di servir bene;

restituir Bari e molte altre Terre, che tenea occupate, ch'erano EUGEN. IV. slate del Principe: sapea ancora, che quanto più esso indeboliva la PONTEFICE.

parte di Re Renato, tanto meno bisogno averebbe avuto Re Alfonso di genti d'arme, e le prime che avesse licenziate, sarebbero state le Caldoresche; perchè era certo, che Alsonso, oltra i suoi Catalani, e Siciliani, ed altri esterni, avea la gente Braccesca, e quelle del Principe di Taranto, che li bastavano ad espugnare, e cacciare Renato dal Regno, come successe poi. Pure, o sosse con animo d'impaurir Renato, ed ingannare Alsonso, e tra quelle pratiche senza impedimento passare in Abruzzo, o sossero altri suoi pensieri, mando Paolo di Sangro ed Antonello Reale suo fratello di latte per tentare di avere qualche accordo onorevole con Alsonso; ma quel Re non volle venire a particolarità d'accordo, ma alla larga se molte cortesse ed offerte al Caldora.

Mentre li facevano quelle cole, Trojano Caracciolo Conte d' Avellino andò a Renato a chieder licenza, che voleva andare a confortare il cognato, che se ne ritornasse all'ubbidienza sua, o almeno a far tornare le genti sue, ch' erano avviate con quelle del Caldora; e benchè il Re s' indovinasse, che nè l' uno, nè l'altro sarebbe ritornato, come già successe, pur li diede licenza. Ma Trojano, che sacea più prosessione di Cavaliero di sede, mandò pubblicando per tutto, com' esso era partito dal Re con gran ragione, perchè appresso a lui erano favoritissimi Ottino Caracciolo ed altri, che avevano ammazzato Sergianni suo padre. Mancate che suro queste genti a Re Renato, ch'erano la massa dell'esercito, restò Ramondo Caldora con Lionello Acclocciamuro, che su che visse sedelissimo, ed alcune altre squadre di cavalli, che aveva alsoldato in Puglia, che appena, contando le squadre di Ramondo e di Lionello, con esso erano il numero di settecento cavalli; e per questo Antoniello (a) Barone, ch' era stato Tesoriero della Regina: Giovanna, ed era Casteltano del Castello di Sant' Ermo, giudicando, che lo stato di Re Renato fosse in tutto andato in ruima, fe tregua con Re Alfonso; onde per la via delle Gradelle vennero ogni di soldati Aragonesi a correre fino a Porta Petruzza. ВЬ

+

<sup>(</sup>a) Antoniello Barone è seppellito nella Chiesa di S. Domenico, a l'Engenio al sol. 286. porta il suo epitassio con queste parole: Magnificus Antonellus Baronus miles Neapolitanus sibi ac suis, de propriis sumptis: decessit 1460.

Provenza, si per ponerli più al sicuro, come perchè avessero eugen. IV. di là da mandarli soccorso. Erano in Napoli molti Cavalieri PONTEFICE. vecchi e prudenti, che vedendo la parte Angioina in declinazione, antevedeano l'esito della guerra, e temendo la ruina della Patria, destramente persualero a Renato, che tenesse alcun buono accordo. Quel Principe che fu sempre inclinato alle cose ragionevoli, accettato il configlio, mandò ad Alfonso a trattare pace sotto questi patti, che il Regno di Napoli sosse suo mentre viveva, e dopo sua morte fosse ricaduto a Renato, se in quel tempo si sosse trovato vivo, ovvero a Giovanni Duca di Calabria, o a quello de' figliuoli suci, che sosse sopravvissuto a Re Alfonso. Mentre questo si trattava, gli altri Napoletani, che non miravano con lume di discorso tanto avanti, in modo di tumulto con gran popolo andaro a Renato a dirli, che avevano inteso quello che si trattava, e il pregavano e scongiuravano, che per quanto potea valere in lui la genérosità dell'animo Reale, e la fede ed affezione, che avea veduta, e vedea ogni di in loro, non volesse abbandonarli, e darli in potere di Re Alsonso e degli Aragonesi, per le passate ruine ed incendii a totta la Città odiosissimi. Re Renato con infinito suo dolore si scusava, che il faceva per beneficio loro, e di quella Città così bella, e bememerita di lui, che non potea soffrire, che per amor suo sosse disfatta, poiche ne esso avea da suoi consederati speranza di preso ajuto, ne da se stesso forza di lungo tempo disenderla. I Napoletani ostinatissimi replicaro supplicandolo, che non rincrescesse alla M. S. di aspettare il fine di questa guerra, perchè era sempre in sua potesti di ponersi in alto, e salvarsi la persona per andarsene in Provenza, se a loro non rincresceva ponere in pericolo l'avere, la vita, l'onore, e l'anima, fossirire ogni estremo, prima che vedere altre bandiere, che la sua, e de suot successori per lui eletti. Vinto Renato da quest amorevolezza ed amorevole pertinacia, quasi con lagrime agli occhi per soddistare alle voglie loro disse, che se ne tornatsero di buona voglia ed animo alle case loro, che posche aveva veduto in loro tanta volontà, volea restare a partecipare di bgni loro incomodo e pericolo; e per più mandarneli contenti, in presenza loro elesse Ambaschadotti, che andassero al Papa, a' Fiorentini, ed al Conte Francesco Sforza! che a quel tempo militava per i Veneziani contra il Duca Filippo : e per le spelle sistorie era salito in grandissima ripunitable, dimandare  $\mathbf{B}\mathbf{b}$ ajutos

FUGEN. IV. ajuto; ed acquetati in questo modo gli animi de' Napoletani, ePONTEFICE. sercitando la gioventù, ch' era nella Città in quel tempo, a'
bisogni della disesa, attendeva a crescere ogni di la speranza di

poter resistere.

÷

Era già il mese di Novembre, e per tutto il Regno fi era sparsa sama, che per mancamento di gente e di vettovaglia Napoli fra breve sarebbe resa, e tutto il Regno a divozione di Re Alfonso; e Marino di Norcia per cognome detto Scaramozza, ch' era uno de' cari Capitani del Caldora, e per lui governava il Ducato di Bari, tenendo ruinata non solo la parte di Re Renato, ma lo Stato del Caldora suo Padrone, pensò d'accomodare le cose sue con disegno di restare nel Regno. Pot aveva preso moglie Napoletana di Casa Carrasa, e trattò con il Principe di Taranto partito, e li diede in mano Bari, Rutigliano, Conversano, e tutte le altre Terre che il Caldora aveva in Terra di Bari, eccetto Bitonto, che non era sotto il suo governo. Il Principe poco dopo ebbe Monopoli, ed accordò il Signore di S. Stefano, ch' era di Casa Pignatello, e pose tutta Terra di Bari in pace sotto il suo dominio; e così il Caldora con le perdite delle miglioci Terre che aveva, cominciò a mienere i frutti della poca fedesua. Pochi di dapoi si seppe in Napoli, che i Fiorentini, i quali per la vittoria contro Niccolò Piccinino erano liberati della molestia, che dava allo Stato loro il Duca di Milano, avevano deliberato di soccorrere Napoli: il simile il Papa, ed il Conte Francesco Sforza, e si trattava tra ioro del modo, come aveva da soccorrerli, il che pose in gran speranza Renato, ed i Napoletani. Ma Re Alfonso, che sapea che le guerre si vincono con li essetti, e non con le promesse dell'amici, si tenea indubitato Signore del Regno. E perchè il Duca Filippo, che si vedea per la virtù del Conte Francesco Sforza tuttavia inseriore a' Venezia ni nella guerra, mandava a pregarlo, che spogliasse il Conte Francesco di tutte le Terre, che possedea nel Regno per distraerlo dal servizio di quella Repubblica: esso per graviticare a quel Principe, al quale era tanto obbligato, lascio quanto potè ristret-22 Napoli, e con il resto dell'esercito andò a Benevento, ed ebbe prima il Castello, e poi la Città, ed indi cavalcò contro le Terre del Conte, e le trovò tutte ricchissime, perchè in tante ruine e guerre degli altri Popoli in Regno, folo erano state rispettate per una parte e per l'altra, e non avevano sentito nè sacco ne incomodo d'alloggiamenti.

Intanto il Papa, e li altri della Lega erano risoluti di EUGEN. IVI soccorrere Napoli per mezzo delle genti Caldoresche, e Pa-pontefice, pa Eugenio mando a richiedere Antonio, che lo servisse, e fusse Capitano generale della Lega. Antonio per il principio allegro accetto il carico, come avea piacere d' integrarsi nella grazia di Re Renato per lo mezzo delli Principi Collegati; ma poi vedendo quanto lentamente la Lega procedeva al mandare de denari, e della gente che aveva promessa, si voltò a trattare nuova amicizia con Re Alfonso, ed a diminidarli, ch' egli li facesse rendere dal Principe di Taranto Bari, a l'altre Terre sue di quella Provincia; ma nè il Principe volle renderle, nè Alfonso volle molto astringerlo, che le rendesse, perchè stimava più la divozione e l'amicizia di quella famiglia, che de'Caldoreschi. Pur si mantenne da'Collegati la pratica sotto vane speranze di poter soccorrere Renato per mezzo di lui, benchè credevano certo di perdere la spesa. Antonello Barone, che prima aveva fatto tregua con Re-Alfonso, sotto alcun colore volca renderii in tutto, ed alzare le bandiere d' Aragona nel Castello di S. Ermo; ma li compagni per fare il debito loro, il fero prigione in nome del Re, e mandaro a dirli, che li provvedesse di Castellano più sedele. Il Re ringraziando i compagni, o satto a tutti promelle, non volle dare altra pena ad Antonello, che sbandirlo dal Regno; e perchè aveva pigliato gran spirito dalle promesse della Lega; fidandosi di guardar Napoli contro quella che Re Alfonso aveva lasciato, sol con la Gioventù Napoletana, pensò obbligarsi il Conte Francesco con mandare a soccorrere Troja, la quale a quel tempo era assediata da Re Alsonso. Diede il bastone di Generale a Lionello Acclocciamuro, e comandò, che con tutti li soldati ch' erano in Napoli, si partisse, ed andasse in Puglia, e raccolti tutti li soldati Sforzeschi, che slavano dispersi per li presidii delle Terre più sorti del Conte Francelco, facelle ogni sforzo di soccorrer Troja. Leonello partito da Napoli, con grandissima diligenza raccolle tutti i soldati Ssorzeschi, e con essi gran parte di avventurieri di quelle Terre, che amavano la Signoria del Conte, e prima ricuperò Biccaro, ch' era stato preso dal Re, e poi con grandissima andacia e valore andò ad affaltare il campo Aragonele, avendo prima avvisato quelli di Troja del punto dell'affaito; e benchè per effere affai inferiore di numero di gente, non bassò rompere il campo: se pur que sto essent, che il Re per non restare in mezzo sra esso si la

EUGEN. TV. Città si levò dall'assedio, ed andò a Biccaro, e di movo la pi-PONTEFICE, gliò, senza che esso e li Ssorzeschi, che gli erano sempre appresso cercando occasione di farli qualche danno notabile potesso ro soccorrerla. Preso Biccaro, il Re pigliò la via di Capitanata. ed andò sopra la Baronia di Pietracatella, e non se altro effetto che pigliar Collotorto, picciolo Castello di Francesco Boccapianola; e così per virtù di Leonello 1' esercito Aragonese perde tutta quella stagione senza far cola nombile. Quasi in quello medesimo tempo Alessandro Sforza, mandato dal Conte suo frarello con mille e cinquecento Cavalli in soccorso delle sue Terre di Regno; entrò all'improvviso, ed ebbe il Ducato d'Atti ed il Castel di Pescara, e poi se ne andò ad Ortona a mare, e ruppe e prese kamondo Caldora, che la teneva assediata in nome di Re Alfonso, e con lui prese più di cinquecento cavalli, e mancò poco, che pigliava Riccio di Montechiaro, e Giofia di Acquaviva, che si salvaro fuggendo a Cività di Chieti. Questi due successi inanimato il Papa, e l'altri Confederati ad ajutare Re Renato, e fare ogni estrema sozza, che il Regno di Napoli non venisse in mano di Re Alfonso, e con denari chi erano venuti da Provenza a Re Renato, e con altri denari loro sero un esercito di diecimila armati sotto il governo del Conte di Tagliacozzo, e del Cardinale di Taranto (a) Legato Apollolico, i quali entrati in Abruzzo ebbero molte Terre : ma perchè il Conte Francesco sapea, che in quella Provincia valevano a Caldoreschi, e che senza loro non sarebbe mai stata serma nella fede, scrisse ad Alessandro che liberalle Ramondo, purche alzasse le bandiere della Chiesa, e che vedesse di tirare Anto-pio,

(a) Il Cardinale di Turanto si chiamo Giovanni: il Gatimberto al lib. 1. fol. 95. firmilmente tost le chiama, Giovanni Napoletano Come di Tagliaeozzo. Il Ciacconio nella terza creaziane di Engenie IV.

u. i di Gennero 1439. dice: Joannes en Comptibus Talliacotti, Major Prenitentiarius &c. Leggi l'addizione di Andrea Vitterelli al Ciacconio, quale cha Giovanni Jovene lib. 8. de antiquitate, & varia incentina Tarentinorum, che scrive che mort nel 1448. Il Conteloro pat.

2. Elench. fol.4. dice; che su creato Cardinale a 18. Dicembre 1439. è mori Vescovo Prenessino a 21. di Gennaro 1449. Era di cassito Orsino, possedendo questa famiglia in quel tempo gran Santo e desaluio nel Regno di Napoli.

wedendo, che Re Alfonso simava poco la servità sua, e che mon ponyantità vedendo, che Re Alfonso simava poco la servità sua, e che mon ponyantità areva voluto astringere il Principe di Taranto che li rendesse lo Stato di Bari, tornò a ribellarsi; ma su causa di ponere al sondo lo stato di Re Renato, perchè essendo superbissimo, venne fra pochi di in discordia con il Capitano ed il Legato Apostolico, li quali sospetti di qualche tradimento, sero tregua con Re Altesonso, e si ritiraro a Campagna di Roma; e certo se voleva fare il dovere il Caldora, e con buona diligenza proseguir la guerra, le cose Angioine averiano avuto buon estro. E di que dere, che il peccato suo lo trasportasse in questi suoi modi resprensibili, ad accelerare la ruina di casa sua, la quale, come si dirà, successe poco dopo sinita l'estate.

Alfonso liberato dal timore dell' esercito della Lega, tora no all'affedio di Napoli, ed ebbe a sua divozione Pozzuolo e la Torre del Greco, e strinse in tal mode Napoli , che valeva undici docati il tomolo della farina , ne si ricorda essere stata mai quella Città in tanta strettezza. Ma era tanto l'amore, che portavano li Cittadini a Re Renato. che con pazienza incredibile sopportavano di cibarsi di carne di cavalli, e d'altri animali vitiffimi; (a) ed il Re più la vedeva, e dava cagione di flare in quella pertinatia, perchè non solo colla clemenza, benignità, e affabilità sua soddisfaceva a tutti, ma in quelle cole, che per corpo umano si potevano sare, senza schivare pericolo nè fatica di sui persoma, mostrava quanto teneva a cuore di salvare quella Città, e quanto li era sopra ogn' altra cosa carissima; e perchè mancavano le vettovaglie per l'ultimo dell' anno MCCCCXXXXI., mancato ogni cola, fe chiamare li principali della Città in Castello,

(a) In questo tempo il Principe di Taranto mandò a persuadere a Marino di Norcia, che seneva la Seaso di Buri per il Calibra, che provvedesse a casi suoi, perche il suo Duca era in rovina, e promessi premi, e la grazia di Alfonso, lo ridusse a renderli tutte la Terre, salvo Bitonto, ed il Castello di Bari, e furono dodici Terre, città; persoccie il Caldora si accostò ad Alfonso, e per sicurore di diede suo siglio per Paggio, quale Alfonso se educare con Ferrante di Aragona suo siglio, poco prima venuto del Gasalogna in Napoli di età d'anni 28. Summonte sito, 4. sol, sur con la companio di la calcona del calcona

due spinti dalla same se ne suggiro, e non gli bastò di avere EUGEN, IV scanpato il pericolo di morirsi di same, che pensaro di far nier-PONTEFICE canzia di quel che sapeano, e però se ne andaro a Re Alsonso, che allora era ad Aversa, ed ottenuta da lui udienza segreta, dimostraro quanto era agevol cosa pigliare Napoli per denuro

\*

P acquidotti.

Il Re ebbe assai cara questa novella ; e già subito li parve cola, che poteva riuscire, e se chiamare i più intimi de fuoi Consiglieri e Capitani, e ordinò loro che avessero pensiero a quel che sopra di ciò aveva da sarsi. Ad alcunt non parea, che si avesse da tentare nè per questa, nè per altra strada di pigliar la Città per forza, e porre a rischio la gente, poiché per il mancamento delle cose da vivere si sapea certo, che non potea molti di tardare a rendersi. Il Re replicò con dire, che per gran pertinacia de' Napoletani era fuor di speranza, che si rendessero presto per same, come sor dicevano, e che teneva avviso, che il Conte Francesco avea talmente debilitate le forze del Duca Filippo, che potea ben attendere a soccorrere Renato, ed aveva mandato a Giovanni Sforza, che avesse con duemila cavalli eletti da congiungersi con Antonio Caldora, e venire a soccorrere Napoli, sopra di che Giovanni era entrato in Abruzzo, e che Antonio Caldora si apparecchiava a venire, e sarebbe stato sedele quella volta a Re Renato per necessità, e per timore della propria rovina: che per questo sarebbe stato forza a lui di levarsi dall' assedio; e confirmato nella determinazione di frattare quella via, fece alcuni doni e promesse alli Muratori, e li disse che volea, che lor sossero la scorta ad una banda di soldati, che volea mandare per dentro l'acquidotti. Ma perchè nel Palazzo del Re erano molti Napoletani, dal spesso entrare de' Muratori in camera del Re, la co-La da' cervelli sottili su subito congetturata, e riserita a Re Renato, il quale ordinò a Giovanni Cossa, ed a Rubino Galeoto (a) Cavalieri di molta virtù, e fedelissimi, che avessero cu-Cc

<sup>(</sup>a) Il Summonte, e il Colemnuccio non fanno menzione di quefle diligenze usate da Giovanni Cossa e Rubino Galeoto, forsi per
non averle sapute, ne anco citano altro Autore; ne il Costo
parla nell'Annotazioni di quanto dice in questa facciata il presente
autore di questa euriosa Istoria.

caso, quanto sia pericoloso il sidarsi d'altri, che dell'occhi every. propri loro quelli che hanno pefo di guardare luogo importante. PONTEPIER. Giovanni e Rubino fidati nella relazione di Sacchitello andaro a ripofarsi, e poche ore dapoi cominciaro ad entrare per l'acquidotto, con la scorta de muratori, Giovanni Carrafa, e Matteo di Gennaro, ed alcuni altri Cavalieri Napoletani della fazione Aragonele con forle quattrocento armati tutti di certi spiedi con l'asse corte, che in quel tempo chiamavano chiaverine, e di balestre, che altre armi non potevano portare per la bassezza dell' acquidotto. Arrivati alle mura, cominciaro a rompere, e poi entrarono nel pozzo di una casetta assai piccola di un Sartore chiamato Citello, che stava appresso la Chiesa di S. Sosia, posta vicino le mura della Città a quel tempo, che il largo della piazza di S. Giovanni a Carbonara era fiiora della Città; ma tardaro molto tempo a salire, e solo quaranta di essi, in quella casetta. Re Alsonso, che non aveva ben considerato, che la tardanza loro nasceva da non poter andare se non ad uno ad uno, ed il tempo che volevano per rompere le tre mura, ed accomodare le pietre, che li soldati potessero passare, aveva satto innanzi tempo di dar l'assalto di fuora, appoggiar le scale alle mura, ed essendo con grandissima virtù disesa la muraglia da Cittadini con morte di molti de suoi, nè vedendosi per un buono spazio ch' era durato l'assalto, nuilo legno, che quelli dell'acquidotto fossero entrati, cominciò a credere, che sussero stati presi o morti, e se sonare a raccolta, tenendo per vano l'assalto, e la mortalità de'suoi. In quel tempo medesimo, che i suoi si erano recessati dalle mura, e se ne ritornavano, finiro di esser saliti li quaranta alla casa di Citello, e pigliaro la moglie e una figlia, e con minacciarle di morte, le costrinsero a star quiete, ed intanto attendeano a far salire tuttavia più soldati per uscire a correre la Città; ma venne a cala il figlio di Citello, ed aperta la porta, come vidde la parte di basso piena di gente armata, si diede a suggire, dicendo che i nemici erano entrati dentro, e pose in tumulto tutta ia Città. Quelli che si trovavano sagliuti dal pozzo, vedendosi scoverti non sapeano che fare, e consideravano, che se volevano tornare a scendere ad uno ad uno per il pozzo, prima che sussero scesi pochi, sarebbono sopraggiunti ed uccisi da' Cittadini: e però secero della disperazione audacia, e usciro dalla casa con animo di buttarsi per le mura della Città, ch'erano vicine; ma poi accortifi, che la Porta di S. Sofia era guardata da quattro o cina Cc

verso S.Sofia ; ed appena su a Pozzobianco , che s'incontrò con Re zucest. 🚒 Renato, il quale aveva già da quella parte afficurata la Città, e fe PONTERFACE n'andava a riposare; e benchè quelli, che venivano con il Re, reflassero sbigottiti vedendo il Cardona a cavallo, e credeano, che tutto l'esercito Aragonese sosse entrato nella Città per altra via, e per questo molti di loro si ritiravano alle case proprie : pure il Re con quelli pochi, che restaro, e con alcuni Cavalieri coraggioli, che concorrevano a lui, appicciò e mantenne un buon pezzo un' atrocissima battaglia, facendo prove maravigliose di sua persona. Ma poiche Re Alsonso all'avviso del Cardona su ritornato con tutto l'esercito, ed appressato alle mura, faceva tuttavia salire li suoi, onde tutta la Città era piena di gridi e spavento: Re Renato non potendo più con si poca gente resistere contra i nemici, che sempre crescevano, si se sar strada, e si ritirò al Castello nuovo, come poi esso disse, più per timore di venir vivo in mano de' nemici, che per timore della morte. Il Cardona avendo la strada libera carse alla Porta di S. Sofia, e si trovaro subito accette, con le quali la Porta su aperta a sorza. Il Re Alfonso, che si era appresentato con tutta la cavalleria al largo di S.Giovanni a Carbonara, entrò (a), e perchè aveva promesso alli soldati la Città a sacco per quattr' ore, diede carico al Principe di Taranto, e al Duca di Sessa, e ad altri Signori principali del campo, che divisi in diversi luoghi della Città avessero cura, che non sussero tocchi i luoghi sagri, ove intendeva ch' erano concorse tutte le donne Nobili, e Cittadine onorate; ed esso così digituno e saticato, come si trovò, mentre duraro le quattr'ore, cavalcò sempre per tutto, proibendo ogniviolenza in persone di uomini e di donne. Finite poi le quattr'ore, se fare grida a pena della vita, che nessuno soldato oltraggiasse nè in persona, nè ne loro beni i Cittadini Napoletani: poi se pubblicare indulto generale a quelli, che aveano seguita la parte Angioina. Il di seguente da tutte le Terre convicine concorse tanta copia di cose da vivere, che la plebe, che di natura non vuol altro che mangiare, cominciò a scordarsi dell'affezione di Re

<sup>(</sup>a) L'ingresso d'Alfonso su, secondo l'Istorici, a'6. di Giugno 1442., nell'anno 21. dopo che su chiamato da Giovanna Seconda a sar guerra, e cost l'ottenne, 905. anni dopo che Belisario sanistante per l'Acquedotto la guadagno alli Goti. Colenn. lib. 6. 101. 246. p. 14



D E L L'

# I S T O R I A

DEL REGNO DI

# N A P O L I

D' INCERTO AUTORE.

#### LIBRO OTTAVO.

D Resa Napoli, e ricevuto a patti il Castello di Capuana, e gugen, rv. messo l'assedio al Castello Nuovo, Re Alsonso si se giurare pontefice. omaggio da' cinque Seggi Nobili, e dal Popolo, e rassettate alcuine cose della Città, a' 21. di Giugno cavalcò contra Antonio Caldora, poiche non li restava altra fatica per esser al tutto Si+ gnore del Regno, che debellare lui e le sue genti, che per lo numero e per la qualità erano da stindre molto. Aveva avuto Antonio gran dispiacere della perdita, è della partita di Re Renato, che già sapeva che tutto l' impeto della guerra si voltarebbe contra di lui; ma dall' altra parte ebbe piacere di sentire, che Re Alsonso veniva così presto a trovario, perchè essendo senza soldo e senza ajuto di altro Principe, non potez molto tempo mantenere il suo esercito, e desiderava avere comodità di far presto fatto d'arme, e ponere alla fortuna di una giornata lo Stato suo, avanti che Giovanni Sforza, ch' era stato mandato dal Conte Sforza per foccorrer Napoli, si partisse da lui, com' era necessario che sosse in breve, perchè Napoli era già perduta, e Re Renato partito. Egli avea grandissima speranza de vittoria, troyandoli un fortifimo elercito, ov erano muti di vetera-

#### 208 ISTORIA DEL REGNO

EUGEN. IV. ni del Padre, e gran numero di valenti uomini, de' quali aveva PONTEFICE, più volte fatta esperienza: aveva ancora grandissima speranza nel-

li Sforzeschi, che per la virtù e selicità del Conte erano a que tempi in grandissima stima per tutta l'Italia. Con tutte quelle forze volle servirsi della maestria della guerra, e cominciò a simulare di aver paura per attracre ed allettare il Re ad andarlo a trovare in luoghi vantaggiosi per lui; e messi alcuni soldati ad Isernia, ed altri a Carpenone, esso con il suo esercito si stava tra Castello di Sangro e Trivento; e già non resto ingannato di questo pensiero, perchè Re Alfonso arrivato in Isernia, e ricevuta quella Città a patti, parendoli, che nessuna cosa potesse impedire il corso della buona fortuna, passò oltra a tentare Carpenone, e mandò l' Araldo, che richiedesse Antonio Reale, ch' era Capo del prefidio, che volesse rendersi: Antonio, o sosse per viltà, o perchè così avesse ordinato il Caldora, patteggio di renderli fra quattro di , se il Caldora non veniva a soccorrerlo. Era con Re Alfonso Giacomo Piccinino figlio di Nicolo, giovane nelle cose di guerra di grandissima aspettazione, e altri Capitani Bracceschi di onorato nome; costoro che sapeano la serocità del Caldora, erano d'opinione, che sarebbe venuto a soccorrere Carpenone, e per questo persualero al Re che passasse oltra il piano di Sassano, ponendosi in mezzo sra Carpenone, e l'esercito Caldoresco per impedire e togliere la comodità del soccorso. Il Principe di Taranto e l'altri Capitani del Regno, ed i Siciliani, e Catalani dannavano questo configlio, e abbominavano una così pericolosa resoluzione, protestandosi ch'era cosa di estremo pericolo di ridurre in quella valle circondata da monti al nemico notissimi un esercito colla persona del Re. Ma il Re persuaso dalla grandezza dell' animo suo, o per volontà di Dio, che l'aveva apparecchiato la vistoria, seguito il consiglio de' Bracceschi, e mosse l'esercito; e appena giunto, ed accampato al Piano, che apparse l'esercito del Caldora dall'altra parte, e sormo li alloggiamenti assai vicino al campo Aragonese, nel quale subito nacque un grandissimo spavento, parendo verificato il pronostico del Principe, e degli altri Signori di autorità, che avevano dissuaso la venuta sua là al Re; oltra di ciò si sparse una fama, che i nemici avevano occupato, o in breve occuparebbono i passi intorno, e che sarebbe sentita grandissima incomedità di vettovaglie, e si ritrovarebbono come rinchiusi.

Il Re inteso questi bisbigli, se convocare al Consiglio.

i li principali dell' esercito per risolvere di quello si dovez eugen. IV. fare. Il Principe di Taranto su il primo a dire in essetto, ch' pontestica. era di parere, che si facesse giornata, poichè passare innanzi non si potea senza grandissimo pericolo. Questo consiglio su subito approvato da tutti; ma alcuni affezionati al Re aggiunsero, che poichè si vedeva tanta prontezza nell'esercito nemico, avanti che li facesse la giornata, la persona del Re si avesse da condurre ad Isernia o a Venasro, o a qualche luogo sicuro, essendo certi, che quel fatto d'armi non potea farsi senza gran pericolo per il valore, e numero, ed animosità de' nemici. Il Re che di natura era cupido di gloria, e vedea, che la viltà ch'egli mostrerebbe fuggendo il pericolo, farebbe anche avvilire il fuo esercito, stava dubbioso di quello che aveva da fare, perchè dall'altra parte vedea, che il configlio de' suoi era amorevole e necessario. Ma per sorte accadde, che alcuni soldati del Re sero prigione un soldato dell'esercito del Caldora, e'il menaro davanti del Re, il quale com'era suo costume, subito spiò di qual compagnia era? Il soldato rispose, e disse il nome del suo Capitano, ch' era uno de' principali dell' esercito Caldoresco, ed era gionto ad Antonio di parentado. Il Re com' ebbe inteso il nome del Barone (a), si ridusse col soldato nella più segreta parte del suo padiglione, e con grandissime promesse l'ammoni e strinse, che volesse da parte sua dire al Capitano, che dovesse considerare a' fatti suoi, e pensare, quanto maggior onore e sicurtà delle cose sue era servire lui, ch' era Re potentissimo, che il Caldora, ch' era un semplice Capitano, che se tardava alcuni di d'andare in rovina, al fine, e presto non potea mancare: mandò ad offerire a quel Capitano onoratissima condotta di gente d'arme, ed alcune Terre, che sapea che colui desiderava: e con quelle ed altre offerte in parole, e con cento Alfonsini, ch' era una moneta di un ducato e mezzo, di dono li diede licenza, esortandolo a tornare colla risposta di quanto facea. Il soldato, tornando al campo, riferì diligentemente al suo Ca- $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

(a) Questo Barone dice Agostino di Sessa nel lib. de Prophanitate, apportato dal Summonte al lib. 5. p. 3. sol. 3., si nominava Paolo di Sangro, che nell'esercito del Caldora avea il primo luogo d'autorità, e su causa di questa vittoria, e che non si sa la cagione, per la quale voltasse l'armi a savore degli Aragonessi.

tò a lui, e li diffe, s a tal che tu conosci, che la virtù ancora EUGER, IV. » tra nemici trova rispetto e grazia, di tutte queste cole non pontefice. » voglio altro, che questa (e mostrò una coppa di cristallo): » delli Stati, che tuo padre, e tu avevi acquistato con le armi, » non posso esserti liberale, perchè sono de' partegiani ed aderen-» ti miei, che mi hanno servito: tutte l'altre Castella tue anti-» che, paterne è materne, voglio, che siano pur tue: attendi dunque a viver quieto, ed usarmi gratitudine di quella mia » buona volontà verso di te ... Antonio s' inginocchiò per ba→ ciarli li piedi, e li rese grazie infinite di tanta benignità, perchè da così alto stato non lo sacea cadere in tutto in terra. Le genti, che avevano militato con lui, non volle il Re, che steffero a' suoi stipendi, e le diede al Principe di Taranto, e vietò ad esso Antonio ed a tutti li altri Caldoreschi, che non avessero a fare compagnie di genti d' arme, ma viversi nelli loro Castelli. Questo fine ebbe la grandezza di Casa Caldora quanto all'esercizio dell'arme, perchè ancorchè restasse nel suo flato antico, perdè tutto lo splendore e la riputazione, nella quale era stata tanti anni, e specialmente sotto Giacomo, che su Generale della parte Angioina dal 1424. fino al 1440., e che mori con grandissima gloria e preminenza; e quella speranza, che si era tenuta onestamente d' Antonio di dover diventare grandissimo, perchè la grandezza sua aveva più prosonda radice, e più alti principi, che quella del padre, in quella giornata reito estinta; che certo essendo rimasto dopo la morte del padre Signore di più di cento Terre, delle quali buona parte erano Città, ed onorate di titolo, e quello ch' era più, di un esercito di quattromila soldati veterani, ed essendo esso nel siore della gioventù, di corpo bellissimo, ed oltramodo valente di ogni esercizio di cavalleria: si giudicava, che dovess' essere l'onore del Regno, e d'Italia tutta; ma in tre anni, che corsero dalla morte del padre fino a questo di, disdegnò il mondo, non meritando altra lode, che quella che meritò in quella giornata, nella quale non si può negare, che non avesse mostrato ardire e valore incredibile, combattendo con un Re potentissimo a bandiere spiegate, e adempiendo nella battaglia tutti gli uffici di Capita-

no espertissimo, e di Cavaliero coraggioso.

Ma tornando all' ordine dell' Istoria, questa liberalità di
Re Alsonso su notata per uno de' belli ani suoi dal Panormitano, che scrisse di lui, al quale ne soggiungo un altro ad

Dd 2 imi-

più basso sedeano per ordine Antonio Sanseverino Duca di S.Mar-EUGEN, IVI co, Francesco Orsino Duca di Gravina Prefetto di Roma, Troja-pontante la no Caracciolo Duca di Melfi, Cola Cantelmo Duca di Sora, Antonio Centeglia Marchese di Cotrone, Bernardo di Gasparo 3. d' Aquino Marchele di Pelcara, Giovanni Antonio Orlino Conte di Tagliacozzo, Giovanni Sanseverino Conte di Marsico e di Sanseverino, Guglielmo Sanframondo Conte di Cerreto, Batista Caracciolo Conte di Gerace, Antonio Caldora Conte di Trivento, Indico di Guevara 4. Conte d'Ariano, Alfonso Cardona Conte di Reggio, Amerigo Sanseverino Conte di Capaccio, Francesco Sanseverino Conte di Lauria, Perdicasso Barrile Conte di Montedoriso, Francesco Pandone Conte di Venafro, Lionello Acclocciamuro Conte di Celano, Marino Caracciolo Conte di S. Angelo, Niccolò Orlino Conte di Manupello, Petricone Caracciolo Conte di Burgenza, Luigi di Capua Conte d'Altavilla, Giovanni della Ratta Conte di Caferta, Luigi Camponesco Conte di Montorio, Corrado Acquaviva Conte di Santo Valentino, Giovanni Antonio c. Mainieri Conte di Mainieri, Giovancola di Gianvilla, Raimondo Caldora, Giacomo della Lionessa, Luigi Gesualdo, Luca Sanseverino, Antoniello della Ratta, Luigi di Capua, Errico della Lionessa, Antonio 6. Spinello, Carlo di Gambatesa detto di Campobasso, Marino Boffa detto Stendardo, Giacomo Gaetano, Antonio Dentice, Cola di Sanframondo, Ugo Sanseverino, Giacomo Zurlo, Vincislao Sanseverino, Giovanni della Noce, Altobello e Michele Sanseverini, Serio di Monsorte, Colantonio Acclocciamuro, Francesco Caracciolo, D. Pietro d' Aragona procuratore di Garsia Cavaniglia Conte di Troja, Matteo Stendardo, Matteo d' Isernia, Antonio Zurlo, Marchetto di Cotignola, Tommaso di Lauria, Melchiorre di S. Mango, Giacomo d'Aquino, Esaù Russo con ta procura del Conte d'Arena, Giacomo di Sangro, Cola Annecchino, Giacomo de Valva 9., Ciarletta Caracciolo, Galasso Tarsia, Giovanni 10. d'Ascanio Signor di Maida, Algiasso di Tocco, Pietro Giacomo di Montefalcone, Goffredo Galluccio, Andrea d'Evoli 14., Cola di Monforte per lo Conte di Campobalso suo padre, Pietro Cossa, Guglielmo della Marra, Amelio Senerchio 15., Giovanni Carestia, Pandolfo Santomauro, Giacomo Messaniello, Mongello Arcamone, Foschino Attendolo, Michele Sanseverino, Margaritone o Caracciolo, Giordano de lo Tuso, Francesco Gesualdo, Bartolommeo Galluccio, Antonio Gesualdo. Il Re propose, che avendo esso con la grazia di Dio, e virtù

hato seguente a S. Lorenzo nel luogo consueto del Parlamento EUGEN IV. se publicare le Grazie da lui satte alla Città, ed al Regno. PONTEFICE

Mentre queste cose si facevano in Napoli, Re Renato, ch'era stato in Fiorenza appresso Papa Eugenio IV. con speranza di ritinovare la guerra con il favor suo, poichè il vidde inclinato al pensiero di cacciare il Conte Francesco dalla Marca d'Ancona, e che però non era possibile averne ajuto notabile, mandò Giovanni Cossa a Napoli a patteggiare con Re Alsonso della sortezza del Castello Nuovo, e di quella di S. Ermo, per le quali Re Alfonso pagò tanti denari, che bastarono a Giovanni Cossa per soddissare Antonio Calvo ed altri creditori, ed esso se n'andò in Francia dicendo, che non voleva, che il Conte Francesco, ed altri Capitani di ventura Italiani sacessero mercanzia di lui. Ma Re Alfonso stabilite le cose sue, come di sopra è detto, usci da Napoli, e com'era in tutte le cose magnanimo, volle di là a pochi di tornare trionfando al modo antico in uno Carro dorato (a), il quale oggidi per memoria fi conserva nella Chiesa di S. Lorenzo in Napoli, se abbattere quattro braccia di muro, e volle che unti li Baroni andassero avanti al Carro. L' obbediro tutti, eccetto Giovanni Antonio Orfino Principe di Taranto, il quale disse a colui, che venne da parte del Re a comandarlo, ch' esso aveva ajutato il Re a vincere, e doveva venire più tofto appresso come partecipe del trionfo, che andare avanti a schiera con li Baroni vinti: e così fe, che andò vestito con un abito superbissimo, e riccamente adornato, ed entrò a cavallo appresso il Re con molta pompa. Il Re fimulo questa superbia del Principe, ma non tanto, che il Principe non si accorgesse, che il

<sup>(</sup>a) Il trionfo di Re Alfonso Primo è pienamente descritto dal virtuoso Lodovico Domenichi nel lib. 2. della sua Istoria al fol. 3., ed in detta sua Opera pare, che non sia sazio d'aver raccolto gran parte delle virtù di questo gran savio, ed umanissimo Re, norma di autti i Cristiani Re suoi pari, e degno stipite delli Serenissimi Re Austriaci regnanti; ed in detta relazione si descrive non solo il Carro trionsa'e dorato &c. ma unco l'apparato fatto da' Napoletani, dove rimetto il curioso lettore dal detto sol. 3. sino al sol. 122. dove si-nisce detto lib. 2.: non essendosi fatto in nessun altro luogo maggior apparato, nè magniscenza di cose, nè allegrezza d'animo, nè sinal-mente pompa di persone. Restò il Re la sera al Castello Capuano.

#### 916 ISTORIA DEL REGNO

PONTEFICE. volontà sua; perchè essendo e di Stato, e di seguela potentissimo, dubitava che il Re, che aveva scoverto in lui tanta ambizione, e coraggio di Signore libero, non si voltasse a ponerio in ruina, e però se n'andò a Terra d'Otranto, e schisò molto

tempo di venire a comparirli avanti.

Ma il Re dopo quello trionfo si voltò a beneficare quelli che l'avevano servito, e loro diede molte Terre e Castella: a molti che non ne possedevano, diede molti titoli : al Barone, che tradi il Caldora, diede quattro Terre., ed onorata condotta di gente d'arme ; magnificò ed esaltò anco li figli di (a) Malizia Carrafa, che fu colui, che prima li persuase l' impresa di questo Regno, ordinando uno di essi chiamato Diomede, Scrivano di Razione del Regno, il quale ha da conoscere tutto il Patrimonio del Re, e per li alloggiàmenti di genti d'arme e fanterie tiene soggetto tutto il Regno. Questo ancora su causa, e su gran parte della grandezza di quella famiglia, perocchè lo tennero molti anni, e da Diomede passò ad Alberico Carrasa figlio del fratello, col quale poi si se Duca d' Ariano e Conte di Marigliano. Donò anco il Re a molti altri Terre, Castella, Titoli; e se non solo remissione generale e perdono a quelli, che aveano servito il suo inimico, ma a molti di loro diede da vivere. Si narra, ch' essendo un Gentiluomo di Casa d' Alagno ostinatamente affezionato di Cala Angioina, pazzamente andava Iodando Re Renato, e bialimando lui e Casa d'Aragona, e dicendo, ehe Renato torneria presto a cacciarlo dal Kegno. Un altro Gentiluomo inimico di quello venne ad accusarlo, ed il Re li rispose, che in breve l'averia castigato, in modo che mai averia detto male di lui; onde l'accusatore tenea, che il Gentiluomo d'Alagno susse in breve preso e decapitato. Ma il Re magnanimo il di seguente mandò a trovarlo, ed a dirli, ch' esso non conosceva altra causa che avesse a dire mal di lui, che la povertà, e però li mandava quattromila docati, che ne collocasse le siglie, e soccorresse a'suoi bisogni. Il Gentiluomo allegro di quella clemenza e iiberalità, fu, mentre ville, affezionatissimo di Casa d'Aragona, posta da.

<sup>(</sup>a) Malizia mort a' 10. d'Ottobre 1438. come dal suo sepolare in S. Domenico nella Cappella de Carrass, e cost lo scrive ancere l'Engenio nella Napoli Sacra sol. 286.

da parte l'affezione vecchia di Casa Angioina. Di questi atti il Re ne EUGEN. IV. se molti, li quali perchè sono scritti da Antonio Panormita, io la-PONTEFICE. scio di dirli.

Poi cominciò ad ordinare giostre e spettacoli per cattare benevolenza dal Popolo di Napoli avidissimo di queste seste; attele ancora a far bella la Città con molti edifici: ordinò che si ampliasse il Porto: cominciò a far fortificare di bellissime Torri il Castello nuovo, e fabbricare la sala quadra in esso Castello, ch'è uno delli belli edifici moderni d'Italia: ornò l'entrata di esso Castello di quell' Arco trionfale di marmo, che ancora ivi si vede, il qual Arco Pavevano fatto li Napoletani con la spesa di ottomila ducati, in memoria del trionfo di Re Alfonfo, con disegno di collocarlo avanti la Porta maggiore dell'Arcivescovado; ma perchè non potea collocarsi senza guastare in parte la casa di Cola Maria Bossuto, il Re non volle, che si ponesse là, con dire, che non stimava tanto la gloria, che potea portarli l'Arco trionfale, che dovesse comportare, che si rovinasse la casa di un amico, il quale l'aveva tanto ben servito nella guerra (a). Al fine del mese Ee ďA-

(a) Quest Arco trionsale al presente si vede nel Castello nuovo, di principalissima Scoltura di mano di Pietro di Martino Milanese, il quale in premio di ciò su fatto Cavaliere dal Re Alsonso. Engenio nella Napoli Sacra al sol. 478., e consuta Giorgio Vasari nella terza parte delle Vite delli Scultori e Pittori, che vuole che l'avesse fatto Giuliano di Majano da Poggio di Fiesole. Il Costanzo al lib. 18. Il Costo nella par. 1. del Compendio al lib. 6. sol. 252. vuole, che l'abbia fatto il medesimo Autore, che sece Poggioreale. Il Summonte alla par. 3. lib. 5. sol. 14. apporta la seguente prova del sepolero del Martino in S. Maria la Nova a mano destra, nell'entrare nel piano della Chiesa.

Petrus de Martino Mediolanensis, ob triumphalem Arcis Arcum solerter structum, & multa Statuariæ artis suo munere huic Ædi pie oblata, a Divo Alphonso Rege in Equestrem adscri Ordinem, & ab Ecclesia hoc sepulchro pro se suis donari

meruit. A. MCCCCLXX.

Al presente l'Ingegniero Regio, e virtuoso Francesco Ricchetti, (il quale tiene un famoso Studio di varie curiosità) estimatore della venerabile Antichità, ha quest anno 1677, delineato in carta il detto Arco per farlo stampare, come io Innocenzio Fuidero l'ho pregato e

espitoli della lega, Nicolò se ne tornò al Papa, e poi al Pa- nugen. IV. trimonio a porre in ordine le genti. Il Re radunato un eler-pontables. eito di diecimila armati, prese la via della Marca, dove per ttadimemo di Pier Brunoro, uno de' più intimi Capitani del Conte, avendo avuto il passo, entrò, ed ebbe subito Iesi da Troilo di Muro cognato del Conte, il quale insieme con Pier Brunoro si mise a' soidi di lui; della qual cosa il Conte restò tanto sbigottito, che diffidandosi di resistere in campagna, la lascidi tutta, eccetto Fermo, Ascoli, Roccacontrada, e Fano. Il Re poi la prese, e di Jesi andò a porre l'assedio a Fermo, ove si era vidotto Alessandro Sforza, con buon numero di gente d'arme. Questa ribellione di Troilo e di Pietro Brunoro, suro molti, che credettero, che fusse sidata ad arte, per quel che segui poi, perchè pochi di dopo che il Re su accampato intorno a Fermo, nel campo futo intercette alcune lettere a loro dirette, nelle quali li sollecitava ad apparecchiare di eseguire quel che tra loro eta stato ordinato; e si sparse sama, che questo sosse un tratta. v, che Troilo e Pietro Brunoro avessero (a) da uccidere il Re, et il Principe di Taranto ad un punto, che avvisandolo dalla Terra, fusse uscito da una parte il Conte, ed avesse dato addosso alle genti del Re. Altri dicono, che il Conte per punire quelli due, che gli erano stati traditori, avelle fatto scrivere, e mal capitare quelle lettere, a tal che il Re avelle fatto quel che poi fece, perocche il Re aperte le lettere, li fe far prigioni, e li mandò a decapitare in Napoli, ritenendo al suo soldo le genti loro, che erano da quattromila uomini. Spogliato dunque il Conte della campagna, e del dominio della Marca, il Re, o per deliderio di tornarsi a riposare, o che credesse già che il Conte fusse tanto debilitato, che bastasse il Piccinino a consumare lo, lasciò a lui il carico di finir l'impresa, e se ne ritornò a Napoli.

Correva l'anno MCCCCLIIII, nel quale l'Imperadore de Costantinopoli insessato da Turchi, per provvedersi di agegiuti mando a trattare matrimonio col Principe di Taranto, tra Ee 2 uno,

<sup>(</sup>a) Questo successo, il Summonte nel lib. 5. p. 3. sol. 34. & sequi lo pone alli principi di Ottobre. Il Brunoro e Troilo da Napoli surono mandati in Spagna, dove stettero dieci anni prigioni in Xuiva, e nel su autori: Bartolomineto Facio, e Berardino Corro nelle lete Issuita

re, ma per timore, e con animo di non farla riuscire a quel EUGEN. 17. fine, che il Re l'aveva desiderata; ed a creder questo so gran-PONTREICE, de argomento, che sapendo esso, che Giacchetto lo tradiva, ed avendo, mentre su vivo il Re, dissimulato di saperlo, subito dopo che su morto, lo se pigliare, ed atrocissimamente tormentare, e saputo ogni cosa, lo se con grandissima ignominia strascinare a coda di cavallo per le maggiori Città e Terre, ch' esso

possedea, ed al fine tagliarlo a pezzi, e se appiccarlo in diverse parti per terrore delli aktri suoi servidori.

Nel tempo, che quella parentela fu conclusa, Niccolò Piccinino aveva tanto ristretto il Conte d'assedio, che non potea molto tardare a rendersi, astretto dalla same, e d'ogni altra cosa necellaria, che li mancava. Ma Filippo Duca di Milano, che aveva amato ed ajutato il Re Alfonso, come inferiore a lui di forze, e non voleva, che li diventalle pari o maggiore, come sarebbe stato, levandoli l'ostacolo del Conte, pensò disturbare questa vittoria, e lotto specie di avere da comunicare cose di grandissima importanza con Niccolò, mandò a pregarlo con islanza grandissima, che venisse subito a Milano a trovarlo. Niccolò, che su sempre amicissimo di core al Duca, ed era avido di nuove imprese, e sapea quanto quel Signore magnanimo era largo in assoldare, e far partiti a' Capitani di guerre, non seppe negarlo; e lasciato Francesco Piccinino suo figliuolo maggiore in governo del campo, e sopra l'assedio di Fano: conobbe il Conte Francesco la differenza ch' era tra Niccolò e Francesco, e poco dopo, che Niccolò su partito, vedendo le guardie del campo assai dissimili da quelle che si saceano, quando Niccolò vi era presente, usci di notte dalla Terra, e superati i ripari assaltò il campo, ed il ruppe, e se prigione Francesco con grandissima sua gloria; e per aggiungere alla lode bellica la fama della magnanimità e cortelia, scrisse al Duca di Milano la novella della vittoria, e come Francesco era prigione, e che 'l donava a sua Eccellenza, poiche sapea quanto Niccolò gli era servidore, e che comandasse quello doveva farlene. Niccolò ch' era giunto a Milano, quando venne la novella, n'ebbe tanta doglia, che si crede per quella fra brevi di morì. Il Duca ebbe della sua morte dolore grandissimo, non senza timore dell'animo suo, sapendo ch' egli n' era stato cagione, e ricompensò quel danno con l'onore della sepoltura, perocchè ordinò, che con pompa Reale si celebrassero l'esequie, e che susse portato alla sepoltura da'più Nobili della

buona parte dell'esercito, ed in breve ebbe Cotrone, e tutto lo EUGEN. IV, Stato di Errichetta, e rinchiuse in Catanzaro con strettissimo as- PONTEFICE. sedio il Centeglia, e lei. Mentre il Re stava a questo alledio, il Marchefe Lionelle Secondo di Ferrara, il quale aveva una figlia naturale del Re per moglie, mandò Borso da Este suo fratello naturale, con bella e splendida compagnia a servire il Re suo socero; e poco dopo che su giunto al campo, il Centeglia dopo aver tentato di fuggire, o arrenderfi a patto, all'ultimo usci da Catanzaro con la correa al collo in segno di umittà a bittarsi alli piedi del Re, e rendere Catanzaro: il Re ne mando lui, e la moglie a Napoli, dove vissero molti anni in gran povertà. Per Basilicata il Re se ne venne a Matera, e ad Altamura, e di là a Trani, ed a Barletta, ove il fermò alcuni di , finchè fu posta in ordine la caccia della Incoronata vicino Foggia, la quale si sece con tanto apparato, che surono portate feti, che teneano cinquanta miglia di territorio, perchè si ebbeto tutte le reti delle pecore, che scenderano in Puglia, e suro prese tante siere, che oltra quelle ch'ebbero li cacciatori, il Re mandò quattrocento cervi a salare per le Castella di Trani e di Barletta.

Poi avendo il Re preso la via di Napoli, mandò il Conte Gregorio Coreglia 3. con gran compagnia di Catalani a Leoce a condurre Isabella, sposa del Duca di Calabria, la quale con grande allegrezza condotta a Napoli, entrò appunto, che s' inte-fe la nova della morte della Regina di Portogallo sorella cariffima del Re, della quale fur fatte l'esequie pomposissime, che suro cagione di differire la festa. In quel medesimo tempo il Re volle, che si facessero l'esequie dell'Infante D. Pietro suo sratello, che l'anni addietro li era morto di tiro di 'artiglieria, come sà è detto, e su portato sù la bara da quattro Conti e quattro Baroni dal Castello dell' Ovo fino a S. Pietro Martire, dove su sopolto. Finiti questi lutti si se la sesta, e si sposò all'Arcivescovado con grandissima solennità la Duchessa, e cavalcando per Il Seggi di Napoli, accompagnata da infiniti Baroni e Cava-. lieri, tornò al Castello Novo, e per più giorni suro satti sontuosissimi conviti, balli, e giostre. Dopo queste seste, il Re sentendo, che il Conte Francesco era più insolente, che mai contra la Chiesa, e tuttavia possedea la Marca, e diventava più potente, non li parea poter lasciare il Duca di Calabria quieto, lasciandoli un tal vicino, e con aggiuto de denari del Papa formossi

do troppo il rigore della giustizia, senza rispetto alcuno alla persona eugen. IVI sua favoriva i suoi nimici; il Re sospetto, che non passasse a cose ponterica.

nuove, massime per l'opportunità delle Terre che possedeva, determinò di assicurarsi con alienare in tutto Marino suo siglio da lui, e li diede per moglie Dianora d'Aragona sua figlia naturale, nata dalla medesima madre del Duca di Calabria, e li diede in dote con titolo di Principe Rossano, Castrovillari, ed il Contado di Cariati, con molte altre Terre in Calabria: in queste nozze si se un altra splendidissima sesta. Ma il Duca di Sessa vedendo alienato da se il figliuolo, per desiderio di avere altri sigli, ancora che sosse vecchio, tolse per moglie Maria Orsina siglia del Conte di Monopoli, della quale non ebbe sigli, e morì di là a

pochi anni molto infelice.

In questi tempi il Duca Filippo di Milano che aveva acerbissima guerra con i Veneziani, ed i Fiorentini ajutavano con tutte le sorze loro i Veneziani, pregò il Re Alsonso, che per amor suo volesse poner guerra a' Fiorentini, a talchè applicati nella guerra loro, non potessero dar ajuto ad altri. Re Alsonso, ch' era tutto posto per acquistar sama di assoluta virtù in ogni cosa, sapendo quanto erano noti al mondo i benesici, ch' egli aveva ricevuto dal Duca Filippo, per mostrarsi grato ed ancora per la memoria del grande ajuto, che i Fiorenini aveano dato a Renato suo nemico: accettò l' impresa, e fatto un poderoso esercito cavalcò verso Toscana; ma succedendo a quel tempo la morte di Papa Eugenio IV. (a), si sermò a Tivoli a procurare che si facesse Papa persona quieta, ed a lui amica, e creato che su Papa (b) Niccola V., passò in Toscana, e pigliò Cassiglione, ed alcune altre Castella. Poi si voltò niccolo v. contro Rinaldo Orsino Principe di Piombino, il quale non mol-pontessica.

to poté offendere, perciocché ebbe gran soccorso da' Fiorentini; e perché il paese di Piombino è palustre, e di pestifero aere, l'esercito Aragonese s' insermò in modo, che il Re su astretto di tornarsene in Napoli a guisa di rotto. Segui dopo, che tra

(a) Die 23. Februarii circa auroram 1447. in Palatio Vaticano, migravit ad Dominum: electus fuit die 3. Martii 1431.

Bononiensis, Presbiter Cardinalis S. Susannæ, electus die 6. Martii 1447. & appellatus Nicolaus V. Vide Ciaccon. & Contelor.

Cancelliero del Regno, e Mariano, Conse di Bucchianico, per quel niccozo v. che scrive Tristano Caracciolo nel suo libro della Varietà della ronni regne.

Fortuna, e suro i primi Baroni Titolati, che sussero al Seggio di Nido; ma durò meno la grandezza che la vita loro, perchè morto Re Alsonso, Ferrante, che dopo lui successe al Regno, spo-

gliò ambidue delle Signorie, e di ogni dignità.

Segui poi l'anno 1448, nel quale nacque al Duca di Calabriz un figliuolo, e fu chiamato Alfonso dal nome dell'Avo. Nel nascimento di costui apparve in Cielo un trave di suoco, che su interpetrato segno della terribilità sua, e si vidde poi che riusci sormido-Ioso a tutta l'Italia. L'allegrezza cli ebbe il Re di questo nascimento su disturbata da una vittoria grandissima, ch' ebbe il Conte Francesco de' Veneziani con morte di dodecimila soldati loro, la quale estremamente dispiacque al Re, perchè antevedea, che la grandezza del Conte Francesco, che li su sempre di core asprissimo inimico, sarebbe stata grande ostacolo alle cose del Duca di Calabria, e come Principe oltramodo savio congetturava. che quella vittoria sarebbe riuscita più utile per la grandezza del Conte, che alla libertà de' Milanesi, li quali esso fin a quel di aveva ajutato di denari; e per fare quelli rimedi, che li parevapo possibili, scrisse a' Milaneli, rallegrandosi della vittoria, e confortandoli a guardarsi del Conte, perchè giudicava, che i Vemeziani disperati di aver loro Milano, averebbono ajutato loro il Conte Francesco, a talchè venisse in potestà di lui, ch' era un semplice Capitano, che d'altro Signore, che susse stato più potente, e malagevole ad esser cacciato. Questa lettera non si sa come venne in mano del Conte, e su da lui con tanta destrezza aperta e vista, e poi mandata a Milanesi, che non st conobbe, che susse stata mai aperta. I Milanes risposero al Re, che lo ringraziavano dell'allegrezza e del consiglio, e che si guardarebbono dal Conte quanto poteano, e pregavano Sua Maeilà, che volesse conservare questa buona volonta verso-di loro, e che in niuno caso, nè in pubblico nè in secreto, volesse ajutario, e si ricordasse quanta offesa avea da lui ricevuto, e da tutti i Sforzeschi. Il Conte aperse ancora questa risposta, e conosciuto l'animo loro, con quella scusa se lega con i Veneziani, e se n'andò ad assediare Milano. Ma torniamo alle cose del Regno.

Quest' anno morirono tre grand' uomini, Francesco d'Aquino Conte di Loreto, Raimondo Caldora, e Trojano Caracciolo Duca di Melfi; ed il Regno dalla parte del Mare Adriatico patt Ff 2 mol-

passando per Arimini, Gismondo Malatesta Signore di quella Cit-NICCOEN' VA s' innamorò si fieramente di lei, che al ritorno che se da Ro-Pontepper, ma pur da quella strada, volendo entrare ad Arimini per andare al suo alloggiamento, andò Gismondo per pigliarla per sorza, e due Cavatieri Francesi, che posero mano all'arme per disenderla, surono uccisi subito da quelli, ch' erano con Gismondo, e l'altri tutti impauriti non ebbero nè ardire, nè sorza per sare, che Gismondo non menasse la Donna al Castello, ove non volendo acconsentire a'suoi sirenati appetiti, con un morso le tosse una parte del braccio destro, e poi l'uccise: cosa certo vituperosa a tutta Italia.

L'anno seguente, com' è costume delle cose umane, alle quali non è così mai lunga quiete , nacque una fama nel Regno, che Re Renato tornava all' impresa col savore Carlo VII. Re di Francia, il quale avendo avuto per virtù di Re Renato una grandissima vittoria dell' Ingleti, gli disse, che per merito di quella voleva ajutarlo. Il Re Alfonso se grandissimi apparati di gente a cavallo, ed a piedi, e vi perdè la spesa, perchè la fama non su vera. Fatta poi la pace universale per tutta la Cristianità, Federico III. Imperadore venne colla moglie a coronarsi a Roma; e perchè la detta Imperadrice era figlia del Re di Portogallo, e della forella del Re Alfonso, il Re mandò fino a Roma a pregare l'uno e l'altra, che venissero a vedere Napoli. L'Imperadore promesse volentieri sarlo, e tolta la Corona, venne, e trovò per tutta la strada apparati degni di lui, e del Re; perocchè in ogni parte splendidissimamente fur fatte le spese a tutta la compagnia, e servita senza prezzo di tutto quello, che domandaya; in Napoli poi oltre i luoghi pieni di cole da mangiare, si trovavano per istrada continuamente vini preziolissimi, ed erano aperte tutte le botteghe di ogni arte, ed erano due o tre per ogni strada d' Artisti, deputati, dal Re con ordine che si dessera sete veiluti, ed ogn' akta cofa d' ogni mestiere senza prezzo a quelli ch' erano della compagnia dell' Imperadore, ed era per ogni bottega deputato un uomo, che notalle tutte quelle robe che si davano, a tal che il Re l'avesse poi da pagare. Durò questa sesta dieci di, e l'Imperadore, la moglie, e quelli Signori Tedeschi si partiro stupesatti, non solo della liberalità dei Re, ma dell'ordine grande, che si tenne. Scrive il Panormita, che fu a quel tempo, che il Re avelle speso allora a pustone

#### 230 ISTORIA DEL REGNO

Miccoro'v. di quindicimila ducati d'oro il di. Nacque, partito che la Plane PONTEFICE, peradore da Napoli, un cento filegno al Re contro i Fiorentina. per la qual cola mando a danni loro il Duca di Calabria com un potentissimo esercito. Alcuni dicono, che il Re ambizioso, 🗷 desideroso d'accrescere di dominio, ovvero per mantenere un esercito in paesi d'altri, poiche esso per diverse spese stava tanto esausto, che non poteva mantenerio nel Regno, trovò esso l'occasione di sar la guerra. Andò dunque il Duca di Calabria, ed a grandifismo terrore e spavento pigliò Fiano, e due aluse buone Castella de' Fiorentini, e l'insestò tanto, che quelli mandarono per ajuto a Carlo VII, Re di Francia, e si diedero per raccomandati a lui. Intamo il Re di Napoli allegro de' successi del Duca in Toscana, e della natività di un altro nipote, che l'aveva partorito la Duchella di Calabria, al quale fu per mage moria dell' Imperadore posto nome Federico, stava in sesta, ed piacere. Al principio del seguente anno vennero Ambasciadori dal Re di Francia a richiederlo, che non volette molettare i Fiorentini suoi aderenti: il Re rispose, che si doteva del Dina di Calabria, che faceva troppo lentamente, che a primavera voleva andare ancora ello; per la qual rispolta si crede, che il Re di Francia averia fatto qualche risentimento maggiore di quello che fece in quel tempo, se suo figlio non avelle avuno fassidio in Francia, ma pur diede tanto ajuto a Fiorentini, che agevolmente prolungaro la guerra; onde il Duca di Calabria 2 ridusse al Regno senza fare altra cosa notabile. In questa guare ra mort Garzia Cavaniglia Conte di Troja cariffimo al Re a Poi il Re avendo intela la perdita di Coltantinopoli con grandissima ruina de' Cristiani, ch' era successa poco avanti, e de il Turco fatto potente in Europa era venuto in Grecia a loga giogare molti altri Principi, e faceva guerra con Giorgio Caltriota cognominato Scanderberg, she fu nomo in quel tempo nell'ate mi fingólare: mandò a foccorrerio di denaro e di gente. Man rirono in quell'anno nel Regno Giovanni Antonio Marzano Duea de Sessa, Cola Cantelmo Duca di Sora, e Gabriele Orimo Duca di Venosa fratello del Principe di Taranto. Costat lasciò due figlie femmine, la prima che aveva nome Maria Donata, fia moglie a Pietro del Balzo figlio di Francesco Duca d'Andria, Paltra Ramondina, fu data per moglie a Koherto Sanleverino primo Principe di Salemo di questa samiglia.

Fire quello mezzo i Veneziani, a'quali passu, che folicilos flatto

### DI; NAPOLI., LIBRO VIII. egr

colto di mano il Ducato di Milano, e desideravano (che il dominio NICCOLO). V. del Duca Francesco era muovo appoggiato. su la benevolenza de PONTERICA cittadini) cacciarnelo in tutto, o in parte: li mossero guerra sotto alcuni colori. Il Duca Francesco, ancorchè era conciliato con Re Alfonso, e già si era tra loro incominciato a parlare di parentado, volle piuttosto cercare ajuto da Francia, che da lui, dubitando che se introducea gente Aragonese nel suo Stato, il Re ricordandoli del testamento del Duca Filippo, che l'avea lasciato erede, non avelle tentato di occuparlo per lui, e che i Mir lanesi per essere piuttosto soggetti al Re non se li fossero ribellati, ed avessero preso la parte del Re. Mandò dunque in Francia a chiamare Re Renato, e per capitoli li promise, che sinita la guenra con i Veneziani, l'averebbe ajutato nell' impresa del Regno a guerra finita. Re Renato per lo grandissimo desiderio, che averdi ricaperare il Regno, venne senza tardanza con quattromila cavalli di buona gente, e trovò che il Marchele di Monferrato facea guerra da quella parte al Duca di Milano, ad istanza e priegla de' Veneziani: trattò accordo e pace tra il Marchese ed il Duca, e per più stabilirla, se opera col Duca, che desse una figlia al fratello del Marchese; ed accomodate le cose da quella parte, in quello modo scele al piano di Lombardia con pensiero di ulare la medesima arte, e trattando pace tra il Duca ed i Vene, ziani, acquietare le loro differenze senz'arme, per passar presto all'impresa del Regno col savore del Duca, e de Veneziani. Ma il Duca l'ingannò, che vedendo, che l'ajuto di lui avet caccinto di speranza li Veneziani di ossenderlo, e l'aveva fatto, venire volontà di far pace, trattò esso da se, senza l'autorità di Renato, la pace, e la concluse. Così Renato se ne tornò in Francia schernito dal Duca, ed odiato da' Veneziani; ma lasciò, Gio+ vanni Duca di Calabria suo figlio a soldo de Fiorentini a col dilegno di tentar l'impresa del Regno col favore di quella Repubblica, alla quale era odioso il nome di Re Alsonso; e li sarebbe riuscito, se in quest' anno, che su il 1455. non fosse morto Papa Nicola V. (a), e stato eletto Calisto III. Pontefice (b), il quale aveva nome Affonso Borgia Valene

(a) Nicolaus V. die Lunæ 24. Martii 1455. inter quintam & fextam noctis horam migravit ad Dominum. Ciaccon. & Canel.
(b) Calinum III. successit Nicolao die .... Aprilis 1455.: in Palatio apud Sanctum Petrum creatur Pontifes. Ciaccon. & Canel.

nome fu detta Giulia nova, il quale a quel tempo, che fi Cal-Calisto III. doreschi erano ruinati, era il primo Barone d'Abruza in pace, PONTERICE. ed in guerra Cavaliero di grandissimo valore, e li diede in diede il Contado di Conversano, Gioja, Casamassima, Cassano, le Ne ci, Turi, Castellana, e Bitetto. Il mese di Aprile 1456, si se la fella con tanto apparato, che non s'averia possuto sar più da un Re; ma fini fra pochi di, perchè morirono quasi ad un tempo tre parenti ed amici cari al Principe, Francesco Orfina Dica di Gravina, e Presetto in Roma, Giovanni Antonio Orsino Conte di Tagliacozzo, ed Orfino Orfino Gran Cancelliero de Regno, per la morte del quale il Re in grazia della sua Lucrezia diede l'efficio di Gran Cancelliero ad Ugo d'Alagno Conte Borrello. Il fine di questo anno 1456. fu esecrabile per un Terremoto (a) universale, che su per tutta Italia, il quale non solo se cadere insiniti edisici privati, ma gran numero di Città e Terre; e nel Regno tra l'altre caddero Brindis, ed Ifernia, le quali furo per molti anni inabitabili per mancamento delli Cittadini morti nelle ruine dell'edifici. Il Re con molta magnificenza e liberalità ajutò molti a riparare le case rovinate.

A quel tempo Giovanni Re di Navarra fratello di Re Alfonso aveva gran discordia con Carlo Principe di Viana suo figlio pri-Gg mo-

(a) Di questo Terremoto fanno menzione li seguenti gravi Autoris Pio II. a 5. e 30. di Decembre 1456. epist. 220. all' Interator Rederico con la data in Roma 28. di Decembre 1456. Il Platina nella Vita di Callisto III. Giovanni Cobellino nelli Commentari del tempo di Pio II. Santo Antonino Arcivescovo di Fiorenza p. 3. Istor. tit. 22. cap. 14. §. 2. & 3. Giovanni Pontano lib. 1. de sortitudine cap. 8. Angelo di Costanzo lib. 19. Diari del Duca di Monteleone manuscritti: Colenn. lib. 6. del Compendio dell' Istor. del Regno sol. 263., Summonte p. 3. lib. 5. sol. 211. & 212., ed altri Autori. Rovino l'Arcivescovado di Napoli, il Chioccarello nel lib. Episcopis Neap. sol. 282.

Scrive Giuliano Passaro, nelli Giornali a, penna, cho Re Alfonso si trovava a simir Messa nella Chiesa S. Pietro Martire: ogni persona suggi al tremor della Chiesa, il Re restò co suoi interpido, facendo seguitare il Sacrissico al Sacerdote, ch' era per levarsi dall' Atare; della qual cosa poi dimandato, disse, cor regio in manu Dimini.

£.

vesse occupato il Castello nuovo, quando egli susse stato all'estre-CALISTOWI. mo; ma prima che fosse mosso, ordinò al Castellano, che giu- PONTEFICE. rasse innanzi a sui solennemente di non dare dopo la sua morte ad altro il Castello, che al Duca di Calabria. Condotto depoi al Castello dell'Ovo, il di seguente consumò tutto in ammonire il Duca di Calabria di quel che avea da fare, e l'altro che fu il 28. di Giugno, come Principe Cristiano, passò divotamente da questa vita. Il Principe per-mezzo di alcuni Baroni, e-Cortegiani del morto Re, tentò quelli, che governavano la Città, per farli fare alcuna novità; ma era tanta odioso a tutti il commercia de' Catalani, che la morte di Re Alfonso non ostante che per le sue gran virtù era dispiaciuta universalmente a tutti, parea, che per tutto questo fosse grata, poichè era cagione, che la maggior parte de' Catalani portarebbe necessaria occasione di non vehire più; e per questo la Città stette quieta, e su gridato per sitto il nome di Ferrante, il quale ancorche fosse poco accetto, perchè era sol Signore di quello Regno, parea, che avesse per sorza da conformarsi con li costumi de' Regnicoli. Il Principe, che vidde essere scoverto contro il Cugino, senza aver satto niuno effetto, dubitando di esser preso, sali sopra una nave Siciliana, che stava innanzi al Porto di Napoli, per andarsene in Sicilia. Ma Re Ferrante mandò ad afficurarlo, e a presentarlo, e dirli, che il Regno era più di lui, che suo, e così ancora mandò a tutti quelli Signoti Siciliani e Catalani, ch' erano messi in alto con lui a pregarli, che volessero restare con le medeline condizioni, ch' erano col Padre, che esso li tenerebbe carissimi; ma nè il Principe nè alcuno di loro volle mai tornare, e al primo vento fatta vela se n' andaro in Sicilia. Antonio Centeglia Marchese di Cotrone, subito che su pubblicata la morte d'Alsonso se n'andò in Calabria a tentare l'animi de' vassalli, per vedere se poteva ricuperare lo Stato della moglie; ed il nuovo Re fe chiamare li Baroni a Parlamento alla Città di Capua, poichè Napoli a quel tempo si trovava grandemente oppressa 🐞 pestilenza.

IL FINE DELLI OTTAVO ED ULTIMO LIBRO.

INDI-

## I N D I C E

#### DELLE COSE NOTABILI, CHE OCCORRONO NELLA ISTORIA DEL REGNO DI NAPOLI

#### D'INCERTO AUTORE.

#### A

A Cciajuolo (Niccolò) Fiorentino, creato dal Re Roberto gran Sinifcalco del Regno, di lui morte, e sepoltura. pag. 17.

Acerra assediata dal Re Alsonso. 118. si disende valorosamente. 119. è soccorsa da
Ssorza. ivi. resiste a tutti gli
assalti del Re. 120. si rende
in sequestro. 121.

Acquaviva, famiglia illustre nel Regno, ottiene il titolo di Duca. 87. fonda Giulia noz va. 232. e 233.

Agnesa di Durazzo si marita con Giacomo del Balzo. 42. sua morte. 44.

Airola faccheggiata da Antonio Caldora in prefenza del Re Alfonfo. 162.

Alfonso II. Re d'Aragona richiesto in ajuto dalla Regina Giovanna II. 113. domanda, nel Consiglio il parere de'suoi, 114. promette il suo soccorso. 115. adottato per figlio dalla Regina. ivi. viene in Napoli, ed è ricevuto con allegrezza. 117. va con Braccio a prender l' Acerra. 118. assedia la medesima Città. ivi. tenta in mille guise conquistarla. 120. si ritira a Castellammare colla Regina Giovanna per timore della Peste. 121. di là passa a Gaeta. 122. cade da cavallo verso Terraema andando a caccia. ivi. suo ritorno in Napoli . 123. pensa di aver in mano Sergianni . *ivi* . ordina dell**e** gioitre. ivi. fa detener Sergianni nel Castel nuovo. 124. si mette a cavallo per prender la Regina. ivi. s' incammina verso il mercato, e si riduce al Castel nuovo. ivi. asfediato si trova in grande turbazione d'animo . 128. manda suo fratello Pietro d'Aragona colle galere, e prende dalla parte del Porto qualche tratto della Città, a cui fa. attaccar fuoco . 129. sua adozione • rivocata dalla Regina. 101. attaccato da Sforza. 132. si parte per Upagna in foc-

lui fatta. ivi. è invitato ad un fatto d' armi in una sola giornata. 188. sua risposta. ivi . chiesto dal Caldora di qualche accordo. 193. gli giugne la notizia delle lega di Renato con Papa Eugenio IV. co' Fiorentini, e con altri confederati. 195. liberato dal timore della lega assedia Napoli. 199. con molte navi va a Vico, e si rende padrone. 200. due Muratori gli svelano il modo di prender la Città. ivi. e 201. fa entrare per gli aquidotti molti della sua gente, ed altri sa salire per le mura della Cita tà con le scale . 203. saliti alcuni sulla Torre della porta piantano la bandiera Aragonele . 204. entra in Napoli, e la fa saccheggiare per quattr' ore . 205. presa Napoli li fa giurare omaggio da' cinque Seggi Nobili, e dal Popolo . 207. va all' incontro ad Antonio Caldora per debellarlo. ivi. giugne ad Isernia, e con patti d'accordo si rende padrone. 208. accampa il suo esercito nel Piano di Sassano contro il consiglio de' Capitani del Regno. ivi. dubita di attaccare il Caldora. 209. esplora un soldato prigioniero di qual compagnia egli fosse. ivi. promesle da lui fatte al Capitano del soldato . ivi . conchiude

il trattato col medefimo, 210. disfà, e rompe l'esercito Caldoresco. ivi. Antonio Caldora gli si sottomette. ivi . si ta portare il tesoro di Antonio, ch' era in Carpinone. ivi. generolità mostratagli. 211. gli giurano omaggio tutte le Città di Abruzzo in sentire la sua clemenza. 212. tiene parlamento in Napoli . ivi . ciò che si risolve nel detto parlamento per parte del Re, e de' Baroni del Regno. 214. dà l'insegna Ducale al figlio. ivi . indi fa pubblicare le grazie tatte alla Città, e al Regno . 215. Suo trionfo sollennemente celebrato. ivi. bene-Aca coloro, che l'avean servito. 216. si affeziona gli animi del Popolo, e la benevolenza di tutti con giostre e spettacoli. 217. dà moglie al Duca di Calabria . 220. si Idegna contro Antonio Centreglia, e per qual motivo. 222. va in Calabria, e prende Cotrone, e altri luoghi. 223. ordina l'esequie dell'Infante D. Pietro. isi. è pregato dal Duca di Milano a metter guerra a' Fiorentini. 225. accetta l'impresa. ivi. s'innamora di Lucrezia d'Alagno. 226. procura la pace co' Veneziani . 228. invita l' Imperadore Federico III. a venite in Napoli ch'era in Koma . 229. accoglie con amore

trama delle infidie alla Regina Giovanna, e al Re Luigi. 12. decapitato avanti la piazza di Gaeta per ordine del Re. 13.

Balzo (Antonia del ) figlia del Duca di Andria si marita col

Re di Sicilia. 17.

Balzo (Francesco del ) Conte di Montescaglioso, ottiene il titolo di Duca d' Andria . 17. & impossèssa di Taranto, e di altre Terre di Grecia. ivi. incomincia a far poco conto della Regina Giovanna . 20. ha lite con un Barone di Casanseverino. ivi. vien dichiarato ribelle, e assediato in Teano. ivi.da qui si parte per Provenza a trovare il Papa in Avignone. 21. raccomanda a' Teanesi la sua moglie. ivi. ritorna in Italia, assolda de'soldati, prende Capua, Aversa, e altri luoghi. 22. vien ripreso dal Conte Camerlingo fuo Zio. ivi. fe ne parte di nuovo, e prende la strada di Benevento. 23. Balzo (Giacomo del ) figlio del

42. sua suga. 44.
Baroni del Regno chiamati con editto del Re Carlo III. ad un Parlamento generale. 40. vengono in Napoli a visitare ii Re. 42. loro ritorno nelle proprie case. ivi.

Duca d' Andria si prende in moglie Agnesa di Durazzo.

Battaglia marittima tra i Geno-

vesi, e l'armata del Re Alfonso. 156. riesce savorevole a'Genovesi. ivi.

Beltramo della Motta Capitano di ventura viene in regno con buon numero di fanti e cavalli, e fuo fine. 15. riesce vano il suo disegno. ivi.

Benedetto XIII. Antipapa. 88. Berlingiero Caldora' muore con un colpo di Sassata. 161.

Bernabò Visconte Signore di Milano, manda Ambrosio suo figlio bastardo con dodici mila cavalli a far guerra alla Regina Giovanna. 19.

Bolla (acqua della) divertita

da Ottone. 35.

Bonifacio IX. Sommo Pontesi-

ce. 69.

Borgia ( Alfonso ) Valenziano eletto Sommo Pontesice sotto il nome di Callisso III. 231. Consigliero intimo del Re Al, fonso. 232.

Bossuro Abate, fatto Arcivescovo di Napoli in luogo del deposto Bernardo di Montuoro, da Urbano VI. 28. riposto nel possesso dal popolo. 30.

C

CAllisto III. eletto Sommo Pontesice. 231.

Caldora (Giacomo) fi offerifce al Re Renato. 169. va in Abruzzo per opporfi al Re Alfonfo. 170. fi accampa colle fue genti in luogo molto Hh carlo Martello II. primogenito di Carlo II. regna in Ungheria 1. fua moglie e figli 2. da Ungheria fe ne viene a Napoli, e a qual fine ivi. avvenimento in una giostra a S. Giovanni a Carbonara, per la comparsa di due Cavalieri della famiglia de' Carrafeschi. ivi, e 3. morte di esso Carlo 3. lascia Carlo unico suo figlio sotto la tutela di sua moglie Elisabetta Regina di Ungheria. ivi.

Carlo VII. Duca di Calabria, figlio di Roberto Re di Napoli. 6. si sposa tre volte successivamente, nomi delle di lui mogli, con le due prime non ha figli, e colla terza procrea due semmine, chiamate Giovanna, e Maria. ivi. morte di esso Carlo. ivi. luogo di sua sepostura. 7.

Carlo di Durazzo entra nel Regno, e viene da tutti acclamato. 32. si mette in azione col suo esercito contro Ottone. 33. assedia il Castelnuo-

Carlo III, si fa giurare omaggio da' Napoletani. 40, si mette tutto il Regno a sua divozione. ivi. sa spogliare il Cardinal Gifuni degli abiti di Cardinale, e li sa bruciare in pubblico . ivi . indi lo rimanda in prigione . 41, si guadagna la benevolenza del popolo con se-

ste, e giuochi, ivi, crea l' ordine della Nave, di cui ne invelle molti Cavalieri . ivi . fua costernazione per la venuta del Re Luigi Duca di Angioja. 43. fa shrangolare la Regina Giovanna L, nel Castello di Muro, e sa esporre il di lei cadavere per più giorni nella Chiefa di S.Chiara, ivi. fa crepare a Baldaffarre di Bransuich, genero del Conte di Fondi, le pupille degli occhi, e per qual fine. ivi . attacca i Francefi sbarcati al Ponte della Maddalena dalle loro galee, e li fa ritirare, ivi, caccia dalle carceri il fratello del Re Luigi, e gli sa tagliare il capo. 44. fi unifce con Villanuccio fuo comandante, tornato de To-Icana, e va contro il Re Luigi. 45. imprigiona Pietro de Murles . ivi . esce all' incontro di Urbano VI. 47. e lo conduce nel Castello con gran festa. 48. da mano del Papa riceve le candele benedette nel di due di Febbrajo. ivi. si licenzia dal Papa, e cavalca in compagnia di molti Baroni . 49. s' incammina verso Barletta. 50. gelosia infortagli per cagion di Urbano. 52. s' inferma gravemente . ivi . affedia il Papa a Nocera de Pagani. 54. lo mette in fuga. 76. pensa d'impossessarsi del Regno di Ungheria. ivi: par-Hh 2

tura viene in Regno con cavalli e fanti, e a qual fine. 15. il suo disegno riesce vano. ivi.

Costanza moglie del Re Lanzilao ripudiata da suo marito è mandata a Gaeta. 75. il suo matrimonio vien sciolto da Bonifacio IX. 76.

Cossa (Giovanni) mandato in Napoli dal Re Renato per patteggiare col Re Alfonso nel Castel nuovo, e di S. Ermo. 215.

#### D

A Cotignola . Vedi Sforza. D'Aragona, Pietro. Vedi Pietro d' Aragona.

Davalo (Indico) favorito dal Re Alfonso. 222.

Del Balzo. Vedi Balzo.

Domenichi (Lodovico) scrittore delle gesta, e del trionfo del Re Alfonso I, 215. in nota.

Donna Regina, Chiesa in Napoli, il di cui tetto, cadendo fuoco dal Cielo, fu bruciato. 73.

Duca d' Austria, marito della Regina Giovanna II. 100. -Duca, titolo Reale, chi folle

il primo nel Regno di Napoli ad ottenere un tal titolo. 17.

Durazzo, Carlo di. Vedi Carlo.

E Lisabetta figlia di Ridolfo Re de' Romani sposata con Carlo Martello II. 2. diviene tutrice di suo figlio Carlo. 3. si oppone a Roberto Duca di Calabria per parte di Carlo suo figlio, e pupillo per lo possesso del Regno di Napoli . 4.

Eredi ( moltitudine ) il più delle volte dannosa a' Re, e a' Regni, ed esempio di tal

verità. 16.

Errigo d' Aragona Fratello del Re Alfonso messo in prigione dal Re di Castiglia. 133. è soccorso da suo Fratello Alfonso. ivi.

Eugenio IV. eletto Sommo Pontelice. 140. a richiesta della Regina Isabella manda in ajuto del di lei marito il Patriarca Vitellesco con buon numero di fanti, e cavalli. 162. e 163. perseguita i Colonnesi . ivi . pregato di soccorso dal Re Renato. 196. fi anima cogli altri Confederati di ajutarlo , e liberar Naripoli da Alfonfo. 198. fuzi morte . 225.

FAcio (Bartolommeo ) scrip tore delle gesta del ReAlfonso. 156. 444 Federico III. Imperadore

Mercato per frenare il popolo contro Ottone. ivi.

Genovesi soccorrono il Re Renato con de' viveri, e gli Aragonesi con delle vettovaglie. 190. si sdegnano contro del Duca di Milano per la liberazione del Re Alsonso. 160. si collegano con Renato. ivi. Gentile di Monterano prigioniero condotto al Re Lanzilao, e messo in Castello. 96.

Giacomo d'Aragona, Infante di Majorica si sposa con Giovanna Regina di Napoli vedova per la seconda volta. 18. sua prigionia, e dopo vien liberato dalla Regina. ivi.

Giacomo del Balzo, figlio del Duca d'Andria, fi prende in moglie Agnesa di Durazzo. 42. sua suga. 44.

Giovanni figlio di Carlo II. collocato in matrimonio colla figlia del Dispoto della Morea e di Acaja, di cui su Principe. 2.

Giovanna L primogenita di Carlo VII. Duca di Calabria,
allevata dal Re Roberto suo
avo, e ammaestrata da Donne, e Cavalieri di probata
vita e costumi. 7. per la di
lei abilità, e accortezza è satta partecipe al governo. ivi.
si sposa con Andreasso Fratello di Luigi Re di Ungheria. ivi. genera un figlio chiamato Caroberto. ivi. si sposa con Luigi Fratello di Ro-

berto Prince di Taranto, dopo morto Andreasso suo marito. 9. ricevuta con onore, e riconosciuta per vera Sigrora da' Popoli di Provenza. 11. va in Avignone dal Papa, e mostra la sua innocenza per la morte di Andreasso. ivi . con pompa e festa vien coronata con Luigi suo marito nel largo del Castello nuovo. ivi. edifica la Chiefa dell' Incoronata, ivi. ritorno loro nel Regno con allegrezza univerfale . 14. fua vedovanza per la morte di Luigi suo secondo sposo. 16. e 17. rella addolorata per la morte di Niccolò Acciajuolo, di cui molto si confidava. 17. governa da se sola il Regno. ivi. si porta in Roma da Innocenzo VI. e riceve la Rosa benedetta, che suoi darsi a qualche Principe de' Cristiani . ivi . poco stimata da' Baroni del Regno . ivi . si marita la terza volta con Giacomo d' Aragona . 18. lo libera dalla prigionia. ivi. trame ordite contro di lei dal Re di Ungheria per toglierle il Regno. ivi. entra su di ciò in sospetto . ivi . si oppone ad Ambrosio figlio bastardo di Bernabò Visconte Si-. gnore di Milano, lo rompe in un'azione d'armi, e lo fa prigioniero : 19. poco stimata da Francisco del Balzo,

e per

del Re Lanzilao. 100. s'innamora di Pandolfello, uomo di balla condizione. ivi. lo innalza, e lo crea Conte Camerlingo. ivi. vien pregata a prender marito. 101. a persuatione di Pandolfello si sposa con Giacomo Secondo, Conte della Marca Francese. ivi. disprezzata da suo marito. 103. i Nobili la vanno a visitare nel Castello, e se ne ritornano malcontenti per non averla veduta. 104. disvela a suo marito le trame di Giulio Cefare di Capua contro di lui. 105. vien liberata dalla foggezione di fuo marito da Ottino Caracciolo, e da altri Cavalieri . ivi . è condotta al palazzo del Vescovado, e di là al Castel di Capuana . 106. caccia i Francesi da tutti gli uffici, e li conferisce a' Napoletani. ivi. fa assediare il Castel dell'Ovo. ivi. fa tormentare Annicchino Mormile. 107. è ricevuta nell' Unione de' Napoletani fatta per pubblico istromento per cura della loro patria. 111. è coronata Kegina. ivi. libera il Re Giacomo suo marito. 112. è assediata da Luigi Duca d' Angioja figlio del Re Luigi II. 113. chiede soccorso ad Alfonso II. Re d'Aragona. ivi. è da questo ajutata, e lo dichiara fuo figlio adottivo. 115. si ritira a Castellammare col Re Alfonso per isfuggir la peste insorta in Napoli . 121. di là va a Gaeta. 122. s'imbarca, e va a Procida, e a Pozzuolo . 123. sospetta del Re Alfonso, e si custodisce con guardie . ivi . avvisata della prigionia di Sergianni. 124. manda a chiedere ajuto a Sforza in Benevento. 127. fi rallegra col Popolo della vittoria di Sforza, e promulga l'indulto agli aderenti del Re Luigi. 127. persuala da Sforza si ritira in Aversa, accompagnata da tutte le Donne Nobili. 130. adotta il Re Luigi in luogo del Re Alfonso 131. è soccorsa da Filippo Visconte Duca di Milano, 134. dà le paghe a Giacomo Caldora, e a' suoi, che loro dovea Alfonso. 126. ricupera Napoli. ivi. manda il Re Luigi in Calabria alla conquista di alcune Terre. 1 39. incomincia ad allontanar da se Sergianni. 141. trame ordite dalla Duchessa di Sessa contro del Sergianni presso la Regina. 142. vuole che costui si carcerasse. ivi. suo disturbo per la morte di Sergianni . 144. desidera di celebrar le feste in Napoli della figlia del Duca di Savoja. maritata col Re Luigi, e vien distolta. 146. dichiara ribelle il Principe aranto, e

ï

appicca un gran numero. 31. Ladroni di campagna quasi sempre protetti da' Baroni con disprezzo della giustizia. 22. in nota.

Lanzilao acclamato da molti per Ke. 60. esce di tutela, e cavalca contro del Duca di Amalti. 74. ripudia Costanza fiia moglie. 75. va a Roma da Bonifacio Papa, e chiede 10 Icioglimento del matrimonio. ivi. intraprende l'acquisto del Regno, e rimunera molti con larghi doni. 76. nel partire è accompagnato dalla madre, e dalla sorella. ivi. riceve il bastone da Cecco del Borgo. ivi. s avvia verlo l'Abruzzo . 77. s' inferma gravemente a Capua, e si susurra la di lui morte con sospetto di veleno. ivi. rifiuta di dar in moglie Giovanna lua sorella al Re Luigi. 78. si parte per Capua, ove giunto riceve de'doni da Giovanni Galeazzo Visconte. 79. stringe l'affedio a Napoii. 84. firma i patti proposti dalla Città, e promulga l'indulto. ivi. va in Taranto ad inleguire il Re Luigi. 85. diviene Signore di tutto il Regno . ivi . prende in moglie La sorella del Re di Cipri. 86. si sollennizzano le feste nuzziali . 87. soccorre a' Gibellini. ivi. pretende il Regno di Ungheria, ivi, acquista molte terre nella Schiavonia. ivi. al suo ritorno in Napoli trova morta la Regina. 88. va in Roma e ottiene da Innocenzo VII. in governo la Campagna di Roma. ivi. tenta di farfi Signor di Roma. ivi. si vale de' disturbi colà insorti. 89. sevizie da lui usate contro del Duca di Amalfi, e di altri Signori, 90. privato del Regno con processo da Papa Innocenzio VII. ivi . prende in moglie la Principessa di Taranto vedova di Ramondo Ursino. 91. s' innamora di Maria Guindazzo, e tratta male la Regina sua moglie. 92. stabilisce le cose del Regno, e penía di riacquistare l'Ungheria. ivi. rende a'Veneziani Zara . ivi . entra dipoi in Roma in qualità di Signore della medesima. ivi. muove guerra a' Fiorentini, e loro toglie molte Città. 93. si rende formidabile per tante guerre e conquille: ivi. provvede di difesa il Regno. ivi. manda a chiamare Gregorio XII. a Gaeta, e lo fa riconoscere per vero Papa. 94. si arma contro la lega del Papa Giovanni XXIII. e de' Fiorentini. 95. si pacifica co' Fiorentini. ivi. rotto dal Re Luigi . ivi . toglie lo Stato al Conte di Alvito. 96. conchinde la pace con Giovanni Ii 2 XXIII,

...

lena, ed è ricevuto dalla nobiltà, e Baroni del Regno con applaulo. 69. elegge per Vicerè Monsignore di Mongioja. 70. prende il Castello di S. Ermo. 71. dono mandatogli da Ramondo Orlino. 72. benefica i suoi aderenti. 73. chiede al Re Lanzilao. Iua sorella in moglie, e viene escluso. 78. tratta il matrimonio colla figlia del Duca di Sella, e le la sposa. 80. Iua partenza verlo Provenza. 85. manda in soccorso alla Principessa di Taranto una grossa armata. 92. favorito da Giovanni XXIII. 95. è dal medelimo coronato in Roma. ivi. viene nel Regno, e rompe il Re Lanzilao in un fatto d'arme. ivi. non si sa servire di questa vittoria. 96. se ne muore in Provenza, lasciando tre figli. 105.

Luigi III. figlio del Re Luigi II. Duca d'Angioja viene in Napoli, chiamato da alcuni Baroni del Regno, e affedia la Città, e mette in angustie la Regina Giovanna II. 113. vien rispinto dalle forze della Regina, e del Re Alsonso II. 115. si ritira in Aversa. ivi. è adottato per figlio dalla Regina in luogo di Alfonso d'Aragona. 131. prende in moglie Margherita siglia del Duca di Savoja, 146.

celebra le nozze in Cosenza. 147. è mandato contro il Principe di Taranto dalla Regi-Giovanna. ivi. conquista molte Città, e Terre. 148. se ne torna in Calabria, e s'inferma gravemente. 149. sua morte. ivi. suo testamento. ivi. è sepolto il suo corpo in Cosenza. ivi.

#### M

MAlatacca (Giovanni) dista Ambrofio figlio bastardo di Bernabò Visconte, e l'imprigiona. 19. debella Francesco del Balzo Duca d'Andria, e lo assedia in Teano. 20.

Malatesta (Gismondo) prende per forza una Donna Tedesca, e la mena seco nel Castello, e non volendo acconsentire a' suoi appetiti, la uocide. 229.

Margherita sorella del Re Luigi maritata con Francesco del
Balzo, Conte di Montescaglioso, fatta col marito Duchessa di Andria. 17. prende
il possesso di Taranto, e delle Terre di Grecia, dopo l'
estinzione della linea mascolina. 19.

Margherita, moglie del Re Carlo III. entra in Napoli, ed
è coronata Regina. 41. ordina delle feste per l'incoronazione del Re suo marito in
Un-

Iani . ivi . peste insorta più volte in Napoli . Vedi Peste . Nardo Bozzuto Cavaliere dell' Ordine del Nodo . 14. e 15. Nave (Ordine della) nuovamente creato da Carlo III. non servendosi più di quel del Nodo istituito dal Re Luigi . 41. Nicola V. eletto Sommo Pontessice . 225. apre il Giubileo . 228. sua morte . 231.

Niccolò Spinelli Dottore in Legge si avvale della discordia de' Cardinali contro Urbano

VI. 27.

Nodo (Ordine del) istituito da Luigi di Taranto Re di Napoli, secondo marito della Regina Giovanna 14. sua significazione ivi. Cavalieri ascritti a detto Ordine 15.

0

Rsino (Ramondo) figlio del Conte di Nola, Capitano eletto dalla Regina Giovanna contro degli assassini, purga il Regno da' Latroni.

29. creato Principe di Salerno dal Re Alsonso. 178.

Oscurità accaduta in Napoli non mai vista, nè udita, 57.

Ottone IX. de' Duchi di Branfuik's sposa colla Regina Giovanna. 24. suo arrivo in Napoli, e ricevimento fattogli. ivi. non riceve titolo di Re. ivi. ottiene dalla Regina sua moglie il Principato di Taranto. 25. procura colla forza il prestarsi ubbidienza a Clemente VII. antipapa. 28. difende il Regno, e la moglie, e sua partenza per Taranto. 31. disfà Cola di Mastone, e si ritira a Saviano . 34. viene in foccorfo della moglie, e diverte l'acqua della Bolla. 35. si ritira in Aversa. ivi. di nuovo soccorre la sua moglie, e ordina il suo esercito contro Carlo di Durazzo. ivi. resta in mezzo de' nemici, ed è fatto prigione. ivi. sentita la morte del Re Carlo torna nel Regno per ricuperare i suoi Stati. 60. rimane prigioniero de' Signori Sanseverineschi. 74.

Otto del Buono Stato, specie di Governo in Napoli a tempo della Regina Margherita, moglie del Re Carlo III. 59. Ottone Colonna, eletto Sommo Pontefice nel Concilio di Costanza sotto il nome di Mar-

tino V. 108.

P

PAgano ( Renzo ) . Vedi Renzo .

Pandolfello, uomo di bassa condizione, amato dalla Regina Giovanna II. 100. suo innalzamento, e perciò odiato da' Grandi della Corte ivi, e 101. decapitato, e appiccato per un piede avanti) al Castel

nuo=

prigione ivi sborla dugentomila dobble di taglia, è mello in libertà . 159, lega con lui de' Genovesi 160. paga quattrocento mila ducati d'oro di sua taglia al Duca di Borgogna, e ritorna in libertà. 168. si pone in mare, e viene in porto Pisano. ivi. accompagnato dal Conte Francesco Sforza . ivi . non accetta le di lui offerte. ivi. igiugine in Napoli , e va al Caltello di Capuana .-169. esce in pubblico a cavallo, acclamato da tutto il popolo. ivi. offerta fattagli dal Caldora. ivi. sollecitato ad unirsi col medesimo in Abruzzo. 170. sua partenza, e unione col Caldora . 171. intima al Re Alfonso la battaglia. ivi. risposta del Re. ivi. rimane in Abruzzo venerato, e acclamato da que'popoli. 172. torna in Napoli con isperanza di aver danari. 175. introduce il primo l'uso delle Ipingarde .. 178. manda in 'Abruzzo Antonio Caldora figlio di Giacomo . 181. pensa di partire, e andare in Provenza da Papa Eugenio IV. 182, vien pregato da tutta la Città di Napoli a non muoversi . 183. chiama i Principali della Città, e alcuni del Popolo, e ciò che loro dice. ivi. s' incammina con pochi de' suoi per Montevergine. 184. giugne a S. Angelo della Scala . ivi . riserato un poco passa in Bertovento. 185. mangia co' suoi presso Frate Antoniello suo affezionato. 186, è accolto con amorevolezza da tutte le Città per dove parla. ivi. viene llimato assai più di prima dallo stelso Re Alfonso, 187. l'invita ad un fatto d' armi in un sol giorno . 188. assalta il Campo Aragonese. ivi. suo discorso diretto al Caldora. 190. lo detiene in prigione. 191. al tumulto delle squadre lo libera , e lo manda per Vicerè in Abruzzo. ivi. fi sdegna contro del medefimo. 192. abbandonato dalla maggior parte delle lue genti. 193. il nome di Caldora gli viene in odio. 194. manda in Provenza la moglie, e i figli, ivi. e 195. tratta con Alfonso accordi di pace, e vien distolto da' Napoletani. 195. chiede perciò foccorlo al Papa Eugenio IV. a' Fiorentini, e ad altre persone. ivi, si vede in estrema necessità e strettezza, e si dichiara molto obbligato all'affezione per lui de' Napoletani . 200. scuopre il tradimento de'Muratori, e fa fabbricare tre mura negli acquidotti . 201. e 202. accompagna nel di K k del

cipe di Taranto, e privarlo delle Terre, ch' egli possedea. 147. è fatta esecutrice della Regina Giovanna del di lei Testamento. 151.

S

CAnseverino (Tommaso) man-J da Ugo Sanseverino in Provenza a chiedere il figlio del Re Luigi per farlo Re di Napoli. 58. si usurpa il titolo

di Vicerè. 59.

Scisma tra Gregorio XII. e Benedetto XIII. antipapa . 93. Secondo (Giacomo ) Conte della Marca Francese si sposa colla Regina Giovanna II. 101. si parte, e viene in Manfredonia. ivi. incontrato da molti Baroni del Regno. 102. è salutato per Re da alcuni. ivi . s'incammina per Napoli. ivi. è dichiarato dalla Regina Giovanna sua moglie Re. ivi . divien geloso di sua moglie. 103. è odiato da' Baroni, e da' primi del Regno. ivi . risposta data a' Nobili , ch' erano andati a visuare la Regina. 104. dà tutti gli uffizi del Regno a Francesi. ivi. fa mozzare il capo a Giulio Cesare di Capua, che gli tramaya insidie per ucciderlo. 105. resta imprigionato nel Castel dell' Ovo 106. è liberato . 112, shimbarca in una

nave, e va a Taranto. ivi. si sa Monaco, ivi.

Sergiafini Caracciolo creato Gran Siniscalco dalla Regina Giovanna II., ed è successore nell' amore al Pandolfello. 106. marita una fua forella col Conte di Sarno, e l'altra col Conte di Nola Orsino. 109. odiato da' Grandi della Corte. ivi . privato del governo, e cacciato da Napoli. 111. va in Roma, e si ritira in Procida . ivi . richiamato dalla Regina. 113. divien sospetto al Re Alfonso 123. ristretto nel Castel nuovo. 124. tenta di aver in done dalla Regina il Principato di Salerno. 141. si ristucca della Regina, e ne parla con poco rispetto. ivi. odiato da Covella Ruffo, Duchessa di Sessa. ivi. trame orditegli . 142. è uccifq da' Congiurati a colpi di stoccate. 143.

Sforza da Cotignola divien so-Ipetto alla Regina Giovanna, calunniato, e mello in prigione. 101. prende in moglie Catella Alopo . ivi . è carcerato in Benevento. 102. richiesto dalla Regina per soccorlo. 125. si parte da Benevento per Acerra, e di qui per Napoli, e incontra delle opposizioni per parte del Re Altonio. ivi. aringa a' Principali delle fue genti. ivi, e

Kk 2 126. Visconte Bernabò contrae amicizia col Re Luigi, da cui vien decorato dell'Ordine del Nodo. 16.

Visconte (Giovan Galeazzo)
fa de' doni al Re Lanzitao.

Vitellesco (Patriarca) mandato in soccorso da Papa Eugenio IV. alla Regina IIabella. 162. e 163. viene in Napoli, e visita la Regina. 163. prende il Principe di Taranto, e altri Cavalieri presso Montesuscolo. 164. chiede alla Regina un Terra per tenere i prigioni. ivi. si afficura col Caldora con trattati di accordo. ivi. prende delle Terre in nome della Chiesa . 165. chiede tregua al Re Alfonso . 166. s' incammina a ricuperar Trani. 167. si parte, e va in Venezia, e di là a Ferrara. ivi .

Urbano V. Sommo Pontesice, 18.

Urbano VI. Sommo Pontefice, e sua elezione. 26. i Cardinali malsoddissatti di dette Pontesice. 27. è visitato da Ottone IX. ivi. crea ventisci Cardinali. ivi. priva Bernardo di Montuoro dell' Arcivescovado di Napoli. 28. acclamato dal popolo Napoletano. 30. viene a Capua. 47. di là passa in Napoli.

ivi . fua entrata pubblica . ivi. celebra i Vesperi della Nascita del Signore nell' Arcivescovado. 48. dispone del Regno col Ke Carlo. ivi. benedice le candele nel di 2. di Febbrajo, e le distribuisce al. Re e alla Regina, e a' Cardinali. ivi. parte per Nocera de' Pagani. 52. è chiamato dal Re Carlo . ivi . ripugna di andarvi. 53. dilfensioni insorte tra il Papa ... e'l Re Carlo. ivi, fa carcerare lei Cardinali. 54. chiede soccorso a Ramondo Urfino . ivi . severità usa tecontro di alcuni Cardinali. 55. è soccorso dal Duce di Genova, s'imbarca sulle gatee, e se ne parte. 56. morte di Urbano VI. 67.

Urfillo (Pasquale) famoso ladrone, e capo degli assassini. 31. sua morte. ivi.

Urlino (Nicola) Conte di Nola, Barone del Regno di grande autorità. 42. ciò che propone nel parlamento de' Baroni. ivi.

Ursino (Ramondo) detenuto per ordine del Re Carlo III. e messo in prigione nel Castello di Barletta. 50. sua suga. 51. vien pregato da Papa Urbano VI. per esser liberato dall'assedio messo dal Re Carlo in Nocera. 54. è ferito in un piede. 55. colle sue trupe

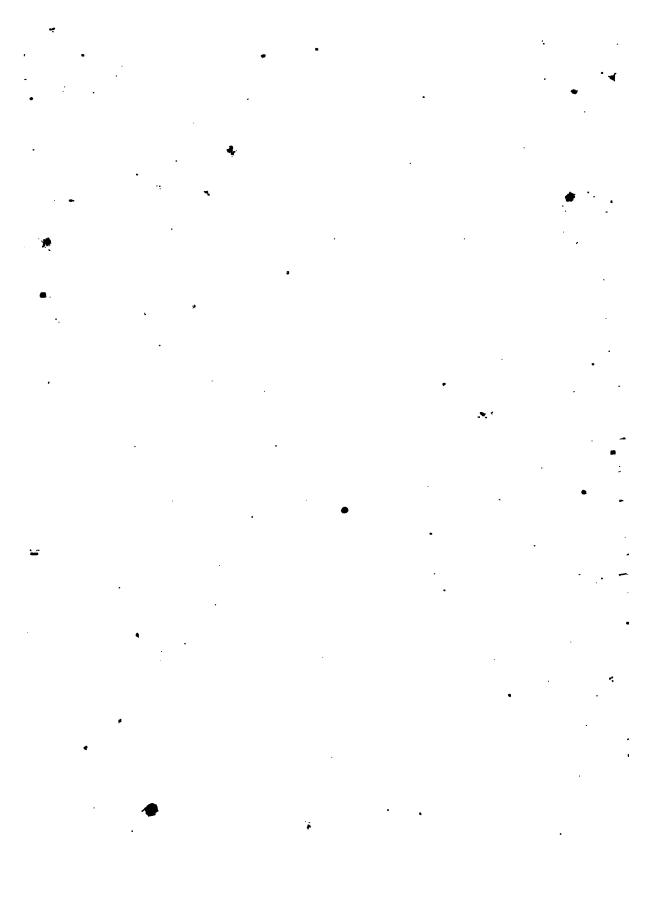

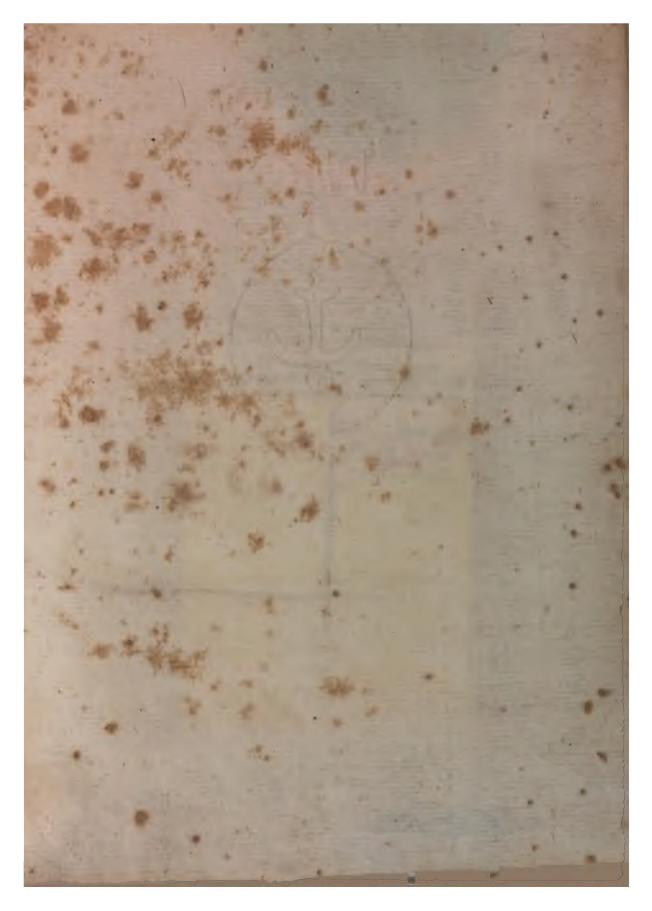

# DOES NOT

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

